



LE

# PERGAMENE GRECHE

ESISTENTI

NEL GRANDE ARCHIVIO DI PALERMO-

. . . • 

### LE

# PERGAMENE GRECHE

ESISTENTI

## NEL GRANDE ARCHIVIO DI PALERMO

TRADOTTE ED ILLUSTRATE

### DA GIUSEPPE SPATA



### PALERMO

TIPOGRAFIA E LEGATORIA CLAMIS E ROBERTI via Macqueda palazzo Castelluccio

1862

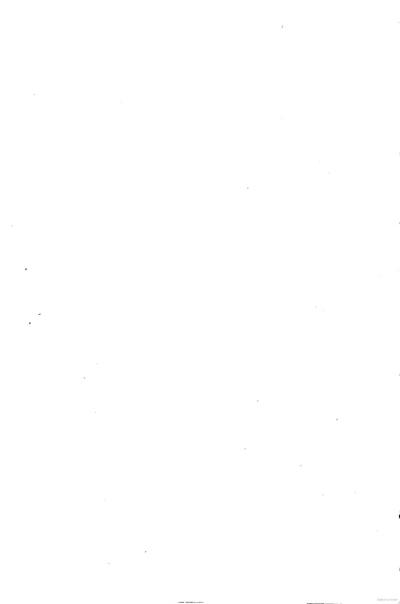

### AL CAVALIERE

## SIG. SALVATORE CUSA

PROFESSORE DI PALEOGRAFIA NELLA REGIA UNIVERSITA



## Egregio sig. Brofessore

Nel dare alla luce tradotte ed illustrate le Pergamene Greche esistenti nella nostra Sopraintendenza generale, ov'ella si degnamente qual professore universitario regge gli studi diplomatico paleografici ho reputato mio dovere intitolare il lavoro a lei, ch'ebbe altra volta la cortesia di accettare la dedica della prima parte del Codice diplomatico siciliano compilato da me e dal signor Matteo Ardizzone, ancora inedita per le traversie della fortuna e le vicissitudini dei tempi.

Io so bene, che pubblicando queste carte forse non sono per fare opera approvata da lei, conoscendo ch'ella avrebbe amato piuttosto dover aspettare, finchè sotto la di lei direzione fossero in pronto tutti gli atti diplomatici distesi in greco e in arabo esistenti in Sicilia.

Il suo disegno per essere attuato ha bisogno del concorso di grandi mezzi, di un tempo non molto breve, di un cumulo di circostanze e di affetti che raramente s'incontrano e di una ferma guarentigia da parte del Governo. Queste difficoltà che valutate le presenti condizioni sociali riesce abbastanza grave a superare, massime quando alle lettere non sia accompagnata la politica loro, cioè l'intrico e la pretensione, dopo tanti amari
disinganni e dopo avere intralasciata la carriera giudiziaria, mi hanno
determinato a seguire il metodo esclusivo, qual'è quello di rendere di ragion pubblica ciò che mi offriranno le circostanze e la opportunità.

Ad onta però del dissenso e del consiglio (forse il torto sta dal mio lato) io non vo' mancare a me stesso. Ella vegliò sulla maggior parte di queste anticaglie; ella ha diritto alla mia gratitudine per diversi capi e specialmente per avermi confortato in siffatti studi, in cui sente innanzi assai molto ed è comunemente reputato maestro e duce; è dunque giustizia che io ne dia chiara ed aperta testimonianza.

Quando la libera stampa, veloce al pari della fama, le farà tenere questo libro sol pregevole per esser fregiato del di lei nome, son certo ch'ella lungi dall' incusarmi di poco riguardo e di una specie di sorpresa, sarà per accogliere la mia attenzione, perchè derivata da lealtà e da franchezza di animo e non da servile adulazione, e perchè esprime nello insieme l'alta stima ed ammirazione che le professo.

Gradisca i miei distinti complimenti e mi creda

Palermo 1 settembre 1862

Il suo devotiss. servitore

### SULLE PERGAMENE GRECHE.

I.

#### CODICE DIPLOMATICO SICILIANO.

La Sicilia nel medio evo ebbe leggi e costumanze proprie, sali a sublime grado di potenza e di cultura, e nel nobile aringo dello incivilimento percorse un ciclo di vita avventurata e prospera. La diplomatica siciliana offre pertanto una importanza superiore o pari alla spagnuola, alla francese, alla inglese ed alla alemanna, e tiene il primato tra quella delle provincie italiane; nondimeno nè delle une, nè dell'altra uguaglia la fama e la fortuna, non già perchè in ogni tempo mancarono i cultori o venne meno la disciplina, che anzi a questo tirocinio si volsero sempre e precipuamente gl'ingegni per le peculiarità civili, politiche ed ecclesiastiche del paese, sospinti sino al fanatismo, o perchè non attingendo i lavori la norma del concorso preordinato degli uomini e delle cose non risposero degnamente agli sforzi ed al bisogno; ma ei pare che avversa fatalità non abbia mai scompagnato il senno e la fatica per togliere il vanto agli autori e scemare l'alta rinomanza alla materia.

La copia dei codici greci, latini ed arabi, che tuttora si conservano nelle arche delle chiese, dei monisteri, dei municipi e di qualche famiglia di antico legnaggio, l'abbondanza dei manoscritti e delle collezioni esistenti nelle pubbliche biblioteche, e specialmente nella comunale di Palermo, oltre alle altre preziose suppellettili trasferite come spoglie opime di conquista in Parigi, in Roma, in Madrid, in Vienna, in Napoli, provano che sin dal secolo xu in Sicilia curarono i chierici ed i laici, i magnati e i dignitari a raccogliere e a trascrivere le carte diplomatiche (1). Dippiù le vistose retribuzioni largite a quanti furon tenuti capaci ad avvantaggiare il lustro e lo splendore, a contare dalla somma perizia di Constantino Lascari fino alle celie di Gabriele Masbani e alle imposture di Giuseppe Vella (2), la pia sollecitudine degli scrittori d'inserirne il contesto per non perdersi la memoria a

(1) Ved. Catalogo dei manoscritti esistenti nella Biblioteca comunale di Palermo.

Buscemi Niccolo, Lettera bibliografica, giornale di scienze lettere ed arti.

Tarallo Giambattista, Codici e manoscritti nel Monastero Cassinese di Monreale.

Narbone Alessio, Bibliografia sicula sistematica.

Agnello Giacinto, Notizie di un codice relativo all'epoca svevo aragonese. Orlando Diego, Un codice di leggi e di diplomi del medio evo.

Mortillaro Vincenzo, marchese di Villarena, opere.

(2) Costantino Lascari, illustre esule da Costantinopoli morì in Messina nel 1493 dopo di aver ivi per ventisette anni professato letteratura greca e latina. Tradusse in latino gran parte dei diplomi esistenti nei monisteri di Val Demone, e in segno di gratitudine lasciò al comune di Messina la sua biblioteca ricca di codici e di manoscritti, che indi appresso furono distrutti dalla ferocia di Roderigo Quintana.

Gabriele Masbani colla malia di tradurre in siriaco e in italiano taluni diplomi esotici della cattedrale di Palermo fece non tenui guadagni. — Yed. Catalogo dei mss. esistenti nella Biblioteca comunale di Palermo, qq. E. 161, n. 2, 4, 5, ecc.

Ved. Scinà Domenico, Prospetto della Storia della letteratura siciliana del secolo xviii, sul conto di Giuseppe Vella, già abate di S. Panerazio, professore di lingua araba nella regia università degli studi in Palermo.

Le opere sono: — Codex diplomaticus Siciliae sub saracenorum imperio ab 827 ann. ad 1072 etc. — Codice diplomatico di Sicilia sotto il governo degli arabi, pubblicato per opera e studio di mons, Airoldi.—Libro del Consiglio di Egitto.

rammentare da Tommaso Fazzello sino ad oggi (1), il continuo rovistio che se n'è fatto e la gelosia religiosa onde sempre furon guardate, tutto mostra, che quantunque la diplomatica siciliana attenda ancora la compilazione esatta e completa del codice nel senso lato ed assoluto, senza di che non è possibile aversi vera istoria, questi studi appo noi furono abbastanza coltivati in ogni secolo. E però i lavori forniti, calcolando massime dal secolo xv, dei quali moltissimi si smarrirono e non pochi rimasero superstiti, non furono di lieve mole o di poco rilievo, e tutt'ora valgono ad accorciare di assai la fatica e a supplire al difetto degli originali miseramente perduti. Se non raggiunse il cómpito il codice diplomatico, non mancò però il disegno e l'intraprendimento, e un infinito numero di monografie relative a diplomi videro la luce. Di ciò ha reso conto il p. Alessio Narbone (2).

Primo in Sicilia a raccogliere i documenti diplomatici e coordinarli in modo da servire per il codice fu Giovan Luca Barbieri da Noto, maestro notaro e segretario dell'officio della real cancelleria del regno; preoccupato però da mal talento e da imbizione fiscale, e sospinto dalla possa di una cortigianeria turgida e venale, intravide il sublime concetto, e disaccorto lasciò di se nome inviso ed agli avvenire il frutto dei suoi sudori (3).

<sup>(1)</sup> Fazzello Tommaso da Sciacca, domenicano, nacque nel 1498 e morì nel 1570, Egli è considerato come il primo ristauratore degli studi istorici siciliani.

<sup>(2)</sup> Narbone Alessio, Bibliografia sicula sistematica.

Storia della letteratura siciliana.

Di quest' uomo onorando sono ancor calde le ceneri. Egli gesuita, ma che non divise cot sodalizio le colpe, dopo di aver consumato là lunga vita negli studi patris sull'esempio del Mongitore, del Villabianca, del Serio, del Caruso, dello Schiavo ec., divenuto onta della ingratitudine degli uonini, vecchio sventurato e cronico, chiuse i suoi giorni in nosocomio al pari dei vagabondi e dei mendici.

<sup>(3)</sup> Giovanni Luca Barberi mort tra il 1510 al 1520. Le sue opere inedite sono: Diplomi intorno le prelature del regno di Sicilia L'istoria documentata intorno ai benefici ecclesiastici di Sicilia. La monarchia ed apostolica legazia. La genesi della feudalità siciliana e dei diritti delle segrezie. Intese sovente a tutclare le ragioni del fisco colla menarqua e colla ingiustizia.

Antonino d'Amico, messinese, canonico del duomo di Palerino e regio istoriografo, diligente e laborioso, perito nelle lingue e dotato di acume d'ingegno si propose la compilazione del codice diplomatico siciliano e svolse il disegno in tutta la sua estensione. Vago di dare a compimento il vasto lavoro trascrisse i documenti, che trovò negli archivi regi di Palermo, in tutte le chiese e i monisteri di Sicilia; recossi in Napoli, in Madrid e in Roma, e dall'archivio della Zecca e di Barcellona, dalla biblioteca Vaticana e dall' Escuriale ritrasse non picciol numero di diplomi, di cui altrove non avea trovato memoria. Già egli avea posto termine all'opera, che era approvata dal vicario generale Geloso e dall'avvocato fiscale Corsetto; e mentre si accingeva di mandarla alle stampe, morte lo colse senza risparmiare, che tanto cumulo di scrittura perisse adunato con grave stento e interesse, essendosi salvata solamente una piccola parte custodita oggi nella biblioteca comunale di Palermo. I discorsi da lui pubblicati sul Priorato di Messina e sull'Arcivescovado di Siracusa, le reliquie superstiti rendono chiara testimonianza del valore della sua critica, della vastità della sua erudizione e fan compiangere più amaramente la perdita avvenuta (1).

Nel secolo di appresso Giovanni Di Giovanni da Taormina, canonico del duomo di Palermo e giudice della regia monarchia ed apostolica legazia di Sicilia, sommo teologo e canonista, dotto nell'istoria e in ogni genere di erudizione, ma superiore ad ogni altro per critica e per diligenza, e per opere date alla luce lodato da molti e massime da Benedetto xiv, si propose a compilare il codice diplomatico della Sicilia sin dal principio dell'era cristiana. Scompartì il lavoro in cinque volumi. Ad ogni volume aggiuuse parecchi discorsi intorno alcuni articoli rilevanti della istoria e del diritto pubblico. Nel primo riunì i documenti che

<sup>(1)</sup> Moti a 22 ottobre 1641. Ved. Catalogo dei manoscritti esistenti nella biblioteca comunale di Patermo intorno le reliquie della sua opera.

dalla nascita di G. C. si estendono sino alla metà del secolo xi; nel secondo coordinò i diplomi che dal 1060 furono emanati sino al 1265; nel terzo quelli che dal 1266 furono spediti sino al 1577, e nel quarto gli altri ch'ebber luogo dal 1578 sino ai suoi tempi. Il quinto volume distinto in quattro parti conteneva nelle prime tre i diplomi appartenenti ai tre ordini militari in Sicilia, cioè degli ospedalieri, dei templieri e dei teutonici, e nella quarta quelli relativi al monistero di Santa Maria in Valle Josaphat. L'immensa opera fu da lui recata a termine, il disegno venne annunziato per le stampe nel 1741 e nel 1743 vide la luce il primo volume (1). L'ingrata persecuzione mossagli contro da uomini opinati ed autorevoli, derivata da misantropia, da intolleranza di stato e da crudi pregiudizi lo fecero arrestare nel meglio dell'impresa e refinire di bile e di rancore. I manoscritti sin anco non furono perdonati dall'essere malmenati e distrutti (2).

Cessato dell'ira il primo moto e semispento l'ingiusto impeto di partito, ben presto la memoria del Di Giovanni divenne cara e compianta e giovò ad infiammare gli spiriti riscossi e disingannati sulla necessità di una collezione diplomatica della Sicilia.

Domenico Schiavo, palermitano e canonico del duomo, solerte ed

(1) Codex diplomaticus Siciliae etc.

(2) Nacque nel giugno del 1699 e mori a 8 luglio 1753. Ved. Scinà Domenico, Prospetto della storia della letteratura siciliana del secolo xviii.

Le sue opere sono :

Codex diplomaticus Siciliae. Storia dei seminari clericali.

L'ebraismo in Sicilia.

De divinis siculorum officiis.

Storia ecclesiastica sicula, opera postuma.

Acta sincera sanctae Luciae, opus posthumum.

Diplomi appartenenti ai Giudei di Sicilia, mss. presso la biblioleca comunale di Palermo, qq., F. 72.

L'istoria ecclesiastica di Taormina, ivi, qq., II. 128.

Opere diverse e miscellanee sicule, ivi, qq., H. 126-129.

Monumenta selectiora ad siculam regiam monarchiam spectantia, ivi.

operoso, che alla sveltezza della mente accoppiò i modi affabili di un animo grande e disinteressato, si mise a capo del magnanimo proponimento. Circondato da una eletta schiera, tra cui primeggiavano Francesco Pasqualino (1), Francesco Tardia e Francesco Serio e Mongitore, si provò a supplire a cotal vuoto. Egli convinto, che oltre ai nuovi elementi che appresterebbero i registri dei regi archivi e del Comune di Palermo, i depositi delle chiese e dei monisteri, non che alcuni codici delle particolari biblioteche, tra i quali principalmente quella del marchese di Giarratana, la compilazione era stata in gran parte fornita, sperava nel 1766 noter dare cominciamento alla stampa del primo volume (2). Alla pubblicazione fatta dal Di Giovanni aggiunse altri sei volumi. Nel primo raccolse i diplomi del duomo di Palermo, della cappella di s. Pietro del regio palazzo, delle parrocchie, dei monisteri, delle case regolari e degli ospedali di tutta la diocesi; nel secondo riunì quelli dell'arcivescovado e della diocesi di Messina; nel terzo e nel quarto adunò gli altri spettanti all'arcivescovado di Monreale e degli altri vescovadi dell'isola; nel quinto e nel sesto i diplomi attenenti alle abbadic e ai benefizi di regio patronato. Arricchì il lavoro di annotazioni relative all'istoria ed alla diplomatica, ed in ultimo formò un elenco di latine e di greche voci barbare. Or ecco reo destino di umane vicissitudini! l'uomo eminente non ebbe la soddisfazione di veder coronata dell'onore della stampa l'immensa fatica, e i manoscritti si conservano nella biblioteca comunale di Palermo imperfetti e disordinati (3).

Notizie della famiglia Ventimiglia, passata da Palermo nella città di Benevento.

<sup>(1)</sup> Francesco Pasqualino nacque in Carini e morì in Palermo nel 1767 in età avanzata. Egli fu giureconsulto e filologo valente nella cognizione della lingua greca ed ebraica; si versò nella greca e latina paleografia. I capitoli di Santa Maria di Naupatto inseriti nel volume del codice diplomatico del Di Giovanni furono da lui tradolli dal greco. Collivò altresì qualche ramo d'istoria naturale.

<sup>(2)</sup> Ved. Opuscoli di autori siciliani, 1. 1x.

<sup>(3)</sup> Mori in Palermo nel 1773.

Le sue opere sono:

Ammesso a servire or sono due lustri, previo pubblico concorso, nella Sopraintendenza generale degli archivi di Sicilia, disdegnando vita infingarda tra i giorni del silenzio e del terrore, mi proposi

Breve relazione di tutto le antiche fabbriche rimaste nel littorale di Sicilia. Lettera ad un amico in Napoli, che dee stampare la vita di Antonio Panormila. Ragionamento per l'erezione della pubblica libreria di Palermo.

Lettera intorno ai vari punti della storia letteroria diplomatica e liturgica di Sicilia.

Spiegazione del tari d'oro moneta di Sicilia.

Notizie intorno alle donne Sanseverine, che furono sepolte vite nel 1243 nel regio palazzo di Palermo.

Descrizione delle solenni acclamazioni e giuramenti di fedeltà prestati al re Ferdinando Borbone e agli altri sovrani di Sicilia.

Cronaca delle guerre del re Martino con Artale Alagona ricavata dai diplomi...

Orazione in lode del dottor Anton-Francesco Gori.

Dissertazione della religione cristiana non estinta in Palermo sotto i saraceni.
Altro catalogo su di quello del Lascari dei letterati di Sicilia.

Lettera sul preteso vescovado dell'antica città di Alesa.

Delle prime stampe di Sicilia.

Dissertazione sopra la descrizione dell'antica torre di Baych.

Illustrazione del duumviro Aulo Lelorio.

Saggio sulla storia letteraria e le accademie di Palermo.

Descrizione di varie produzioni naturali della Sicilia.

Notizie della festa dei cerei, volgarmente dei cilii, che si celebrava in Palermo il 13 agosto d'ogni anno.

Analecta ecclesiae siculae.

Necrologium geminum regum Siciliae, trascritti amendue sopra codici membranacei nella real cappella palatina e uno pubblicato da Riccolò Buscemi. Mss. presso la bibliot. com. di Pal., qq., F. 34, n. 9, 40.

Thesauri antiquitatum ecclesiasticarum. Isagoge elaborato, ann. 1750, ivi, C. 88, n. 1.

Opuscoli appartenenti alla Sicilia, ivi, qq., C, 88.

Frammenti storici per la Sicilia, ivi, qq. D, 22.

Saggi sulla storia letteraria di Sicilia, ivi, qq. D, 35.

Notizie diverse sulla Sicilia, ivi, qq. H, 42.

Documenti vari per la Cattedrale di Palermo, ivi, qq. E, 49 30.

Monumenta selectiora ad monarchiam spectantia, ivi, qq., C, 27,

Lezioni sopra la sacra scrittura, ivi, qq. C, 6.

Del teatro di Siracusa fatto costruire dalla regina Filistide, ivi, qq., F. 34, num. 8. Oltre la collezione dei materiali del codice diplomatico ivi pure in gran parte esistenti.

di trattare un soggetto opportuno e capace a rivendicare la giusta onoranza dell'officio, e sospinto da onesta ambizione vagheggiai di recare ad effetto la compilazione del codice diplomatico di Sicilia. Rosario Di Gregorio, mente vasta, ordinata, lucidissima e ricca di ogni genere di studi e di erudizione, istoriografo il più degno a meritare tal nome, pure mirava allo stesso intento; ma indi cangiò pensiero, scoraggiato forse dal difetto dei mezzi e dalla difficoltà dei tempi. E però facendo tesoro dei diplomi che riguardano più da vicino il nostro pubblico diritto, disotterrando, raccogliendo ed ordinando quasi tutta la materia relativa alla istoria del diritto pubblico siciliano mandò fuori quelle opere, che celebrate ed immortali gli acquistarono allora la palma senza contesa tra i pubblicisti di Europa, e tuttora ad onta dei recenti progressi della filosofia civile non gli hanno ritolto la gloria del primato fra gli scrittori d'istoria del diritto pubblico dei popoli (1).

Io quindi ripensai che per far cosa esatta e completa bisognava riunire e connettere tutti i diplomi siciliani editi ed inediti, riscontrarli cogli originali ove esistessero, ed offrire un tutto completo.

Infiammato dall'ardito concepimento e confidando negli aiuti che avrebbe dovuto apprestare il governo in conseguenza della legge organica emanata per gli archivi dell'isola (2), fui sollecito a parteciparlo al mio amico e collega signor Matteo Ardizzone, invo-

Ved. Bozzo, le lodi dei più illustri siciliani dei primi 45 anni del secolo xix. Le sue opere sono: Opere di storia e di diritto pubblico.

De supputandis apud arabes siculos temporibus.

Biblioteca aragonese.

Rerum arabicarum etc.

Dei Saraceni in Sicilia, mss. esistenti nella bibl. com. di Palermo. Ved. catalogo ec.

<sup>(1)</sup> Rosario Di Gregorio nacque in Palermo nel mese di ollobre 1753 e morì a 13 giugno 1809. Le sue opere lo pongono al di sopra del Giannone, del Mably e dell'Hume, salva la riverenza dovuta alla loro fama.

<sup>(2)</sup> Ved. Collezione delle leggi, dei decreti ec. relativamente al grande archivio di Palermo e agli archivi provinciali di Sicilia.

gliandolo ad essermi compagno nel faticoso cammino e a divider meco lo studio e la lode. Egli è adorno di una eletta tempra di ingegno, conosce le lingue classiche e la paleografia e professa letteratura ed estetica, accetto l'invito (1). Poscia misurando insieme, che l'argomento proposto esigeva per avventura men nemica fortuna e mezzi non comuni e al certo di gran lunga superiori ai nostri e a quelli che potrebbero sperarsi da un governo avaro ed immorale, e che era più sicuro espediente ricoverare sotto l'ombra della legalità, prendendo a direzione le disposizioni testuali della legge, divisammo limitare la compilazione agli elementi che offrirebbero i registri del grande archivio di Palermo (2).

L'opera estendendosi dalla conquista di Ruggiero sino alla coronazione di Carlo III fu scompartita in quattro parti. Nella prima si adunarono i diplomi della dinastia normanna e sveva, che dal 1060 si protraggono al 1266; contenne la seconda i diplomi della dinastia di Provenza e di Aragona, che furono emessi tra il 1266 e il 1410; nella terza si accolsero i diplomi della dinastia spagnuola ed alemanna, che dal 1410 si estendono al 1713; presento la quarta i diplomi della dinastia di Savoia e di Austria, che furono spediti tra il 1713 e il 1735. I diplomi vennero disposti con ordine cronologico e di note corredati. Cominciava ciascuna delle quattro parti con un discorso, nel quale si notavano le somiglianze e le differenze tra la diplomatica di Sicilia e quella di Europa, e si applicavano per sommi capi i principi della filosofia civile alle vicende dell' incivilimento siciliano; terminava coll' in-

Pianto di Rachele e trionfo di Costantino, poesie.

Carme latino con versione italiana sull'immacolato concepimento di Maria Vergine.

Discorso sull'utilità della poesia e sulle cagioni della sua decadenza in Italia. In corso di stampa un volume di poesie e prose.

<sup>(1)</sup> Ha pubblicato:

<sup>(2)</sup> Ved. Collezione delle leggi, decreti ec. relativamente al grande archivio di Palermo ec.

dice dei documenti e con la raccolta delle voci barbare. Precedeva a tutta l'opera una prefazione relativamente agli archivi, agli offici diplomatici del grande archivio di Palermo, alle vicende dei pubblici archivi di Sicilia, agli studi diplomatici ed al disegno del lavoro. Terminata la prefazione e la prima parte divisa in quattro volumi sin dal 1857 fu esibita per essere riveduta e giudicata (1). Era per consegnarsi al tipografo editore, allorchè sovrastando i politici rivolgimenti tante sollecitudini rimasero soffocate.

Or il novello felice ordine di cose, inaugurando alla Sopraintendenza generale se non prospero avvenire almeno condizione meno infelice col provvedere anzi tratto ad un edificio condegno a rappresentare la importanza del monumento e ai mezzi proporzionati per ottenere la copia o l'originale di tutte le carte diplomatiche dell'isola, ci promette che si possa tra non guari attuare il mio primitivo concetto. E però accarezzando così bella speranza abbiam sospeso di dar principio alla pubblicazione sopracennata; se non che come cosa speciale ed utilissima particolarmente per la

(1) Al Sopraintend. gen. degli archivi di Sicilia — Sig. Pietro Di Maio.

« Palermo 12 maggio 1857.

» Signoro — In adempimento dei riveriti comandi che da parte del real Governo si è piaciuta farmi intendere con officio del 20 marzo n. 173, ho letto i cartolari, che mi sono stati presentati dai signori Spata e Ardizzone contenenti la prefazione generale e la prima parte del codice diplomatico della Sicilia. Nel percorrere questo lavoro vi ho trovato quelle doti, che lo rendono meritevole della pubblica luce, possesso delle materie che trattano, ordine nel distribuirle, chiarezza nello esprimerle, nitidezza di lingua, correttezza di stile, ogni cosa provata colle opportune autorità e corredata di erudite annotazioni. Un qualche neo che vi abbia potuto scorgere l'ho indicato amichevolmente agli stessi estensori, che mi sono stati cortesi in accogliere le pochissime mie osservazioni. Io dunque non pure approvo, ma affretto coi voti la pubblicazione di un' opera da tanto tempo desiderata. che dovrà tornare non solo di decoro alla naziono, ma di somma utilità al pubblico ed ai privati ancora.

D ALESSIO NARBONE DELLA C. DI G. D

scienza della linguistica cotanto in voga oggidì, ho ereduto bene rendere di ragion pubblica le pergamene greche, che si conservano nel grande archivio di Palermo, tradotte ed illustrate.

II.

#### DIPLOMI ED ISTORIA.

Fondamento dell'istoria siciliana del medio evo sono le cronache e le monografie, i documenti diplomatici, gli statuti politici ed ecclesiastici, le costituzioni e i capitoli del regno e delle università, le sicule sanzioni e le prammatiche sanzioni, le pandette e il rito forense, le consuetudini comuni e municipali, le ordinanze sanitarie economiche e militari. Dei documenti diplomatici come essa specialmente si avvantaggi ci appresta esempio la guerra del Vespro, scritta dall'illustre Michele Amari, opera assai grave, ma più rinomata per la persecuzione patita (1). Leibnitz fu qual uno dei primi a dimostrare la loro importanza relativamente alla istoria in generale (2). E però la istoria cerca il vero e lo palesa, dimostra e giudica. I documenti diplomatici narrano fatti, riferiscono immenso numero di particolarità, espongono infinita serie di accidenti, contengono moltissimi giudizi e, costituendo il processo degli avvenimenti sociali, offrono gli elementi, sul cui testimonio l'istoria fonda il suo giudizio e dichiara la sua sentenza. Se non che la rivelazione delle carte diplomatiche è più autorevole della stessa istoria, in quanto l'istoria è più privata, che pubblica, e l'altra è più pubblica, che privata.

L'istoria può essere considerata come tradizione storica, come manifestazione politica e come scienza.

<sup>(1)</sup> Pubblicata la prima volta in Palermo sotto la perifrasi: — Un Periodo delle istorie siciliane.

<sup>(2)</sup> Leibnitius Goth. Gugl., codex iuris gentium diplomaticus.

Riguardata come tradizione istorica non solo deve contenere il racconto di tutti i successi; ma anco dee svolgere tutte le cagioni che li produssero. Quindi non può essa circoscriversi a descrizioni di battaglie, di 'espugnazioni e di assedi, di rivolgimenti e di disastri, di crudeltà, di stragi e di miserie, di proverbi e di nompose orazioni nei consigli dei principi, nei congressi dei canitani e nelle adunanze dei cittadini, di magnifiche allocuzioni ai soldati e di altri obbietti di simil natura; ma è uopo ancora meditare sullo stato delle nazioni, rivelare i principi morali, economici e politici, onde hanno origine la disuguaglianza, l'inefficacia o l'avarizia delle leggi, le atroci guerre, le paci bugiarde, le sedizioni, le tirannidi, le lingue e i costumi, le tendenze e il sacrifizio del bene comune di fronte all'ambizione delle cupidigie private. Or i diplomi racchiudendo le notizie precipuamente intorno al popolo, al territorio ed al governo, applicate queste ad essa la rendouo più chiara e più precisa, e le acquistano quella fede pubblica che risulta da atti autentici, la di cui autorità è garantita dall'intera nazione.

Considerata come manifestazione politica può scegliere i fatti a suo senno, anelando più a colpire l'immaginazione, che ad istruire la intelligenza. Cosicchè spinta da ira o da partito, da terrore della forza dei governi o da mercenarie adulazioni, da odio delle cose o da perversità di animo, può malignare i fatti medesimi e trascinare a se con l'eloquenza, col falsamento e colla disinvoltura i creduli o i men cauti. Sono i diplomi adunque, che rendendo ogni giudizio vero e incontrastabile dei fatti e degli argomenti correggono e districano i fatti e gli argomenti medesimi e ne palesano lo errore, la protervia e la fellonia.

Dippiù i recenti progressi della filosofia civile le hanno assegnato un aringo più vasto e più nobile, qual è quello di narrarla per tutta l'umanità. Ella pria non ebbe scopo che o il diletto o di dire gli avvenimenti colla lingua di un sol secolo. Or

però l'ufficio della istoria invece di mirar solo alla rinomanza di un ornato scrittore e di un osservatore severo ed imparziale, dee ancor tendere alla gloria di un profondo filosofo. Una volta essa comprendeva soltanto ciò, ch'era materia propria esclusivamente e tale da non prescindere; ed ispirandosi nella sola manifestazione delle immagini, in cui si palesa il pensiero degli uomini, tutto al più si contentava esporre le cose veramente mutabili degli stati e delle nazioni. Oramai assume anco lo sviluppamento della umana intelligenza, ed ispirandosi nei cambiamenti successivi delle idee e delle lingue considera intuitivamente se stessa, come l'uomo, non meno nei fatti materiali dell'umanità, che nelle relazioni e nelle leggi non imposte dall'uomo e ch'egli non può mutare, nè distruggere. Essa trattata secondo le norme della filosofia civile abbraccia tre ordini di fatti. Il primo racchiude i fatti esterni visibili, che costituiscono gli elementi materiali; il secondo sviluppa le leggi naturali, per cui si legano, s'incatenano e si modificano con perpetua vicenda i fatti, e queste leggi sono immutabili ed ingenerano effetti, che non si sanno, nè si possono prevedere, nè predisporre; il terzo contiene gli atti dell'uomo riguardati nella vita morale degl'individui, i quali atti in seno alla vita sociale del genere umano mercè la volontà, strumento del pensiero, si mostrano per divenire e generare anch' essi avvenimenti, e che per questo solo rispetto le appartengono (1).

Or dunque gli scrittori, che introdussero nell'istoria il racconto

<sup>(1) «</sup> Materia dell'istoria nel solo senso legittimo della parola è lo sviluppamento dell'umana intelligenza, manifestato dai mutamenti esterni, che ne furono nelle diverso epoche gli effetti.

<sup>»</sup> Il punto, che questi mutamenti raggiunsero in una data epoca e in un dato paese, costituisce la condizione umana di quell'epoca e di quel paese. La istoria di questi mutamenti è dunque la istoria dello sviluppamento della condizione umana, come è pur quella dello sviluppamento dell'intelligenza.

n Sviluppamento della intefligenza umana, cambiamenti successivi nelle sue idee, effetti successivi di questi cambiamenti, ovvero sviluppamento della condizione umana: esso è l'ordine logico.

<sup>»</sup> L'istoria abbraccia tutti questi rivolgimenti, ma non procede dalla causa all'ef-

dei costumi, delle leggi e delle istituzioni dei popoli, non curando tutto ciò che le fosse di dominio e di pertinenza, se operarono una rivoluzione, non penetrarono fin dove convenisse trasportare la filosofia civile; ed è conquista dei tempi nuovi averne attinto interamente il cómpito, in gran parte mercè lo aiuto e lo studio dei diplomi ed il rovestio degli archivi.

L'istoria da principio non ebbe fine che di salvare dai vortici dell'oblio la memoria dei rivolgimenti, la serie delle genealogie dei principi e le origini delle trasmigrazioni dei popoli. Gli scrittori di questo genere di componimento consultarono le iscrizioni degli altari, le statue degli dei e degli eroi, gli edifici consacrati in certi avvenimenti, gli epigrammi che vi furono scolpiti, e quanto in somma era servito per testimonianza di tradizione eglino nei loro scritti perpetuarono.

Erodoto fu il primo a legare insieme i fatti che interessavano i diversi popoli, e di parti sì sconnesse contessere un tutto regolare. Però non divenne istorico che imitando Omero, e fu poeta rispetto all'ordine della sua opera ed istorico in quanto alle cose ed agli avvenimenti che narrò. Egli profitta del racconto, che interrompe con ricchi e piacevoli episodi per descrivere le leggi, la religione, i costumi e le antichità di talune nazioni e per far conoscere i diversi monumenti, le produzioni naturali di un paese. Essendo tutto epico in lui è sempre vago di raccogliere il bello. Fu già detto, Erodoto ed Omero eccitano gli stessi movimenti nell'animo di chi legge; vi traspare l'uguale interesse, ma differiscono in

fello; segue un ordine inverso. Le idee sono per essa invisibili, i soli effetti vengono in suo potere, e consistono nei fatti, che raccoglie; fatti d'ogni natura e d'ogni specie; da cui deduce le idee, dal segno giudicando la cosa giudicata, ovvero dall'effetto la causa : ecco l'ordine istorico.

<sup>»</sup> Non vhanno dunque che tre quistioni istoriche da risolvere: 1 · quale sia stala la condizione umana, ovvero la forma visibile dell'umanità; 2º quale sia stala la intelligenza umana, ovvero lo sviluppamento delle idee dell'umanità; 3º la corrispondenza di questi due sviluppamenti, ovvero in qual guisa dallo sviluppamento delle idee sia nato quello della forma umana. » Jouffrox.

ciò che uno svolge l'argomento proposto, mentre l'altro si abbandona più liberamente alla sua immaginazione (4).

Tucidide riferisce le tradizioni dei popoli intorno le origini loro, fa l'analisi e l'esegesi dei loro costumi e dei paesi da loro abitati. Egli è un uomo di stato che racconta gli annali militari della sua nazione; è più vago di istruire, che di piacere, e non si allontana dal suo scopo con le digressioni. Tucidide dunque da all'istoria la forma drammatica. Rappresenta Atene e Sparta principali repubbliche della Grecia, che, inebbriate della vittoria e confidenti della possanza, non si sanno mantenere entro i loro limiti. e che aspirano di estendere il dominio e di propagare le loro idee e la loro civiltà. Sparta sostiene il principio aristocratico accompagnato colla rigidezza dei costumi e addetto unicamente alla guerra; Atene difende il principio democratico seguito da modi voluttuosi e molli ed abellito dall'incanto dell'arte e dal lume della scienza. Lottano entrambe con tutto il treno delle loro forze: Sparta prevale in terra, Atene in mare. La Grecia si divide in partiti. Grandi virtù e grandi vizi si dispiegano; la fortuna cangia continuamente con le vicende del favore: Sparta trionfa, Atene rimane vinta, ed amendue indebolite e stanche preparano la via all'ambizione di Filippo ed alla conquisia di Alessandro. In questa forma drammatica Tucidide svolge la sua istoria, e per meglio raggiungerla adopera personaggi, per mezzo delle di cui aringhe fa conoscere le sue vedute intorno ai fatti che narra, ne dipinge i caratteri e riferisce talune circostanze che nel testo non potea annunziare senza offendere le leggi dell'unità artistica, preoccupato dalla multiplicità delle opere militari che descrive (2).

A Senofonte si deve la forma filosofica. Egli non si mostra nè epico come Erodoto, nè drammatico come Tucidide. Egli considera l'istoria siccome un tipo ideale, descrivendo sovente gli av-

<sup>(1) &</sup>quot;Ηροδότου του 'Αλπαρνασσέων Μούσαι. Muse di Erodoto di Alicarnasso.

 <sup>(2)</sup> Θουκοδίδης, Συγγραφήν βίβλια δικτυ, Tucidide. Otto libri d'istoria intorno la guerra del Peloponneso.

venimenti come avrebbero dovuto succedere, anzichè come avvennero. Educato alla scuola di Socrate non seppe rinunziare alla filosofia. Però non possedendo mente vasta e profonda non avea potuto comprendere tutto il sistema dell'uomo mandato dai cieli a prevenire i secoli, e si contentò di accennare i sentimenti religiosi, di cui era penetrata la sua anima, i più volgari e pratici principì di giustizia e di morale, tutte le virtù di cui era adorno, e di scrivere con tanta eleganza, che sembra che le muse abbiano parlato per sua bocca e che le grazie stesse ne abbiano formato il linguaggio (1).

La scuola istorica romana imitò la greca, non cangiò forma, non migliorò scopo, ed ormò fedelmente le stesse tracce. Cesare si attenne al sistema di Erodoto, Livio e Sallustio seguirono la via segnata da Tucidide. Floro si accostò a Senofonte e fra Tucidide e Senofonte si tenne Tacito, prendendo dell'uno la forma drammatica e dell'altro la filosofica, contemperandole insieme con arte meravigliosa (2).

I greci e i romani non potevano trattare l'istoria diversamente. Dotati di smisurato orgoglio e grandi maestri nell'arte del dire, disprezzarono tutti i popoli e alla loro patria si circoscrissero. Non osservando con attenzione gli elementi dell'altrui civiltà, perchè non vi attribuirono alcuna importanza, nè descrivendo gli elementi della propria civiltà, perchè reputavan di esser noti, punto non si scostarono oltre. Polibio e Dionigi di Alicarnasso, che fiorirono in tempi in cui Roma erasi impadronita della Grecia, riuscirono più profondi degli altri, perchè narrarono gli avvenimenti di una nazione straniera, i quali mal sarebbero stati compresi

<sup>(1)</sup> Εενοφώντος τά σωζόμενα, di Senofonte le opere che restano.

<sup>(2)</sup> Caesaris C. Julii, Comentariorum de bello gallico, civili, alexandrino, africano, hispaniensi.

Livii Titi, Historiarum libri qui extant.

Sallustii C. Crispi, quae extant opera.

Flori L. Annei, epitome rerum romanarum.

Taciti C. Cornelii, opera quae extant.

senza la conoscenza delle vicende di quella civiltà. Però eglino formano una onorevole eccezione dovuta piuttosto all'impero delle circostanze, che ad un disegno meditato (1). Inoltre scrissero i greci e i romani per esaltare la loro patria. Le azioni gloriose di Grecia e di Roma sono qualche volta esagerate, le codarde sono ricoperte di un velo o narrate in guisa da sembrar piuttosto degne di lode, che di biasimo. Così nei greci campeggia la vanità, nei romani la mala fede. Gli uni si arrogano l'origine delle più culte nazioni, gli altri tendono a giustificare la violazione dei patti e la oppressione del mondo; gli uni e gli altri sono tuttavia maestri di elocuzione e di estetica, e l'intelletto umano difficilmente potrà altra fiata raggiungerne la meta.

Ringiovanita l'Europa nei tempi di mezzo rinnovò la sua educazione, e per l'influenza di una multiplicità di cause ridestandosi la vita materiale e morale nell'umana società rinvigorirono i nuovi germi dell'incivilimento. Le nazioni presero un ordine moderno, imponente, componendosi a municipio. L'istoria risorge coll' imprenta del genio nazionale, e seguendo lo sviluppo e i progressi dell'uomo diviene popolare per le cronache e classica per la forma letteraria.

I Sarpi, i Guicciardini, i Davanzati, i Bentivoglio, gli Ammirati, i Giambullari, i Davila e finalmente i Botta riprodussero la forma di Tucidide contemperata con quella degli altri istorici antichi. Addì nostri la seguì Thiers (2).

Πολυβίου, 'ιστορίων τὰ Σαζόμενα, di Polibio i frammenti istorici.
 Διουνοίου του 'Αλικαρνασσένε ρωμαϊκή άρχεολογία, di Dionigi di Alicarnasso la romana archeologia.

(2) Sarpi Paolo, istoria del Concilio Tridentino.
Guicciardini Francesco, storia d'Italia.
Davanzati Bernardo, scisma d'Inghilterra.
Bentivoglio cardinal Guido, opere istoriche.
Ammirato Sciplone, istorie Fiorentine.
Giambullari Pier Francesco, istorie dell'Europa dall'anno 300 sino al 913.
Davila Eurico Caterino, istorie delle guerre civili di Francia.

Macchiavelli e Paruta l'applicarono alla politica. Macchiavelli fu il primo che le diede questo aspetto filosofico, per quanto il comportarono i tempi; ed i suoi arditi e magnanimi sforzi furono imitati in Inghilterra, in Germania ed in Francia, senzachè nessuno avesse potuto togliere il vanto di essere divenuto caposcuola (1). Bossuet uni l'istoria alla religione. Le divine scritture preoccuparono la sua mente elevata e non lo fecero penetrare nelle ricerche delle leggi dell'umanità. Montesquieu ad esempio di Macchiavelli trasse un'infinita copia di osservazioni, che giovano a rischiarare le leggi ed i costumi (2). Ma a Vico è dovuta la gloria di aver trovato la scienza filosofica dell'istoria e di avere dispiegato le leggi, per le quali l'incivilimento dei popoli sorge, progredisce e decade (3). Per lui la filosofia civile assunse aspetto vero e proprio; se non che il suo ipotetico circolo, in cui fa aggirare il mondo reale, importa volere a forza incarnare un'istoria comune per tutti in tutte le epoche sotto forme particolari. E però quand'anco sia, che le azioni e i fatti dell'umanità non mutino, tuttavia le cause e le conseguenze non possono essere uguali nelle varie vicende. Ogni secolo ed ogni popolo, ha bene osservato Villemain, presenta una fisonomia propria comunicata dalla naturale successione dei fatti, da rilevanti scoperte e da grandi av-

Botta Carlo, storia d'Italia dal 1789 al 1814. Storia d'Italia, continuata da quella del Guicciardini sino al 1789. Storia della guerra dell'Indipendenza degli stati uniti di America.

Thiers M. Adolfe, Historie de la revolution française, de le Consolat e de le Empire de Napoleon.

- (1) Macchiavelli Niccolò, opere.
  Paruta Paolo, storia Veneziana.
- (2) Bossuet Jac. Benigne, oeuvres complètes. Oeuvres de Montesquieu.
- (3) Il signor Guizot nelle sue lezioni dice: « L'incivilimento consiste nello sviluppamento della condizione esterna e generale e in quello della natura interna e personale dell'uomo. È desso il perfezionamento della società e della umanità; l'unione di questi due fatti in esso è indispensabile alla sua perfezione. »

venimenti nati sovente dal caso. La filosofia civile non può essere scompagnata dai fatti, altrimenti l'unità scientifica prevale in sistema, e i fatti medesimi possono ripuguare ai principi ed ai teoremi prestabiliti (1). Non di manco Vico è spiritualista, e la scienza nuova, miracolo di sapere, presedendo a guida suprema delle ricerche e dei trovati, durerà quanto il moto lontana (2).

Voltaire diede all'istoria chiarezza ed eleganza ed una maniera che seduce e trascina le turbe. Egli è il filosofo di tutte classi di lettori; ma manca di spiritualismo. Se nel percorrere i secoli aveva veduto la religione servire alle umane passioni, alla brama di dominio e a tutto ciò insomma che sa di debole nell'umana natura, non per questo doveva attribuirlo ai principi del cristianesimo ed alla influenza della chiesa (3). Egli nel combatterli spinge oltre misura la sua impudenza, non computa il bene e il male, che l'uomo abbia potuto aggiungere alla primitiva origine e rinuncia a tutti i sentimenti della coscienza. E però il cristianesimo contenendo il pieno sunto delle verità metafisiche e morali sotto gli attacchi di lui risorge più augusto e più sublime (4).

Hume attinge i principi da Voltaire, e non uguagliandolo nel prestigio lo supera nelle aberrazioni. Sensualista e scettico getta il mondo e le sue leggi nelle forme del suo pensiero. Non cristiano, non uomo, non cittadino, non vuol essere che filosofo. In-

<sup>(1)</sup> É la unione discrepante di due opere, d'istoria l'una, l'altra di filosofia. Thiers, lettere sulla storia di Francia.

<sup>(2)</sup> Ved. Michelet M. Introduction a l'histoire universelle discours d'ouverture. Oeuvres chosies de Vico précèdees d'une introduction sur la sa vie et ses oeuvrages.

<sup>(3)</sup> Un frate, Martino Lutero, il primo attentò di scuotere il giogo della Chiesa. Il pergamo divenne la sua tribuna; fu udito, secondato da alcuni spiriti ardeuti. La stampa da poco scoverta favori i suoi vasti disegni, diffondendo per tutta Europa idee fanatiche di religiosa liberià. Indi Voltaire alzò la voce potente in pro della lolleranza universale. Ved. Luteri Martini, opera omnia.

<sup>(4)</sup> Voltaire Fr. Bar. Arovet de, oeurres complétes.

tanto la sua filosofia è priva di base e di sostegno, e la sua fede non è sincera, mancando di ogni incanto (1).

Roberston ha un fondo di religione; però grave e freddo non sa muovere gli animi, necessario pregio dell'istorico. Egli sacrifica la sostanza all'apparato esteriore. Tutto veste di una regolarità monotona, noiosa e falsa, che non corrisponde alla forza ed alla violenza degli avvenimenti, che descrive e che scossero il mondo (2).

Gibbon in fine tralascia ciò che a lume di giorno osservava; cioè l'influenza del cristianesimo sulla moderna civiltà. Preoccupato non vede che umane passioni, ippocrisia e vizi, e non fa distinzione tra la profonda depravazione della pagana società colle sublimi virtù cristiane (3).

Herder, che primo concepì l'idea di un progresso generale e continuo nell'umanità e che avvisò all'umana perfettibilità, tenta di avvalorare coi fatti le sue teorie; tuttavolta epicureo non iscorge nell'umanità che un essere organico che cresce e si sviluppa. Per lui il mondo fisico è tutto, e l'uomo strumento e gioco di un cieco fatalismo ciecamente obbedire agl'impulsi ch'eternamente riceve (4). Condorcet pure senza imitarlo o copiarlo tenne dietro alla via segnata da Herder; se non che ispirato dalla filantropia che gli era

<sup>(1)</sup> Hume David, the history of England, from the invasion of Julius Caesar to the revolution in 1688.

Geschehte, von Grok britannier.

Geschelte, von England.

<sup>(2)</sup> Robertson Will., history of the reign of the emperor Charles V. Geschehte, von America.

Historical disquisition conserning the Knowledge which the ancients ad of India.

Storia del regno di Scozia sotto Maria Stuarda e Giacomo.

<sup>(3)</sup> Gibbon Edw., history of the decline and fall of the roman empire.

<sup>(4)</sup> Herder Jean Godefroi, de Samm tliche Werke, herausy von ch. Gottl, Heyne, i von Miiller und J. G. Miller Tubingue Colta. Divisa in tre serie; religione e teologia, filosofia e istoria, letteratura e belle arti.

connaturale avrebbe schivato gli errori del suo modello, se morte non lo avesse incalzato e non gli avesse fatto venir meno il tempo e i materiali (1).

Oggi si è misurato bene il campo dell'istoria. Si guarda ai fatti. L'esame su di essi si aggira, su di essi soltanto si analizza e si riflette; e se da queste investigazioni risulta un sistema, risulta vero, esatto ed appoggiato sopra principi evidenti, estesi, che niuno può non riconoscere o ricusare. Le recenti teorie del Romagnosi e gli esempi del Colletta, del Tierry, del Michelet e del Guizot hanno più o meno segnato questa via da tracciare (2).

Il cristianesimo, che insegnò la fratellanza degli uomini e la loro comune origine, la civiltà diffusa, i costumi non sì diversi come quelli degli antichi popoli e gli errori del passato sono state le

(1) Condorcet, Esquisce d'un tableau historique des progres de l'esprit humain.

Eggel, Schelling, Guizot, Jouffroy al presente senza appropriarsi il pensiero di Herder hanno fede alla perfettibilità della specie umana; e questa idea unita alla nozione dell'istoria, come fine del progresso indefinito, occupa più o meno il loro sistema d'idealismo trascendentale.

(2) Romagnosi Gian Domenico, opere.

Colletta Pietro, storia del reame di Napoli.

Tierry Agostin, histoire de la conquéte de l'Angleterre.

Michelet M., introduction a l'histoire universelle, discours d'overture. Oeuvres chosies de Vico précédees d'une introduction sur la sa vie et ses ouvrages.

Histoire romaine. Primiere partie républiche.

Tableau chronologique de l'historie moderne.

Précis de l'histoire moderne.

Memoires de cuther écrits par lui même.

Precis de l'histoire de France.

Histoire de France jusqu'en 1422.

Guizot Fr., histoire génerale de civilitation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'a la revolution française.

Histoire de la civilation d'Angleterre depuis l'avenemente de Charles I jusqu'a la mort.

cause che lianno contribuito potentemente a dirigere l'istoria in questo sentiero. Essa scrivendosi per l'umanità e per dedurre dagli elementi della civiltà particolare le leggi della civiltà generale trova la meta ultima, al di là della quale non ci ha che aberrazione e delirio; come aberrazione e delirio dei presenti tempi è lo ammettere nell'ordinamento sociale l'umana perfettibilità, la uguaglianza politica o in altri termini l'attuazione della republica di Platone o della società umana (1).

Ciò vale riguardare la muanità quale dovrebbe essere, non quale può essere. La civiltà percorre tre stadi principali, cioè genti, nazioni, imperi, nè sarà dato procedere più oltre (2). « La cqualità debb' essere nella legge civile, non nella politica. I principì

(1) « Quando verrà il giorno, in cui sarà manifesto, che l'umana intelligenza è nel suo sviluppamiento sottomessa a leggi constanti, la successione delle idee non sarà più che una causa seconda; e la filosofia dell'istoria, mutato altra volta l'oggetto, non si applicherà legittimamiente che alla spiegazione della successione delle idee per le leggi necessarie dello sviluppamento intellettuale. Se quel giorno verrà, perirà interamente l'istoria, mancandole la maleria, divenute retaggio della scienza le modificazioni dell'umanità, come divenne già quello delle modificazioni naturali. »

Jouffroy.

(2) Ved. Balbo Gesare, meditazioni istoriche.

« Che Buonaparte aspirasse ad universal monarchia (sospetto antico più accreditato per quella guerra di Russia) fu voce nenica e credenza plebea; dapoiché se il pensava non avrebbe rilasciate dopo prese la Russia e tre volte l'Austria, ne fatto un parentado ed un'alteanza che gl'impedivano di estendere i confini dell'impero. E se dopo impresa felice ingrandiva se e i suoi, era premio di fatica, guadagno di fortuna, desiderio di maggior potenza, e dirò pure avidità o insazietà; ma non mai stuttizia di universale impero. » Colletta Pietro, Storia del reame di Napoli, ilib. via, xuit.

La dichiarazione biblica, unus pastor et unum orile, sarà possibile per lo sviluppo del cristianesimo, perchè cosìtuisce un'associazione di fede, modalità e non vero ordinamento sociale. Stabilire sull'esempio del vangelo nella società civile la favolosa età dell'oro, il socialismo e in fiue il comunismo senza aver riguardo alla diversità dei climi e dei temperamenti, delle razze e delle intelligenze, delle lingue e dei bisogni fu chimera, che presentita in voto da Platone, intraveduta fanaticamente dai primitivi cristiani, ha fatto in Europa più male alla libertà, che tutti i suoi nemici invieme.

astratti ed assoluti in proposito d'ordinamento sociale son fatti solamente per indicare i fondamenti delle cose, non per essere posti in atto senza modificazione, perchè le passioni che son la parte attiva dell'uomo generano movimenti disordinati, che bisogna frenare. Sono essi principi in economia politica ciò che sono i geometrici nella meccanica; le passioni in quella ciò che l'attrito delle macchine ed altri accidenti prodotti dalla natura della materia in questa; e così come si tien conto dell'attrito nell'ordinar le macchine, si dee tener conto delle passioni nell'ordinar la società. Lo effetto che si desidera è la libertà, cioè la esatta e puntuale esecuzione della legge civile, uguale per tutti ed una eguale protezione della potestà sociale per ciascuno sì quanto alle persone, come quanto alle sostanze. Purchè si ottenga questo fine non si dee guardare alla qualità dei mezzi; e mezzi di diversa natura, secondo la diversità delle nazioni, vi possono condurre (1). » Ma di ciò meglio in altri miei scritti (2).

I diplomi contenendo i fatti genuini, raddrizzando gli errori, indicando le mutazioni delle favelle e delle cose e possedendo le nozioni autentiche sulla morale, sulla politica e sull'economia son di grande giovamento agli studi istorici, potendo i filosofi indagatori desumere le leggi dell'incivilimento che presedono ai destini della umanità.

È per questo dunque, che gli archivi che prima in poco pregio eran tenuti, or hanno acquistato sì grande importanza da essere riguardati siccome i primi offici dello stato. È per questo ancora, che nelle città primarie di Europa s'istituiscono di giorno in giorno società ed accademie, le quali ricevono ognora miglioramento, lustro e splendore (3).

<sup>(1)</sup> Bolla Carlo, storia d'Italia dal 1789 al 1814, cap. xxvii.

<sup>(2)</sup> Principi della filosofia civile applicati all'incivilimento curopeo del medio evo. Le opere di Platone tradutte ed illustrate.

<sup>(3)</sup> Mollissime sono le opere degli scrittori archivisti. Ne citiamo le principali: Wenker Jac., apparatus et instructus archivorum etc.; Bonifacius Barth., de archiviis;

#### Ш.

#### STUDI SULLE PERGAMENE GRECHE.

Delle pergamene greche, che or veggono la luce, la miglior parte è stata rovistata, poche rese alle stampe e talune non mai studiate. Esse appartengono a due tabularii ecclesiastici, cioè a quello dell'abolito monistero di S. Filippo di Fragala e sue dipendenze dell'ordine di S. Basilio e all'altro della chiesa e del vescovado di Cefalù.

È quistione, se il monistero di S. Filippo di Fragalà sia preesistito alla conquista normanna, ovvero sia stato edificato dallo abate Gregorio (1). Lasciò agl'istorici la indagine. Però è certo, che l'abate Gregorio l'abbia ristaurato mercè le larghe concessioni fatte dal conte Ruggiero e ridotto in istato florido e felice. Le dipendenze annessevi ulteriormente lo resero opulento, ma-

Radou Ger., de archiciis; Eckhardus Tobia, de tabulariis antiquis; Richterus God., de tabulariis urbis Romae; Heiliger E A., de archivio imperii Muguntino; Baltheney, l'archiviste francois; Collecta, archirti et cancelleriae iura, quibus accedunt de archicancellariis, vicecancelluriia, ac secretariis virorum etarissimorum commentationes. Vi hauno le opere principalmente di Fritschio, Schiller, Vangenseil, Gunther, Struvio, Meibonio, Mallinckrot; Corazza Filippo, dei nostri regi archivi, mss. nelle miscellance presso la biblioteca com. di Palermo; Emmanuele Francesco, marchese di Villabianca, degli archivi di Sicilia, mss. nei suoi opuscoli palermitani presso la bibl. com. di Palermo; Di Gregorio Rosario, de Archiviis, bibl. Aragonese: Spinelli, degli archivi del regno di Napoli; Vigo Lionardo, cenno degli archivi di Napoli e di Sicilia; Granito principe di Belmonte, legislazione positiva degli archivi del regno di Napoli.

(1) Pirri Rocco, Sicilia sacra.

Redotà Pietro Pompilio, della origine, progresso e stato presente del rito areco in Italia.

Buscemi Niccolò, lettere, biblioteca sacra, giornale di Palermo.

Martorana Carmelo, risposta al sac. Niccolò Buscemi sopra i documenti della istoria ecclesiastica di Sicilia nell'epoca saraccnica. Giornale di scienze, lettere ed arti. Palermo.

gnifico e rinomato. In tempi assai posteriori per il mutamento delle cose e per il novello indirizzo delle opinioni, caduto in Sicilia il rito greco monastico dal suo primitivo splendore, quel monistero venne quasi abolito, e i suoi beni unitamente ai privilegi e ai titoli furono concessi all'ospedale civico di Palermo (1). Verso la fine del 1799 per l'abbandono della Francia, per la viltà dei popoli e la ribalderia delle reazione, spenta col tradimento, colla rapina, col sangue la repubblica Partenopea, autocraticamente si tolsero tutti quei beni all'ospedale, previo tenuissimo compenso e furon largiti in feudo all' ammiraglio inglese lord Orazio Nelson, L'uomo abborrito (Ferdinando Borbone) volendo onorare non le glorie dell'inclito vincitore di Abukir; ma le nefande laidezze operate nel golfo di Napoli dall'invilito amante di un'adultera. Emma Lyona, dal mancatore della fede pubblica e dal reo strumento di seroce e inaudita tirannide ordinò in Palermo sesta splendidissima in una sala della reggia, rappresentante il tempio della Gloria, e dopo averlo ivi fatto coronare di alloro dal Principe di Salerno gli diè spada ricchissima e diploma che lo nominava duca di Bronte con l'entrata annuale di tutti i vasti possedimenti una volta di pertinenza al monistero abolito di San Filippo di Fragalà. Bronte città a pie' dell' Etna presso Catania per la favola del nome patì l'ingiuria del vassallaggio in guiderdone di tanta infamia (2).

Ved, appendice II, n. I.
 Pirri Rocco, Sicilia sucra.
 Rodotà Pietro Pompilio, della origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia.

<sup>(2)</sup> Ved. appendice iv, n. i.

a il vascello inglese, retto da Nelson, sciogliendo con prospero vento, ricondusse il re a Palermo, dove fu accolto tra feste sino allora non viste, quasi re, che scampato da pericoli ritorni da guerra fortunata e portando pace. Aspettara tempo il destino di volgere in pianto verso le gioie adulatrici di quel popoto, re pianto prodottogli dall'uomo stesso e dalle stesse ferità che pazzamente festeggiavane. Se dove mancano le forze o sono sceme, la universale scententezza si manifestasse per mestizia e disertando i luoghi dove si aspetta l'uomo abborrito, quella collera muta

La chiesa e il vescovado di Cefalù furono magnificamente eretti da re Ruggiero e da lui a larga copia dotati e dai principi successori.

Assai ricco era il tabulario del monistero di San Filippo di Fragalà e di pergamene greche per lo più componevasi. Trasferito presso l'ospedale civico di Palermo fu veduto in tempo nou molto lontano costare tra carte greche e latine del numero di centoventotto. Però nel 1857 insorta grave controversia tra gli amministratori di quel pubblico stabilimento e gli credi di Nelson intorno al possesso di quella suppellettile, e ordinando l'abbattuto governo doversi depositare nella Sopraintendenza generale degli archivì di Sicilia in Palermo, come documenti che appartengono all'istoria, le pergamene greche rinvenute e depositate furono ventisette e ventisei le latine, tra cui si annoverano due transunti di diplomi greci.

Il tabulario del vescovado di Cefalù dietro valevoli insistenze del Direttore generale dei rami e dritti diversi venne richiamato dalla curia vescovile di Cefalù, ove giacea oscuro ed inosservato e fu deposto nel 1858 nella stessa Sopraintendenza generale. Oltre a sei arabiche, cento sedici latine e tre codici in pergamena, presenta sei pergamene greche, un transunto in latino, uno arabicogreco, altri diplomi greci trascritti in due dei codici. Vi ha però tra queste la pergamena così detta platea, vergata doppiamente in arabo e in greco, contenente i nomi de' villani ascrittizi concessi dal re l'uggiero, la quale per la sua rarità merita di essere particolarmente tenuta in pregio.

sarebbe sincera e convenevole a dignità di popolo; ma la virtù del silenzio, comunque facile e sicura è tenuta insopportabile dagli uomini molli e corrotti della nostra età. Cosicchè Ferdinando applaudito in Sicilia l'anno 1799 detta tirannide esercitata su i napolitani, e poi da questi l'anno 1816, della servità r condotta in Sicilia, vide l'agevolezza di soggiogare i due popoli stolti. » Colletta, storia del reame di Napoli, lib. v, cap. 11, XI. Del tabulario del Monistero di S. Filippo di Fragalà esistono la latina versione di un diploma greco eseguita da Costantino Lascari, un transunto di diplomi greci in lingua vernacola, la trascrizione fatta dal Barbieri e le pubblicazioni fornite da Rocco Pirri, da Niccolò Buscemi e da monsignor Giuseppe Crispi; oltrechè nel secolo passato e nel presente vi lavorarono di proposito i più insigni paleografi del paese, cioè Francesco Serio e Mongitore, Domenico Schiavo, Francesco Tardia e il cavaliere Salvatore Cusa già in atto professore di paleografia nella regia università di Palermo; cattedra che per ragion di materia e di officio reggesi nella Sopraintendenza generale degli archivì. Dunque è qui a proposito che non isminuendo o defraudando l'opera e l'aspetiativa a nissuno si tenga esame delle fatiche di tutti e del merito corrispettivo.

Il diploma tradotto dal Lascari sarà riferito a suo luogo; e la inserzione giova moltissimo, sì perchè esemplato in forma pubblica e con tutte le condizioni imposte dalla legge tiene vece di atto originale, sì ancora perchè la versione procede da valentissimo professore in fatto di letteratura greca e latina, e perchè per la esistenza dell'autografo nel difetto degli altri atti originali si viene ad un tempo a rinforzare la piena fede dovuta oggi a simili suoi lavori. Il che acquista maggior guarentigia ove si ponga mente, che alla massima parte delle greche pergamene interpretate dal medesimo non sovrastano che le nude versioni da lui eseguite.

Nessuno ignora siccome i monisteri nei tempi in cui l'Europa soggiacque alla barbarica invasione siano stati il solo asilo che rimase alle scienze e alla letteratura. Intenti i monaci a custodire le reliquie del greco e del romano sapere e le dottrine del cristianesimo spendevano le ore del giorno e della notte a trascrivere nei papiri e nelle pergamene il testo della divina scrittura e le opere più ragguardevoli della greca e della latina favella, e sovente registravano i fatti dell'istoria contemporanea e ne am-

manivano i documenti. Fiorirono in Sicilia innanzi il dominio dei normanni gl'istituti di S. Basilio, comeche la chiesa siciliana seguisse il rito greco, non solo quando ubbidiva agl' imperatori di Costantinopoli; ma ancora quando fu signoreggiata dai musulmani, i quali secondo il loro costume patirono che i vinti esercitassero liberamente il loro culto a patto di pagar tributo (1).

Nel secolo xiv possedendo i monaci smisurate ricchezze per frequenti donazioni di beni immobili e mobili ricevute dai re, dai nobili e dal popolo decaddero dall'altezza in cui eran saliti e si avvantaggiarono nella corruzione del costume e nella mancanza del sapere. Una siffatta piaga non solo afflisse quelli di Sicilia; ma fu comune a tutti i monisteri e divenne più sensibile per il guasto della paleografia (2). D'onde avvenne che i Papi si diedero con ogni studio ad accendere l'estinta face del sapere nei monisteri siciliani. Il cardinal Bessarione, illustre per il singolare ingegno e la peregrina erudizione dispiegata nel concilio di Firenze, assegnava l'annuo stipendio di ottanta scudi di oro a chi insegnasse il greco idioma nel monistero greco del SS. Salvatore di Messina (3); e sotto il suo favore vi detto lezioni il famoso An-

<sup>(1)</sup> Multifaria volumina genera, quae in monasteriorum bibliothaecis antiquitus servabantur, validum etiam nobis argumentum praestant ad dignoscendum qualia fuerini studia, quae ibi in dies fiebant. Mabillon, de stud. monast., t. 1, c. 6.

In Calabria et regno neapolitano gracca vigente lingua innumeri codices descritpti sunt, quorum festivam copiam vidi et revolvi Romae in monasterio S. Basilii (e precisamente quelli trasferiti da Menniti dal monistero di Messina). Codices autem isti magna pars eleganter et accurate descripti sunt, nec audiendi illi qui nullo modo vel modico facto rei experimento codices graccos in Calabria scriptos celeris minus accuratos esse dicunt. Montfaucon, palaeogr., lib. 1.

<sup>(2)</sup> Furono gli scolastici, che sul finire del secolo xui introdussero il cattivo gusto per le abbreviature e pei nessi; imperocchè cominciarono a dettare nelle scuole le lezioni, e per il mal vezzo di scrivere speditamente si venne a deturpare la scrittura in generale; del che non furon escuti i codici dei secoli a noi più vicini e le prime edizioni tipografiche. Ved. Vaines, dict. de dipt., vol. 2.

<sup>(3)</sup> Senatu messanensi a Pio it anno 1461 apostolicum reserlptum obtinente gymuasia gracca Messanue pro monachis graccis seu calogeris constituta praeceptori an-

dronico Gallinoto monaco di Costantinopoli, cui caduto il greco · impero in balia di Maometto u sostituì Costantino Lascari (1). Venne Costantino Lascari in Italia nel 1454. Invitato da Francesco Sforza insegnò per ben sette anni in Milano il greco idioma; indi dopo di aver dimorato alquanto in Roma si trasferì in Napoli a professar lingua greca nell'università degli studi. Si recò finalmente in Messina, nella quale chiuse i suoi giorni nel 1493, avendo insegnato letturatura per meglio di ventisette anni. Quest'esule illustre ed infelice vago di stabilire in Italia la greca favella, unica gloria della patria estinta, componeva una grammatica greca impressa nel 1494 in Venezia da Aldo Manuzio e dedicava ad Alfonso di Aragona re di Napoli e a Ferdinando di Aragona vicerè di Sicilia due pregevoli lavori, l'uno riguardante gli scrittori greci nati in Calabria, l'altro gli scrittori greci nati in Sicilia. Volendo poi guiderdonare il comune di Messina che largito gli avea la cittadinanza gli lasciò la sua biblioteca ricca di copiosi manoscritti addotti da Costantinopoli. Ma ciò per cui Costantino Lascari merita soprattutto la riconoscenza, una volta che la istruzione nei monisteri greci di Sicilia andò sempre peggiorandosi sino a non curare gli stessi sacri avanzi dei loro titoli, si è appunto per avere tradotto in latino gran parte dei diplomi greci esistenti nei monisteri di Val Demone. Egli tra per la fretta onde compilava i lavori e per la ignoranza del reggimento feudale siciliano trasportò male alquante parole e rese oltremodo oscuri alquanti costrutti. Ciò non ostante le sue versioni son degne di encomio e riescono di somma utilità supplendo agli originali smarriti.

I diplomi tradotti in lingua vernacola e contenuti nel sopra ci-

greco in Italia.

nua mercede aureorum 80 de camera solvenda a monasteriis Basilianis; quod executioni tandem Bessarion ordinis protector demandavit. Pirrus, Sicit. sacra, tom. 2.

(1) Rodotà Pietro Pompilio, dell'origine, progresso e stato presente del rito

tato transunto saranno pure riferiti a seconda l'ordine della loro; data. Essi hanno della importanza non solo pel genere della versione; ma anco perchè suppliscono al difetto di atti ignoti o non ricordati; d'altronde il transunto fu eseguito in modo officiale.

L'abate Rocco Pirri nella notizia sul monistero di S. Filippo di Fragalà trascrive la versione latina di un diploma greco contenente la conferma reale di antecedenti privilegi e concessioni (1). Poichè l'autografo punto non vi ha e nell'atto trascritto dal Pirri vanno enumerandosi diversi altri diplomi ancor essi non conosciuti, comechè gli autografi siano periti, qual fede e qual virtù vi si deve attribuire, non mancando alla Sicilia sacra nè pecche, nè discredito? Il diploma pubblicato dal Pirri è desunto dalla collezione autografa sulle prelature di Sicilia esistente presso il grande archivio di Palermo e compilata da Luca Barbieri. Gli atti quivi inseriti furono dichiarati legali ed autentici (2). Questa raccolta ebbe origine per la seguente ragione. Da lungo tempo la corte di Roma mettendo in non cale i diritti del regio patronato e dalla regalia, che in Sicilia sono più eminenti che nella Spagna, nella Francia e in altre parti, ed avversando la giurisdizione derivante dal privilegio della regia monarchia ed apostolica legazia, promoveva chiunque le venisse in grado alle dignità ecclesiastiche. Ferdinando il cattolico volca ritornare nel loro primitivo splendore le prerogative della corona, e comandò che si raccogliessero da tutti gli archivi diffusi nell'isola i diplomi che determinar potessero le chiese e i monisteri alla regia autorità sottoposti. A quest'uopo inviò il dì 30 luglio dell'anno 1509 le istruzioni, secondo le quali desiderava che si procedesse (3). Il vicerè

<sup>(1)</sup> Pirri Rocco nacque in Noto nel 1577 e mori in Palermo nel 1651. Fu regio istoriografo. La sua Sicilia sacra servi di modello all'Italia sacra dell'Ughelli.

<sup>(2)</sup> Stelur tamen actis, privilegiis quae in dicto capibrevio contentis seu mentionatis, cui capibrevio fides attribuatur in actis praedictis. Cap. 109 Ferdinando n. — Ved. Testa Francesco, capitoli del regno.

<sup>(3)</sup> Ved. append. 111, n. 1.

Ugo Moncada il dì 22 gennaro del 1510 eleggeva a visitatore generale un Giuliano Castellano, onde accompagnato da un notaro frugasse gli archivi del regno e adunasse tutti i diplomi che al regio patronato, alla regalia e alla legazia apostolica si riferissero (1). Giuliano Castellano, prescelto a notaro un Francesco Di Silvestro, si accinse ad eseguire l'incarico. L'opera recata a compimento con le forme officiali fu disposta in assetto dal Barbieri qual maestro notaro e segretario dell'officio della real cancelleria. Dunque il diploma dato alla luce dal Pirri essendo copia conforme estratta dal libro del Barbieri è abbastanza guarentito (2).

Fin qui di assunti particolari. La gloria di aver rovistato e tradotto per intero il tabulario dell'abolito monistero di S. Filippo di Fragalà appartiene a Francesco Serio e Mongitore. Egli nipote del laudatissimo Antonino Mongitore se dello zio non superò la erudizione e la fama ne seguì fedelmente le orme, ne completò i disegni, ed infiammato di pari zelo per il lustro della patria non intralasciò fatica e sollecitudine, nè dispendio o incoraggiamento affin di raggiungere la meta sospirata (3). Ove fosse lecito paragonare le cose piccole alle grandi, io direi che la cultura delle lettere e dellle scienze nel secolo xviii in Sicilia fu quale quella dell'età di Luigi xiv in Francia e di Leone x in Italia. Vita e moto furono gli studi nazionali. A tale scopo si diressero gl'intendimenti e le indagini, e non picciol danno si ebbe dall'essere la maggior parte delle opere o state perdute o rimaste ine-

<sup>(1)</sup> Ved. append. 111, n. 11.

<sup>(2)</sup> Veramente questa sarebbe stata la propizia occasione per chi avesse saputo profittare onde trar dall'incuria e dalla polvere le preziose memorie dei lempi che giacciono non curate e neglette in tanti luoghi diversi e distanti.

<sup>(3)</sup> Antonino Mongilore nacque in Patermo nel 1663 e morì al 1743.

Di lui si enumerano quarantasei opere stampate, altre quindici manoscritte. Ved. vita di lui scritta dal Serio, mss. qq., E 146, bibl. com. di Pal.; elogio di lui di Tommaso Angelini; Domenico Scinà, prospetto della storia letteraria di Sicilia del secolo xviii.

dite. Che se però i risultati non molto avvantaggiarono la condizione del sapere, ciò avvenne, perchè mancò l'uso forbito della favella, furon non curate le forme letterarie dello stile e lo abbigliamento estetico che deve accompagnare le cose emanate da natura, senza di che bellezza al più piace, ma non iscuote, nè incanta. Domenico Scinà, letterato, matematico e filosofo, il cui nome suona un elogio, ingegno sovrano e più felice, se altrove fosse nato e gli uomini avesse meno tenuto in dispregio, dipinse la tela di questo secolo con tinte e con pennello da maestro (1). Francesco Scrio e Mongitore sta in prima riga tra quanti onoraron Sicilia in quel tempo (2).

(1) Scinà Domenico, prospetto della storia della letteratura siciliana nel secolo xviii.

Le opere di Scinà edite e postume sono: Memoria sui fili reflui e vortici apparenti dello stretto di Messina. - Esperienze e scoverte sull'elettro-magnetismo. - Breve ragguaglio del novello Vulcano, surto nella costa meridionale di Sicilia in luglio 1831.—Lettera al celebre architetto Marvuglia, ande preservare la chiesa dell'Olivella dai frequenti colpi del fulmine. - Rapporto del viaggio alle Madonie impreso per ordine del governo. - Viaggio fatto in Catania, Messina, Siracusa nel 1811. - Intorno la Pizzuta, l'ultima delle montagne di Palermo.- La topografia di Palermo e dei suoi dintorni. - Prospetto degli avvenimenti di Palermo per ciò che riguarda il tenente generale Naselli. - Storia letteraria di Sicilia dei tempi greci. — Prospetto della storia letteraria di Sicilia del secolo xviii. — Sulla vita e le opere di Archimede. - Su Empedocle. - I frammenti di Archestrato raccolti e volgarizzati.-Elogio di Francesco Maurolico,-Elogio di Rosario Di Gregorio. -- Intorno a Girolamo Settimo marchese di Giarratana, lettera. -- Al barone De Zach autore della corrispondenza astronomica. - Introduzione alla fisica sperimentale. - Elementi di fisica generale. - Fisica particolare. - Intorno to studio delle scienze naturali in Sicilia. - Sulle ossa fossili di Mare-dolce e degli altri dintorni di Palermo. - Capitoli di lettere a monsignor Grano arcivescoto di Messina. - Sull'eruzione dell'Etna del 1811. - De litterarum et virtutis utilitate.

(2) Francesco Serio e Mongitore nacque in Patermo nel 1707 e mori a 28 agosto 1766. Ved. elogio di lui scritto da Tommaso Angelini; Scinà, opera citata.

A parte dei libri stampati a favore del canonico Antonino Mongitore contro il Di Leo pubblicò nella raccolta degli opuscoli scientifici e filosofici del p. Calogerà un discorso critico sopra una iscrizione sepolerale della città di Palermo recitato nell'accademia del Buon Gusto nel 1746,

Nel 1748 diede alla luce un discorso sopra un'antica tavola di marmo che riguardava a suo parere i giuochi fatti nel magnifico teatro di Palermo. Adunque una delle principali opere del Serio si versò intorno la compilazione del tabulario dell'abolito monistero di S. Filippo di Fragalà. Francesco Notarbartolo, che sopraintendeva all'ospedale grande di Palermo, incaricandolo di un tal lavoro gli feco ordine scritto in data del 14 maggio 1741. A 18 ottobre dello stesso anno gli vennero consegnate per cautela in iscritto tutte le correlative pergamene, che non furono meno di centoventotto tra greche e latine. Il Serio nell'interpretazione greca fu aiutato da Francesco Pasqualino e da Giorgio Stassi sacerdote di rito greco (1). L'opera costò di un grosso volume, e conteneva l'isto-

Nella raccolta degli opuscoli siciliani, una dissertazione istorica del Ducato di Atene e di Neopatria unito alla corona di Sicilia. Pose in fine della storia ricreata del Mongitore l'istoria cronologica delle pestilenze di Sicilia.

Nel 1749 stampò le aggiunte e correzioni ai parlamenti generali di Sicilia promulgati dal Mongitore.

Nel 1761 la difesa del pregio che vanta Palermo di essere stata la patria di sant'Agata vergine e martire palermitana in risposta a due libri dati alla luce dal can. Giacinto Bonaiuto.

Dissertazioni istoriche in difesa della forte apologia scritta a favore della fondazione apostolica della chiesa palermitana dall'erudilissimo dottor Antonino Mongitore canonico della cattedrale di Palermo, prima sede e capo del regno di Sicilia.

Dissertazioni istoriche e apologetiche critiche in difesa della dottissima apologia del can, decano dottor Antonino Mongitore scritta a favore delle antiche glorie si sucre, come profane della città di Palermo, unica capitale del regno di Sicilia e in particolare del suo primo vescovo ordinato dal principe degli apostoli s. Pietro.

Vita di suora Aurora Felice Benso moniale del monistero di santa Rosalia, niss. esistente nella biblioteca comunale di Palermo. Continuazione della biblioteca istorica del Mongitore, ivi qq. E, 153-157, e di quella del Caruso qq. F, 48, 49.

De Calogeris orientalibus qui Siciliam insulam illustrarunt, qq. C, 98.

Vita ec. del can. Antonino Mongitore, qq. E, 146.

Novus Thesaurus inscriptionum Siciliae justa mentem L. A. Muratorii dispositus et notis illustratus (Collezione incoata) qq. E, 138,

Summorum Pontificum monumenta Siciliam respicientia notis ac criticis dissertationibus illustrata, qq. E, 137-149.

Atti, lettere, biglietti, capitoli ed ordinanze regie e viceregie.

(1) Di Francesco Pasqualino si è fatto cenno sopra. Giorgio Stassi nacque nella

ria del monistero e i documenti. Era divisa in capitoli e ne riguardava la origine e la fondazione, i privilegi e le immunità, gli abati e i commendatori che vi ebber sede, i luoghi e le chiese suffragance che ne dipendevano, le rendite e la notizia delle cose degne di memoria. Precedeva una intestazione sul primo nascimento e sul progresso in Sicilia dell'ordine di S. Basilio. Vi abbondava ogni genere di erudizione, e il tutto era cosperso di note e di osservazioni. I diplomi greci tradotti portavan segnato nel margine il nome dell'autore della versione. Certamente fatica di tanto rilievo richiedeva di esser consegnata alle stampe, ed in vero non se ne sarebbe deplorata la perdita. Io trovo, che il volume conservavasi con soverchia religiosità entro una cassa serrata a doppia chiave presso l'archivio dell'ospedale suddetto. Intanto non più esiste, e avendone fatta richiesta nessuno mi ha saputo prestare indizi; e anco la fama sarebbesi smatrita, se i fasti della tipografia non ci avessero salvata la ricordanza e non se ne leggesse una copia in frammento eseguita da Domenico Schiavo (1).

La copia scritta di carattere dello stesso Schiavo costa di uno spezzone (2). Vi si leggono parecchi diplomi latini, non ci ha uno greco; bensì in margine della narrazione vengono indicati

Catalogo dei mss. esistenti nella bibl. com. di Palermo.

Narbone Alessio, bibliografia sicula sistematica.

Piana dei Greci, una delle colonie greco-albanesi di Sicilia, visse in Palermo ed ebbe fama di grecista. Fu vescovo di Lampsaco in partibus infidelium e morì di anni 89 compili il 26 marzo 1801.

<sup>(1)</sup> Ved. Martorana Carmelo, risposta alle lettere del Buscemi ecc.

Initiolavasi: Historia monasterii Sancti Philippi Fragalatis ordinis magni patriarchae Basilii. In qua origo, privilegia. immunitates, abbates tam monachi quam commendatarii, ecclesiue suffraganeae, proventus, aliaque memorabilia ejusdem sacri coenobii recensentur et illustrantur. Quibus accedit prolegomenon de primo Basiliensium monachorum in Siciliam adventu. Auctore Francisco Serio et Mongitore panormilano s. Jacobi de maritima parrocho, judice et esaminatore synodali, sanctissimae siculae inquisitionis consultore ne censore.

<sup>(2)</sup> Di Schiavo Domenico si è parlato sopra.

con numeri progressivi. Il che dà a ritenere di essere stati disposti in fine del trattato da servire per documenti. La scrittura è nitida e chiara. Per la mancanza dei fogli intermedi è interrotta . la esposizione, umile è lo stile, e la lingua sente soverchiamente dello scolastico e non ha alcun sapore classico: tuttavia assai di rado vi s'incontrano solecismi e barbaro fraseggiamento. I pochi diplomi latini riferiti sono pieni di lacune e n'è falsata la intelligenza. Non tutte le lacune son cagionate dalla corrosione della pergamena, anzi la più parte derivano dalla difficoltà della interpretazione. Le sigle composte sono quasi interamente ridotte a capriccio; oltreche vi campeggia l'arbitraria interpunzione e l'arbitrario aggiustamento delle parole abbreviate. È a credere che di maggiori difetti fosse accompagnata la riduzione dei diplomi greci, e che, stante la diligenza e la esattezza del copista, queste pecche esistessero nel libro originale. Il manoscritto si custodisce nella biblioteca comunale di Palermo e ivi deposto venne assestato in legatura di cartapecora (1).

Le assennate e diligenti esercitazioni, che Francesco Tardia operò sulle pergamene greche di questo monistero riuscirono assai commendevoli, più utili perchè già superstiti e degne di maggior fama. Egli il Tardia è di tal merito da reputarsi principe tra i paleografi, che ebbe la Sicilia nel secolo varcato. Conoscitore qual era della lingua araba ed esperto nel greco e nel latino idioma e nella sacra ermeneutica avrebbe saputo intendere ed illustrare le cose greche ed arabe esistenti nell'isola, se visso più lungamente si fosse meno internato nella vita ascetica e se più di se avesse sentito (2). La pubblicazione da lui fatta di quelle parti della geografia nubiense, che spettano alla Sicilia e di altre monografie dà chiaramente a

<sup>(1)</sup> Qq. F, 112.

<sup>(2)</sup> Francesco Tardia sacerdote palermitano morì di anni 46 nel 1778.

divedere i pregi dei suoi studi e la sodezza delle sue dottrine (1). Aiutò il principe di Torremuzza e il conte Gaetani nelle loro archeologiche intraprese (2); tuttavolta il suo nome sarebbe rimasto

Pubblicò: Siciliae descriptio ex geographia nubiensi desumpta.
 Annotazioni della descrizione della Sicilia in arabo di Clidris scherif corredate di prefazione e di copiose note.

Orazione funerale di Michele Schiavo vescovo di Mazzara.

(2) Laucillotto Castelli Gabriele principe di Torremuzza nacque in Palermo addi 21 gennaro 1727, cessò di vita nel 1792. Fu detto principe dell'antiquaria in Sicilia e stella di prima grandezza nel cielo archeologico.

Le sue opere sono :

Dissertazione sopra una statua di marmo scoverta nelle rovine dell'antica città di Alesa in Sicilia.

Lettera sulle rovine della città di Solunto.

Storia di Alesa antica città di Sicilia col rapporto dei suoi più insigni monumenti, statue, medaglie, iscrizioni raccolle da Selinunte Drogonteo pastore arcade.

Dissertazione sopra una statua di marmo scoverta nelle rovine dell'antica città di Alesa in Sicilia.

Vita di sant'Agata in risposta di Giacinto Paternò Bonaiuto di Catania. Nota dei Curdinali di santa chiesa di nazione siciliana esposta in una lettera. Lettera in difesa del legittimo cardinalato della chiesa di Patermo.

Memorie della sua vita letteraria scritte da lui stesso.

Memorie delle zecche di Sicilia e delle monete in esse in vari tempi coniate. Notizia dell'origine e fondazione della compagnia della dei bianchi.

Idea di un tesoro che contenga una generale raccolta di tutte le antichità di Sicilia.

Siciliae veterum populorum et urbium, regum quoque et tyrannorum numismata quae extant in suo cimelio.

Le antiche iscrizioni di Palermo.

Aggiunte e correzioni alla Sicilia numismatica del Paruta.

Siciliae et adiacentium insularum veterum inscriptionum nova collectio prolegomenis et notis evulgata.

Ad veteres Siciliae nummos auctarium primum.

Auctorium secundum.

Catalogus veterum et recentiorum nummorum qui in Gabr. Lancillotto Castelli gazophylacio servantur.

Giornale istorico della città di Palermo dal 1072 al 1791, mss. nella biblioleca del collegio massimo ex-gesuitico.

Relazione del tumulto accaduto in Palermo nel 1773, mss. ivi.

Suo carteggio con molti cruditi nazionali ed esteri, mss. nella bibl. com. di Palermo qq. E, 136. oscuro e inonorato, se i suoi manoscritti qual prezioso tesoro non fossero stati preservati dalle ingiurie del tempo e dal tenebrore dell'obblio. Le cure del principe di Torremuzza e la generosità del sig. Gregorio Speciale, cui in fine appartennero per retaggio,

Gaciani Cesare conte della Torre nato in Siracusa fece le sue dotte pubblicazioni insino al 1797; e dopo quell'anno nulla potè più operare per l'archeologia e per gli altri studi, sebbene sia morto nel 1808.

Le sue opere sono:

Dissertazione sopra un antico idoletto di creta.

Osservazioni sopra un antico cameo scritte a Gabriele Lancillotto Castelli principe di Torremuzza.

Capitolo di lettere sopra alcuni punti di storia della camera reginale di Sicilia.

Dissertazione istorica apologetica critica intorno all'origine e fondazione della chiesa siracusana dal principe degli apostoli.

Notizie della chiesa di Siracusa.

Descrizione di un antico bagno scoperto in Cassibili presso Siracusa.

Memorie relative all'antico teatro ed antichi acquedotti siracusani.

Descrizione della catacombe di s. Diego in Siracusa.

Memoria sul Timbri di Teocrito.

Dissertazione su' piombi antichi mercantili come appendice ai piombi antichi del signor ab. Ficoroni.

Osservazioni sopra un antico sacro dittico.

Illustrazione di due iscrizioni in Siracusa.

Sull'origine e preeminenza della chiesa di Siracusa.

Sul lago di Nalfia presso Siracusa.

Lettera sopra alcuni dubbi insorti degli atti sinceri di santa Lucia veraine e martire siracusana.

I doreri dell'uomo, poema.

Le odi di Anacreonte tradotte in sonetti.

Versione di Teocrito, Mosco e Bione.

Sonetti, canzoni e cantate.

Le pescagioni, calcahe.

Componimenti oratori: —La costanza in trionfo. — Il pregio della povertà per musica. —La villanella, dialogo pastorale. — L'innocenza at presepio di Gesù. — Maria madre dei poveri. — Il sacrificio di Geste. — Moisè bambino. — Dialoghi e drammi per musica. — Fino a trenta ascendono i suoi scritti oratori.

Più volumi di vestigi antichi illustrati di Siracusa, mss. nella libreria comunale di Siracusa.

Raccolta di antiche iscrizioni di Siracusa, mss. ivi.

valsero, perchè deposti nella biblioteca comunale di Palermo iviricevessero ricovero guarentito, assetto ed ordine (1). E però suppellettile cotanto rara per benignità de cicli e per provvidenza di
filantropia divenendo oggetto di commune esercizio e di pubblica
utilità ingenerò un'arra efficace a spingere avanti applicazioni di
tal fatta, a versarvi l'amore e la pazienza e a rassicurare eziandio
la memoria dei documenti perduti (2).

Il Tardia non si diparti dalle orme luminosamente segnate dallo illustre Montfaucon (3). Egli vagheggiava di ogni atto diplomatico e di ogni monumento archeologico rendere il fac-simile del testo, rinvestire la lezione di alfabeto letterale, apporvi la versione latina ed aggiungere le note intorno a filologia e ad opportuna erudizione. Vero è che avuto riguardo all'imperfezione dei lavori, quasi sempre i suoi scritti patiron difetto di questi requisiti; oltrechè non poche lacune offesero la serie continuata della interpetrazione, talvolta derivate dalla corrosione della scrittura originale e talvolta dalla difficoltà della intelligenza; vero è che spesso

<sup>(1)</sup> Gregorio Speciale, benemerito cittadino, di molte opere mss. fe' dono alla biblioteca comunate di Palermo. Ved. Catalogo dei mss. esistenti ecc.

<sup>(2)</sup> Le opere mss. del Tardia depositate nella biblioteca comunale di Palermo sono:

Diplomi greci e latini dell'ospedale di san Bartolomeo in Palermo, qq. E, 159.

Mescolanze siciliane, in cui vi hanno dieci diplomi greci e cinque arabi appartenenti al duomo di Palermo, qq. E. 160.

Diplomi arabi e greco arabo del rescovado di Cefalu, qq. E, 161.

Diplomi greci ed arabi della cappella del real palazzo in Palermo ed altri greci del monistero di s. Gregorio in Messina, qq. E. 170.

Iscrizioni greche, arabiche e latine ed alcuni diplomi della cattedrale di Mazzara e di Marsula raccolti, qq. E. 171.

Annotazioni ad alcuni diplomi greci della chiesa di Messina, qq. E, 175. Diplomi greci del monistero di s. Filippo di Fragalà, qq. F, 142.

<sup>(3)</sup> Montfaucon Bernardus, Palaeographia graeca sive de ortu et progressu litterarum et de rariis omnium saeculorum inscriptionis graecae generibus, itemque de abbreviationibus et de notis variarum artium ac disciplinarum.

non felicemente fu ritratta la sigla, che altri néi di non lieve considerazione di tratto in tratto pur vi si disvelano, e che per altri siffatti motivi i suoi scritti non sembrano meritevoli di veder la luce senza pria essere riveduti, corretti ed affazzonati; tuttavia i medesimi servirono di scuola e di guida al Morso e al Garofalo (1); ed ivi attingiamo quantunque volte ci sproni desio di leggere le barbare note della nostra età di mezzo e gli avanzi monumentali della veneranda antichità.

Le fatiche del Tardia riguardanti le pergamene greche del monistero di S. Filippo di Fragalà sono legate in un volume con coperta di pergamena. La scrittura vergata di propria mano è nitida e chiara. Le copie sono disposte in doppia categoria. La prima aduna i fac-simile degli originali, scritti nell'intero contesto della pagina; l'altra ha la lezione letterale distesa sino a metà della pagina, onde impiegare il resto del margine laterale per trascrivervi la versione latina. Le copie sono disposte in numero progressivo e senza ordine cronologico. Contengono la interpretazione di trentasci atti autografi, vi mancano però i fac-simile dal numero 5 sino al 14. Eziandio manca la copia letterale del n. 7. E però vi ha chi crede che siano stati involati questi fac-simili

Luigi Garofalo morì nel 1837, ed appartenendo alla collegiata della parrocchia Palatina di Palermo ne compilò il *Tabulario*, dove si leggono i diplomi greci ed arabi, sui quali aveano precedentemente lavorato Tardia, Di Gregorio, Morso.

<sup>(1)</sup> Salvatore morso sacerdote palermitano morì nel 1828. La sua opera pregevole è la descrizione di Palermo antico, ove stanno alquanti diplomi greci tradotti ed illustrati. Lavorò per classificare le monete arabe correggendo le orme dell'Airoldi e del Vella; classificò e dichiarò quelle del Poli: (Il Medagliere arabo-sicolo ha ricevuto interamente il suo còmpito dall'egregio marchese Vincenzo Mortillaro. Ved. di costui opere). Compilò una grammatica araba e tradusse le favole di Locman. Trascrisse ancora i diplomi arabi-greci della parrocchia Palatina di Palermo, quelli greci di Messina; e ciò seguendo l'esempio del Tardia e del Di Gregorio. Ved. mss. qq. E. 161, n. 1, 2, 5, 7, E., 172. Oltre la descrizione di Palermo antico ricavala sugli autori sincroni e i monumenti dei tempi pubblicò: Il sistema della tachigrafia italiana.—La spiegazione di due lapidi esistenti nella chiesa di s. Michele Arcangelo.

e la copia del n. 7 da Niccolò Buscemi, incolpandolo ancora di avere frodato altresì la pergamena originale del n. 7 e di avere pubblicato sotto il di lui nome la lezione del Tardia (1). Nulla in proposito posso asserire. Ma egli è certo che il n. 7 nel volume del Tardia manca sì nell'una, che nell'altra categoria, e che la pubblicazione del Buscemi non ha riscontro nelle copie del Tardia e nell'autografo, che non è più.

La trascrizione paleografica è esattamente imitata sull'originale, se non che riesce difficile indovinare la sigla là ove il Tardia ritrasse a guisa di dipinto senza la convinzione della intelligenza, e là ove la scrittura originale era logora od affranta. Le copie letterali sono piene di vuoti e di storpiamenti di parole frantese, massime nelle sillabe finali. Il diploma segnato di n. 2, vergato in doppia favella greca ed araba tanto nel fae-simile, che nella lezione letterale offre una lacuna totale interrotta a grandissimi intervalli da poche parole; cosicchè nella mancanza dell'autografo è impossibile cogliervi senso; ed io ho pensato riferirlo in appendice più per curiosità, che per dovere (2).

In ogni copia letterale si citano in fronte l'esistenza dell'autografo in pergamena e le condizioni di essa; si ricordano i suggelli e i luoghi onde pendevano con i lacci, e qualche fiata si notano la specialità, la forma dei caratteri e la specie degl'inchiostri.

Le copie dei primi numeri portano accanto la versione latina e alla fine un corredo di note disposte a numero progressivo; però le medesime sono eseguite non ordinatamente e per salto, e per lo più difettano di compimento. Le versioni latine hanno le stesse lacune della lezione greca; sovente vien meno la sintassi e il senso. L'ortografia è più conservata nei fac-simile, che nelle

<sup>(1)</sup> Martorana Carmelo, lettere di risposta al sac. Niccolò Buscemi. Giornale di scienze, lettere ed arti.

<sup>(2)</sup> Ved. append. 1, n. 1.

lezioni letterali, dove campeggiano licenza ed arbitrio. Nel margine vi si legge l'anno in cifre arabe, scritto or dallo stesso Tardia ed or dal canonico Gaspare Rossi (1). Costui ancora vi segnò la corrispondenza coi numeri che si leggono nel frammento del volume dello Schiavo, trascritto su quello del Serio. Non ci hanno argomenti; nondimeno in fine di ciascun diploma sono aggiunte spiegazioni di talune cose scritte sin da tempi inveterati da mani ignote nel dorso della pergamena. Per lo più tali schizzi si riferiscono all'oggetto degli atti, e nell'indovinarne il senso e le parole non riuscì gran fatto. Ciò è quanto concerne il lavoro del Tardia intorno le pergamene greche del prelodato monistero.

Niccolò Buscemi, bibliotecario della libreria comunale di Palermo, direttore del giornale ecclesiastico la Biblioteca Sacra e segretario del tribunale della regia monarchia ed apostolica legazia in Sicilia, pubblicò quattro diplomi greci appartenenti al tabulario del monistero di San Filippo di Fragalà. Egli apparente autore della vita privata e pubblica di Giovanni di Procida e di altre opere di più lieve momento diè questi documenti come del tutto nuovi ed ignoti. Vi fece seguire la versione italiana e vi aggiunse qualche brevissima nota. Avendo io esattamente raffrontato il suo testo con le lezioni del Tardia, ho veduto, ch'esso è una fedelissima copia degli scritti di costui. Che poi niuna vaglia ei si ebbe in questi studi, si desume dal non aver saputo correggere i néi del suo modello e di averli ciecamente adottato quasi per incanto. Di più Carmelo Martorana, lodevole per il senso istorico, ma in nulla versato nella materia diplomatica, lo convinse d'insipienza e d'ignoranza (2). Questi con l'aiuto di monsignor

<sup>(1)</sup> Il canonico Gaspare Rossi capo bibliotecario presso la biblioteca comunale di Palermo cessò di vivere or son due anni. Egli fu profondo nella conoscenza bibliografica e impiegò i lunghissimi anni in coordinare specialmente e chiarire 1 numerosi volumi mss. esistenti in quella libreria. I cataloghi dati alle stampe furono forniti da lui.

<sup>(2)</sup> Martorana Carmelo, caldo partigiano del governo dei Borboni, due volte punito

Giuseppe Crispi, professore di letteratura greca ed archéologia nella nniversità di Palermo, dimostrò ad evidenza, che le poche note filologiche da lui foggiate contengono paradossi di lessicologia (1). Tant'è il Buscemi aspirò alla gloria letteraria. I suoi meriti sono molto contrastati. Se si dovesse attendere soltanto alle cose date alla luce senza penetrare addentro nel midollo. una lode certamente non gli si potrebbe negare; ma se è dovere imparziale dell'uomo di lettere sgannare le apparenze, egli non può essere assoluto della taccia di rapsodia e di plagio. In morale non è lecito dir delle mende e de' difetti degli uomini, pure non così avviene della vita letteraria. La funesta dote, che ha la repubblica delle lettere (dote che sovente degenera in misere ed accanite guerre) di disvelare le magagne di chi si addice al santuario del sapere, è la più bella legge che la governa. Adunque studiando ciò che ha riguardo al Buscemi, riesce facile rilevare in contrario le seguenti cose peregrine. Autore della vita del Procida, dell'esame storico-critico delle ragioni dell'arcidiacono ecc. con documenti autentici, fu tenuto di aver carpito i manoscritti della biblioteca comunale di Palermo, e degradato dall'officio, per pudore non venne sottoposto a processo criminale (2). La pubblicazione fatta del velusto martirologio è lavoro, che si legge tra i manoscritti di Domenico Schiavo (3). La sua appendice al tabulario della cappella Palatina di Palermo compilato

di ostracismo infitto dalla pubblica opinione, magistrato incorrotto, altero e halzano, diede alla luce un opuscolo intorno al dominio arabo in Sicilia, lodato specialmente dall'istorico Michele Amari.

<sup>(1)</sup> Buscemi pubblicò quattro di questi diplomi prendendo occasione di criticare l'opera del Martorana. Vedi le sue lettere, biblioteca sacra, giornale di Palermo. Il Martorana lo attaccò di fronte. Vedi risposta alle lettere del sac. Nic. Buscemi, giornale di scienze, lettere ed arti.

<sup>(2)</sup> Lo assare cube piena pubblicità; vi s'intermediò il can. Baldassare l'alazzotto capo-bibliotecario, che sacendolo esonerare dell'osicio ottenne la restituzione di altri manoscritti.

<sup>(3)</sup> Si è dello sopra nell'elenco delle opere dello Schiaro.

dal Garofalo fu conviciata troppo amaramente dallo egregio Vincenzo Mortillaro marchese di Villarena (1). Altre sue cosucce diedero anco da ridire (2). Finalmente la pubblicazione dei diplomi greci relativamente al monistero di S. Filippo di Fragalà costa essere suppellettile del Tardia; ed egli ebbe la impudenza e la stoltizia di volerli far credere per nuovi e non conosciuti (3). Se non che tra essi àvvi uno, quello cioè di Adelasia sotto la data del mese di aprile dell'anno del mondo 6618 (di G. C. 1110) che, non esistendo la interpretazione fatta dal Tardia e perduto l'autografo, rimane come documento di non poca importanza in grazia di averlo mandato alle stampe. Lo intitolò al principe di Trabia, da cui sperava benefict e prelature, e disse di aver in pronto per metter ai torchi una raccolta di diplomi da lui compilati e riscontrati sulle pergamene originali per il dubbio che presentano le edizioni eseguite (4). Prendendo atto di questa dichiarazione, l'autografo del diploma dovette cadere nelle sue mani. Il Martorana osserva, che tra gli autografi che or mancano del tabulario del monistero di S. Filippo di Fragalà parte sono quelli che furono rovistati dal Buscemi, ed aggiunge che la lezione data dal medesimo del diploma di Adelasia fu desunta dalla copia del Tardia segnata di n. 7, copia da lui non fatta includere nella legatura del volume, e che perciò il n. 7 punto non esiste tra i trentasei diplomi che si leggono interpretati dal Tardia (5). Io veggo,

<sup>(1)</sup> Vedi Mortillaro, opere.

<sup>(2)</sup> I Tratti istorici di Sicilia, le notizie della Basilica di s. Pietro detta la Real Cappella Palatina con incisioni e figure, le lettere bibliografiche sulle consuetudini di Sicilia, sulle spiegazioni di una lapide sepolerale rinvenuta in Messina nella collegiata di Randazzo, sopra il siciliano scrittore che va sotto il nume di Teofane Ceramèo sono cose ripescate qua e là. La istoria di Palazzo Adriano, con cui incomincia un saggio d'istoria municipale di Sicilia, fu svilita e spennecchiata da osservazioni critiche anonime.

<sup>(3)</sup> Vedi Martorana, risposta sopra citata.

<sup>(4)</sup> E pubblicato nella Biblioteca Sacra.

<sup>(5)</sup> Martorana, risposta ecc.

che il testo di Buscemi offre gli stessi nèi dei prototipi del Tardia. Ciò m'induce a credere di apporsi al vero il Martorana. Sappiamo inoltre, che il chiarissimo Agostino Gallo non è assai guari fu nel caso di riacquistare dagli eredi del Buscemi parecchie pergamene: il che se avvenisse non sarebbe picciola ventura. Tant'è lo aver lui pubblicato questi documenti sempre gli torna ad onore, e più sarebbe stato degno di benemerenza, se in vece di darli per nuovi ed ignoti avesse confessato la lode a chi si appartenesse (1).

Il prelodato Martorana ricercò il consiglio del professore Giuseppe Crispi contro chi gli mandò il guanto della battaglia. Per questa occasione il Crispi pubblicò un documento greco, ne aggiunse la versione italiana e talune note assennate. Corresse la traduzione italiana di uno di quelli pubblicati dal Buscemi e ne emendo le annotazioni. Avendo migliorato il testo del Tardia, è segno che ebbe in mano l'autografo che egli primo pubblicò e l'altro pubblicato dal Buscemi. E però l'uno e l'altro autografo oggi non sono più. La fatica del Crispi è assai soddisfacente. Del resto egli fu un archeologo, un profondo conoscitore della letteratura antica e uomo di gusto I suoi titoli letterari sono abbastanza noti, e sarebbero stati splendidissimi, se men freddo avesse più prediletto gli studi moderni (2). Scrivendo di monsignor Crispi io non dimentico, che egli parroco e rettore in vece di bistrattare gl'ingegni e di negligere le buone discipline, intorniandosi sempre di gente scaltrita o incapace avrebbe dovuto stabilire una scuola nel collegio greco di Palermo ed emulare l'alta rinomanza del cardinal Bessarione e di monsignor Testa arcivescovo di Monreale,

e che abate di Santa Maria di Gala e vescovo greco di Sicilia,

<sup>(1)</sup> Buscomi Niccolò sacerdote palermitano nacque a 2 novembre 1814 e cessò di vita il 12 novembre 1843.

<sup>(2)</sup> Scinà lo chiamava « l'idolo chinese. »

in vece di rimanere inoperoso col godimento di vistosa rendita, avrebbe dovuto provarsi a sollevare il rito cadente nelle colonie greche e a riaccendere l'antica virtù col nome, colla splendidezza e coll'esempio. Di lui ci restano un corso teorico e pratico per lo apprendimento della lingua greca, il volgarizzamento delle orazioni di Lisia, un opuscolo contenente vari lavori di letteratura e di archeologia greca, una versione in poesia greca delle più delicate anacreontiche e di un idilio di Giovanni Meli, la illustrazione di un marmo mutilato adorno di tre figure e avente inciso un antico decreto del popolo ateniese, la versione di nuovi frammenti di Diodoro arricchita di schiarimenti, di scelta di varianti e riempita di parecchie lacune, due monografie, una per Palazzo Adriano sua patria e l'altra sugli usi e costumi delle colonie grecoalbanesi di Sicilia, oltre vari altri articoli di poco rilievo (1).

A chiudere la serie di quanti vegliarono sulle pergamene greche del succitato monistero rimane a fare onorevole menzione del professore cav. Salvatore Cusa. Depositate, come sopra si è detto, nella Sopraintendenza generale degli archivi in Palermo le reliquie dell'anzidetto tabulario, gli amministratori dei beni della ducea di Bronte non cessarono d'insistere per ottenere talune copie legali delle pergamene greche e latine. Servivano loro per le secolari contestazioni agitate dai comunisti di Bronte intorno alla proprietà e al possesso del territorio incardinato nella concessione fatta a Nelson. I documenti latini furono trascritti dal signor Giuseppe Silvestri in caratteri nitidi ed eleganti e con precisione ed esattezza (2). I diplomi greci furono interpretati dal professore Cusa

<sup>(1)</sup> Visse in Palermo, ove fu professore di greca letteratura ed archeologia nella regia università, rettore nel collegio greco, parroco nella parrocchia di s. Niccolò dei Greci, abate di Santa Maria di Gala e vescovo greco in Sicilia sotto titolo di Lampaco in partibus infidelium. Morì ottagenario in Palazzo Adriano il 10 sett. 1839.

<sup>(2)</sup> Allora uffiziale di seconda classe nello stabilimento, oggi segretario di prima classe presso la luogotenenza generale.

nel numero di diciotto. Trascritti di proprio carattere in iscrittura grande e chiarissima e in carta assai forbita presentavano lusso e vaghezza. I monogrammi e i suggelli furono rilevati a disegno. Ogni atto portava la data e l'argomento in latino. Stante la somma abilità e perizia dell'interprete furono schivate le mende del Tardia e riempite le lacune, supplendo alle parole logore e corrose. Nè qui si tenne l'esperto poliglotto; perchè quasi volesse dare brillantissima pruova di se, indovinò le nozioni scritte nel di dietro delle pergamene, le quali, benchè non facienti parte del testo, pure ne riesce difficilissima la intelligenza, essendo enigmatica la scrittura e interamente scomparso l'inchiostro. Vero è che di quelle pergamene interpretate dal Cusa preesistevano le lezioni del Tardia; ma gli esemplari lucubrati da lui toccaron la cima della perfezione e riuscirono superiori ad ogni encomio. Se non che di un tal lavoro rimase in officio la semplice memoria; imperocchè quella copia essendo stata rilasciata agli amministratori degli eredi di Nelson, e nè anco una bozza essendosene conservata nella Sopraintendenza generale, avvenne, che nessuna utilità ritraessero gli studi e la istituzione della cattedra di paleografia dalle dotte esercitazioni di sì insigne professore (1). Ciò in riguardo alle pergamene greche del monistero di S. Filippo di Fragalà.

Il tabulario della chiesa e del vescovado di Cefalà ha pure richiamato l'attenzione dei nostri cultori di diplomatica. Sin dal 1329 Tommaso di Butera vescovo di Cefalà fece esemplare in un libro dal maestro notaro Guglielmo di Mistretta i più importanti privilegi concessi ed annessivi. I lavori inediti del Barbieri, di cui sopra si è fatto cenno, sulle prelature di Sicilia, compilati dopo le officiali investigazioni adoperate da Giuliano Castellano e dal no-

<sup>(1)</sup> La linguistica e gli studi archeologici da chi alle conoscenze poligiotte congiunge sapere e pazienza attendono dei servigi importantissimi. Ha pubblicato: Su di una iscrizione araba del museo di Termini, lettera al signor duca di Serradifateo.

taro Francesco Di Silvestro, lavori che apprestarono la materia della Sicilia Sacra all'abate Rocco Pirri, ne contengono due diplomi ed una bolla. Un altro diploma dato da Costanza imperatrice nel 1196 si legge negli atti autentici delle sacre visite di monsignor Angelo De Ciocchis, che si conservano nel grande archivio di Palermo (1). Due grossi volumi manoscritti esistono nella biblioteca comunale di Palermo, nei quali ci ha la trascrizione di una lunga serie di atti diplomatici relativi allo stesso argomento e disposti con certo ordine e connessione e precede un elenco (2). Nondimanco le anzidette fatiche non concernono che cose latine, ove non si vogliano tenere in considerazione taluni schizzi esotici, che si osservano nei volumi manoscritti della suddetta biblioteca, e che sono si interrotti ed intralciati da credersi più tosto strani indovini geroglifici, che copiatura paleografica.

Ci ha una pergamena antica, che contiene la latina versione di un diploma greco, più preziosa in quanto che dell'autografo greco sovrasta un sol frammento insignificante, e la lingua usata è assai di gran lunga men barbara del consueto (3). Il Tardia attesta egli stesso di essergli state spedite dal prelodato principe di Torremuzza la pergamena arabico-greca denotante la sopra cennata platea, due altre greche, molte arabiche e più abbondante copia di latine. Però sia che le sue fatiche si dispersero, ovvero (ciò è più verosimile) che non ebbe ei la fortuna di darvi opera, di lui non ci restano che le informi trascrizioni della platea e di un diploma arabo (4). In fine il Di Gregorio volendo aguzzar la mente nei segni arabici e greci che si vedono nella raccolta depositata

<sup>(1)</sup> La sacra visita di mons. Angelo De Ciocchis avvenne nel 1741. Le cose principali contenente negli atti originali furon date alle stampe in tre volumi. Delle aggiunte furon pubblicate dal marchese Vincenzo Mortillaro. Ved. le di costui opero.

<sup>(2)</sup> Ved. ms. della bibl. com. di Pal. qq. H 7, 8.

<sup>(3)</sup> Sarà riferita a suo luogo.

<sup>(4)</sup> Ved. ms. della bibl. com. di Pal. qq. E 161 in fine del volume.

nella biblioteca comunale di Palermo non giunse a ritrarre alcun costrutto e si limito a dipingere a lunghi intervalli degli abbozzi di parole e di sillabe talmente da non rischiarare senso e da non offrire luce (1). Così si può dire, che le pergamene greche attinenti alla chiesa e al vescovado di Cefalù non sonosi per la prima volta nè anco disarginate.

È mio proposito dunque pubblicare in due serie distinte tutti i documenti che furon emessi in greco idioma rispetto ai mentovati tabulari. Li esporrò per ordine cronologico, corredandoli di spiegazione italiana e di ogni genere di opportuna osservazione. Non sarà tralasciato di notare tutte le particolarità che a ciascun atto hanno riguardo. La lezione sarà seguita con ogni fedeltà sul testo originale, e saranno mantenute scrupolosamente la dizione e la ortografia nel loro genuino sistema. Là ove la sigla mi lascia in libertà di supplire, preferirò ridurre la intelligenza al protopipo della lingua. Le parole e le sillabe scomparse per la correzione dell'inchiostro o per la emacerazione della pergamena saranno da me soggiunte. Né perciò intendo presumere di avere sempre colpito nel segno. In difetto del testo autentico riferirò le versioni superstiti, come ne aggiungerò tal altra che offrirà importanza o per la vetustà o per accidenti speciali e di rilievo. Mi adopererò, per quanto il mio tarpato intelletto e le mie deboli forze il comportino, che il lavoro sortisca la possibile perfezione. Io nella miglior parte della mole sono stato preceduto da altri assai più capaci di me. Che perciò?

> Floriferis ut apes in saltibus omnia libant: Omnia non itidem depascimus aurea dicta (2.

Ne abbandono il giudizio imparziale al tribunale dell'opinione.

<sup>(1)</sup> Ved. ms. della bibl. com. di Pal. qq. E 57.

<sup>(2)</sup> Lucret. m, n.

## IV.

## ILLUSTRAZIONE ESEGETICA.

I documenti diplomatici ricevono in generale i nomi di lettere e di carte, di suggelli, di bolle o di brevi, di privilegi e d'inquisizioni.

Il primo derivò dalla loro forma, l'altro dalla materia, in cui furon vergati, quello di suggelli e di bolle dal suggello di cui furon muniti o dalla impronta del suggello; i nomi di brevi di privilegio e d'inquisizione derivarono o dalla sommaria descrizione del contenuto o dalla natura dell'atto.

Le lettere, le carte e i brevi si distinguono in varie classi, che s'indicano il più delle volte per mezzo di addiettivi. Le lettere principalmente si scompartono in apostoliche, sinodali, decretali, encicliche, in reali, signorili e pagensi, in patenti e chiuse. Ci ha di altre denominazioni tendenti a denotare l'oggetto. Le carte si distinguono principalmente in sacramentali, di relazione, di concessione o di donazione, di testamento o di contratto e di tradizione. I brevi impiegati da principio a significare lettere o biglietti emessi dai re e dai particolari in seguito si adoperarono ad esprimere gli atti pontifici improntati dall'anello del pescatore e si distinguono in mille modi. I suggelli, i privilegi e le inquissizioni non soggiacciono ad alcuna classificazione.

Il termine diploma equivale generalmente a quello di carta; ma d'ordinario si suol dare il nome di diploma alle lettere, che hanno molta importanza o rispetto all'antichità dei titoli o rispetto all'autorità dei principi e dei magnati da cui processero. La parola nacque dal mal costume invalso di piegare in due il papiro o la pergamena onde mantenere intatto con più agevolezza il suggello (1). Come che sia incontrasi assai di rado un atto che da se

<sup>(1)</sup> Da Amisio, raddoppiare.

stesso si appelli diploma, laddove ci avvenghiamo in moltissimi che portano il nome di privilegio, di sigillo o di carta. I documenti che or vedono la luce appartengono quasi interamente alla classe dei diplomi, come sarà facile rilevare nel corso dell'opera. Ci ha qualche inquisizione.

Dal vocabolo diploma promana quello di diplomatica, che è la scienza e l'arte di conoscere i secoli, in cui furono emanati i diplomi, e se i medesimi sieno autentici o falsi, o se furono alterati e contraffatti, o imitati e sostituiti (1). Soggiacciono quindi

(1) Gli scrittori di diplomatica possono distinguersi in due classi, in trattatisti o espositori e in raccoglitori. Baring riferisce l'una e l'altra serie. Il P. Narbone passa a rassegna ciò che è in relazione colla diplomatica siciliana.

Le opere più rinomate intorno la prima serie sono: Papebrochio Dan., in chartam immunitatis etc.; Arduino Giov., opera selecta; Della Croze, rindiciae veterum scriptorum contra Io. Arduinum : Mabillon Giov., de re diplomatica ; Germon Bart., de veteribus regum diplomatibus disceptationes; Ruïnart Teodorico. ecclesia parisiensis vindicata; Costant Pietro, vindiciae veterum codicum; De Camps François, reflexions critiques sur le livre de P. Germon; Fontanini Giusto. vindiciae antiquorum diplomatum; Lazarini Domenico, epistolae contra Germonium; Gatti M. Ant., epistola pro vindiciis Fontanini; Maranta Scipione, expostulatio in P. Germonium; Nouveau traité de diplomatique par deux religieux bénédictins; Moine, diplomatique pratique; Walther Ludovic., lexicon diplomaticum: Vaines, dictionn. de diplomatique; Weber Emmanuele, de statu rei diplomaticae; Herzio Giov. Nicc., sulla fede dei diplomi degl'imperatori di Germania; Berger Giov. Gugl., suyli autografi ossia originali degli antichi; Guling Giov. Frid., sugli apogrifi; Floerche Giov. Ern., de exemplis vulgo copiis; Helvig Gioacch. Andr., sopra l'uso e l'abuso dei diplomi; Ersenhard Glov., intorno al diritto proprio dei diplomi ; Grebner Leon., sincera ac secura artis praecipuae diplomaticae; Gottlieb Chr., de scribenda bibliotheca diplomatica; Fincke Giov. Paul., conspectus bibliothecae cronologico-diplomaticae; Mallei Scipione, istoria diplomatica; Trombelli Gian Cristof.. arte di conoscere l'età dei codici latini e italiani; Fumagalli Angelo, istituzioni diplomatiche; Baring D. Eberb, clavis diplomatica ecc.

Le più importanti raccolte sono di Pietro Wudewig, reliquia manuscriptorum omnis aeri diplomatum; di Goldasto Ludewig; di Gioranni Cristiano Lünig., codex Italiae diplomaticus; di Davide Casley, catalogue of the hinga tihrory; di Giacomo Anderson, selectus deplomatum; di Fordinando Ughelli, Italia sacra; dei fratelli Sammatani, Gallia christiana; di Sigism. Galles, annati ecclesiastici di

allo esame e alla critica, dovendo corrispondere con le condizioni estrinseche ed intrinseche, che elevate dalla scienza a modo di teorema servono a tutelare e guarentire l'autenticità dell'autografe. Le prime riguardano la materia in cui furon vergate, gli strumenti che s'impiegarono per tirar diritte le linee e per uguagliare le distanze, i liquori onde si composero gl'inchiostri, i suggelli che vi si apposero. Le seconde concernono le firme, le note cronologiche, le lingue, la scrittura e le formole. È cosa dunque attinente alla illustrazione dei medesimi documenti il far notare la esistenza delle suindicate circostanze nei diplomi autografi che son compresi nella presente pubblicazione (1).

Non tutte queste pergamene per la qualità della materia sono della stessa perfezione, nè tutte si conservano intere. Il pessimo uso prevalso di piegarle e ripiegare e non distenderle e l'ingiuria dei tempi relativamente alla loro conservazione han fatto sì che per lo più sieno rotte nelle piegature, ed or corrose dal tarlume ed or quasi totalmente sieno malacconce, in guisa da riuscire assai difficile la intelligenza del carattere oramai scomparso o macerato, e no agevole il supplire alle parole e alle proposizioni mancanti (2).

Germania; di Giovan Enrico Pertz, monumenta Germaniae historica; di Pietro Florez, Ispania sacra; di Parker, Wartin e Goodwin, Anglia sacra; di Ludosico Ant. Muratori, excerpta e chartis; di Gaetano Marini, i papiri diplomatici raccolti ed illustrati; di Angelo Fumagalli, codice diplomatico sant'Ambrosiano; di J. L. A. Huillard Bréholles, historia diplomatica Fred. 11 imperatoris.

(1) Le guerre diplomatiche, di cui tanto si occupa la scienza, riguardano la impugnazione dell'autenticità di quegli atti diplomatici che non pre-entano il cumulo delle loro estrinseche col intrinseche condizioni. Ved. Raquet, histoire des contestations sur la diplomatique; Barctii Gaspare, istoria delle querre diplomatiche.

Dei diplomi siciliani un solo greco, quello riferito dal Pirri riguardante il mònistero di s. Filippo di Fragalà venne due secoli addictro contrastato in Roma per essere scritto in carta di cotone e non in pergamena; ma fu difeso vittoriosamento dall'illustre Montfaucon.

Il cardinal Baronio poi cercò di attaccare come spuria ed illegittima la bolla di Urbano il concedente il privilegio della legazia apostolica al conte Ruggiero e successori; però i suoi sforzi ostarono alla tradizione, all'esercizio non interrotto, al diritto e al l'atto in ogni tempo riconosciuto dalla corte di Roma.

(2) Papebrochio nega l'uso del papiro nei diflomi, precisamente dal tempo della

La pergamena è una sottil membrana che investe la regione epigastrica degli armenti. Si conciava al par delle pelli, si forbiva colla pumice, si tagliava in parti differenti nella grandezza e nella forma, si vergava talvolta sul dinnanzi e sul dietro e si volgeva in rotolo, onde mantenere intatta la scrittura. Fu trovata sotto Eumene re di Pergamo e perfezionata dai greci e dai romani che la propagarono in Europa (1). Decadde nel secolo xviii per la diffusione della carta di lino e per l'incremento della tipografia.

La carta si compone di seta, di cotone e di lino. Fabbricarono la carta in seta i cinesi, in cotone gli arabi, in lino i popoli di Europa. La prima ebbe origine in tempi ignoti, la seconda nel secolo vu, la terza nel secolo xiv. Gli arabi conobbero
dai cinesi la carta di seta, e trovando nelle regioni da loro abitate difetto di seta e abbondanza di cotone si sforzarono di supplire alla seta col cotone e a maraviglia vi riuscirono (2). Recata
dagli arabi la carta di cotone in Europa fu usata in varie provincie e sovrattutto nella Grecia, nella Spagna e in Italia; finchè
nel secolo xiv cedette il luogo a quella di lino, che la vinceva nella

incarnazione; ma dalle testimonianze di Plinio, di Ulpinno e di molti altri serge chiarissimo, che il papiro fu adoperato anco nei secoli cristiani. Mabill, de re diplomatica, lib. 1.

I greci e i romani ebbero fabbriche di papiro. Le più celebri eran quelle degli egizi, che ne provvedevano con abbondanza l'Europa con ricavarne immense ricchezze.

Si educavano non lungi dalla città di Palermo molti papiri in un sito, or dentro le mura della medesima e che riticne ancora il nome di Papireto.

(1) Fumagalli confonde la pergamena con qualunque pelle di animale e ne fa risalire l'origine a tempi anteriori ad Eumene, non ostante che Plinio affermi il contratio. In conseguenza la pergamena era di due qualità, l'una risultante dalle pelli e l'altra più elegante e che propriamente appellavasi carta membranacea derivante dalle membranae degli armeni detta grecamente βέμβραν.

(2) Charta bombycina graece βομβικώνη sic dicitur & «δ του βομβικο» a bombyce size gossipio rulyo colton; quia ex hujusmodi materia primo conficiebatur. Vocatur etiam bambucyna et bombacyna; quia promiscue graece dicitur βέμβιξ et βόμβιξ.

- Montfaucon, palacogr. gracea, lib. 1.

consistenza e nella durata. L'insigne Montfaucon e dietro di lui i padri Maurini opinarono, che la carta di cotone sia stata nel secolo x introdotta in Sicilia per il frequente commercio col greco impero. Ma qual commercio poteva avere la Sicilia con Costantinopoli, se ardeva una continua guerra tra i greci e gli arabi, al cui dominio era allora l'isola sottoposta? Non furon gli arabi i primi a fabbricar carta in cotone? Per qual motivo dunque i siciliani avrebbero dovuto tenere la carta di cotone dai greci nel secolo x e non più tosto dagli arabi nel secolo ix (1)?

Con quali strumenti furono vergate queste pergamene? or col catamo, or colta penna.

(1) Oltre gli scrittori di diplomatica trattarono specialmente sulle sostanze in cui vergaronsi gli atti diplomatici: Mathias Koops, historical account of the substances Which have been used to describe events and to the invention of paper; Vossio, de arte gram., 1. 1, c. 38; Peignot, essai sur l'histoire du parchemin et du telin; Ger. Meerman, et doctorum virorum ad eum epistolae atque observationes de chartae vulgaris seu lineae origine.

Gli uomini per tramandare le loro memorie usarono qualunque materia, che atta fosse a ricevere la impressione dei caratteri o col culamo o colla penna o con lo stilo o con lo scarpello. Così principalmente fu in uso la pietra nei primi tempi. come si rileva dalle leggi di Mosè incise in tavola di pietra; il legno, come si scorge dalle leggi di Solone e dall'alleanza di Tarquinio superbo coi Galli; il bronzo, come si deduce dalle leggi delle dedici tavole, che secondo la testimonianza di Livio scritte in tavole di rovere vennero trasferite in tamine di bronzo; il piombo, come risultadal poema di Esiodo presentato dagli abitanti di Ascra a Pausania: la corteccia, in cui fu vergata la iscrizione ebraica, greca e latina posta in sulla croce di Gesù Cristo, della quale ci rimane avanzo in Roma nella Basilica di santa Croce in Gerusalemme; le foglie di palma, in cui venne impresso il Corano di Maometto; le tavolette cerate e di avorio in grandissimo uso presso gli ebrei e i romani; la creta, di cui avanza un esempio in un pilastro nella basilica milanese segnato di una iscrizione; le pelli degli animali e dei pesci ecc. Che gli antichi avessero usato anche le membrane dei pesci, ciò viene contestato dalle istorie di Cedreno in narrare l'incendio della famose biblioteca di Costantinopoli avvenuto sotto l'imperatore Basilisco: Και ἀνάλιστεν την βα σιλικήν, έν τη άπέκειτο Βιβλιυτήκη "εχουσα βίβλους μυριάδας δάδεκα; μετ<sup>ο τ</sup>ου βίβλου και του δράκοντος "εντερον ποδών 'εκατόν ει κοσιν, εν ώ την γεγραμμένα τά του 'Ομέρου ποιήματα ήτε 'Ilias καί \* Odoogela xpogéois yedunagi mera nal the foroglas the too Horino mediene. (E divord la basilica, in cui era collocata una biblioteca contenente centoventimila libri, tra i quali una membrana di dragone di centoventi piedi, in cui erano scritti i poemi di Omero, l'Iliade, cioè e l'Odissea, a lettere di oro altresì con le gesta degli croi).

Il calamo è una piccola canna che alligna lungo le sponde dei fiumi prodotta da varie regioni dell'Asia e sovrattutto dall'Egitto; si tagliava in convenevoli dimensioni e si poneva sotto il letame per acquistar colore e lucidezza. Indi se ne aguzzava e se ne fendeva in due parti la punta, che intrisa nell'inchiostro imprimeva i caratteri senza alcuna difficoltà. Ebbe origine in tempi remoti, e recato mercè dei greci e dei romani dall'Asia nell'Europa durò comunemente fino al secolo vii (1). Succedette al calamo la penna. Teodorico re dei goti nel secolo y apponeva nei diplomi le prime quattro lettere del suo nome, introducendo in una lamina forata la penna aspersa d'inchiostro (2) S. Isidoro di Siviglia nel secolo vu afferma, ch'essa si aguzzava e si fendeva in due parti nella punta. Vero è che il calamo e la penna si adoperavano a vicenda fino al secolo xii in cui l'uso della penna prevalse; ma tuttavia non riesce difficile distinguere i diplomi vergati col calamo da quelli scritti colla penna; imperocchè le lettere segnate dal calamo sono più pesanti e più crasse e traspariscono sul dorso del diploma. I caratteri impressi dalla penna non lasciano alcun vestigio (3).

<sup>(1)</sup> Il calamo posto per sei mesi sotto il telamo acquistara una bella rernice nero gialla. Quest'uso è ritenuto oggidi dagli arabi. L'origine del calamo si perde nella più remota antichità; poichè si trova recato a perfezione innanzi ai greci e ai romani dagli egizi, dagli ebrei e da quasi tutti i popoli dell'Asia. I romani tenero in molto pregio i calami di Egitto. Il Browero è di avviso, che nei secoli di mezzo il calamo s'impiegò per le lettere maiuscole, la penna per le minuscole.

<sup>(2)</sup> Che Teodorico si fosse servito della penna a segnare per via di una lamina forata le prime quattro lettere del suo nome: Theo, è attestato dallo istorico anonimo, riferendo la testimonianza di Adriano Valerio.

<sup>(3)</sup> Si usarono anche gli stiti e il pennello. Gli stili eran di argento e per lo più di ferro. Da una parte eran acuti, dall'altra piatti. Colla parte acuta segnavansi le lettere sulle tavolette asperse di cera, con quella piatta si cancellavano. Il pennello si componeva di sottilissimi peli di coniglio. Se ne giovarono per iscrivere varie nazioni e sovra: tutto i cinesi.

La differenza tra lo stile e il calamo consistera, che lo stilo adoperavasi per imprimere le lettere, laddove il calamo s'impiegava unicamente per iscrivere. Stylus scribit in cera, calamus vel in charla, vel in membranis, aut in quacumque materia, quae apta est ad scribendum. 3. Girol., epist. 140.

Le presenti pergamene sono vergate in linee dirette tirate con distanze regolari, dunque furono scritte con l'aiuto del regolo e del compasso.

Gli strumenti per tirar diritte le linee e per uguagliar le distanze erano nei tempi di mezzo il regolo e il compasso, in vece del quale si adoperava talvolta il puntorio (1). Fino al secolo vui i diplomi furono scritti senza regolo e senza compasso; poichè oblique sono le linee e irregolari le distanze. Nel secolo x s'introdusse l'uso di questi strumenti per render simmetrica la scrittura.

Le pergamene di cui è cenno sono per lo più vergate in inchiostri neri e cotti. Non vi ha esempio d'inchiostro rosso; ma ve ne hanno di quelle vergate con inchiostro di color di oro e di verderame.

Gl' inchiostri furon non preparati o preparati dal fuoco. Nel primo caso si appellarono atramenti, nel secondo encausti. Gli atramenti furon in voga innanzi al cristianesimo, dopo il cristianesimo gli encausti. In vari modi si composero gl'inchiostri e in vari colori. L' inchiostro nero si usò tanto nei diplomi, che nei codici (2). Celebre è l'inchiostro rosso soprannominato sacro encausto, che gl' imperatori di Costantinopoli usaron per apporre le firme alle lettere e ai diplomi, vietando sotto pena di morte

<sup>(1)</sup> Il puntorio era uno strumento simigliante alla lesina, il quale facea l'ufficio del compasso, segnando due o quattro punti alle due estremità di ciascuna linea.

<sup>(2)</sup> L'alramento chiamato dai greci μέλαν μελάνων ο propriamente μέλαν ο γράφομεν, atro con cui scriviamo venne chiamato ατέραμον, non colto e non preparato dal fuoco, e τέραμον, cotto o preparato dal fuoco.

Plinio osserva, che gli atramenti eran di due condizioni atramentum scriptorium e atramentum tectorium, di cui si servivano i piltori. Omne autem atramentum sole perficitur librarium et tectorium, glutino admisto, cap. 6, libro 45. La composizione dunque dell'inchiostro antico era fluida, esposta al sole si lasciava condensare, e quando doveasene far uso si scioglieva. a L'antico inchiostro era composto di un negro fumo di pece e di atra resina unito ad una sostanza gommosa e che si adoperava allargandolo coll'aceto. » Pelliccia, ist. dipl.

che fosse adoperato dai loro sudditi (1). Meritano del pari di essere ricordati l'inchiostro verde, di cui si servirono i tutori de-gl'imperiali pupilli e l'inchiostro di color d'oro, che passato dall'oriente nell'occidente venne impiegato per dispiegar lusso e magnificenza nella scrittura.

Queste pergamene porlavan quasi tulle i loro suggelli. Le materie di cui costavano erano più comunemente il piombo, non di rado la cera rossa e qualche fiata l'oro. Aveano scolpita l'impronta e la epigrafe, ed appesi nel basso alle pergamene per mezzo di filamenta di seta, che variava nel colore, eran tuttavolta quelli di cera riposti in uno scatolino. Non più esistono tali suggellì, tranne taluni in cera stata liquefatta sulla stessa pergamena.

L'uso dei suggelli risale a tempi molto lontani. Gli ebrei, i persi, gli egizii, i greci e i romani li adoperarono ugualmente nei documenti, avvisando che ne fossero una sicura e ferma tutela (2). Differisce nel suggello il tipario dalla bolla. L'uno riguarda lo strumento che impronta, l'altra la figura che rimane impressa. Meritano attenzione nelle bolle la materia, la forma, l'impronta e la epigrafe (3).

(1) Plinio è di opinione, che l'inchiostro rosso era composto dal sangue della murice; altri, che derivasse dal sugo di un albero. Niceta segue l'avviso di Plinio, onde chiama la porpora: Κόγχην κέμκ, sangue di murice.

L'inchiostro rosso venne in progresso di tempo adoperato per concessione degli imperatori di Costantinopoli prima dai loro domestici, indi dai principi.

I cavalieri nel medio evo spinti dallo spirito eccessivo di bizzarria, onde furono inflammati, costumarono talvolta di segnare colla spada i loro testamenti, imprimendovi lettere asperse del proprio sangue.

(2) Per una lunga serie di secoli si usarono per suggelli gli anelli, nei quali era impressa quella qualunque forma che servir dovea per impronta. Non tutti gli anelli potevano serviro per suggelli, ma alcuni e venivano chiamati anelli segnatori.

(3) Nel secolo xx s'incominciò ad adoperare dai latini la voce bulla per suggello; essa in seguito passò a significare i rescritti, i brevi e le costituzioni pontificie. Ma pria dei latini s'impiegò dai greci la parola βούλλα per l'istesso senso. Troviamo esempio negli atti del concilio vi costantinopolitano celebrato nell'anno di G. C. 680.

Le bolle in generale eran di oro, di argento, di piombo, di cera e di creta. Le bolle di oro furono in sulle prime usate dagl'imperatori di oriente e di occidente, lin seguito dai principi delle altre nazioni. Si adoperavano però in casi straordinari, e quando si voleva ostentare il lusso e la ricchezza (1). Rarissime furono le bolle di argento; poichè ne usarono poche volte gl'imperatori di oriente e i principi di occidente. A rincontro frequenti oltremodo eran le bolle di piombo, che impiegate in sul principio dagl'imperatori romani passarono ai greci e da questi agli altri principi. Nè men sovente si fece uso delle bolle di cera. Era la cera di vari colori, bianca, gialla, rossa, verde, nera e mista. I Merovingi e i Carolingi apposero nei diplomi sigilli di bianca cera; e questa costumanza fu seguita dai Capeti e dagl'imperatori italiani che governarono il regno italico dopo i franchi, dagl'imperatori di Germania da Ottone i a Federico in e dai re della Gran Brettagna sino a Carlo i. Destinarono la cera rossa per imprimere i suggelli i greci imperatori e furon imitati dai re franchi e dagl'imperatori alemanni. I sigilli di cera verde vennero più raramente impiegati. In alcuni casi particolari li adoperarono gl'imperatori di oriente e i patriarchi; indi passarono nella Francia, nella Germania e in Italia dal secolo xu in poi; ma il loro uso non fu molto frequente. La cera nera s'impiegò assai scarsamente, appunto perchè destava idee funeste con quel colore simile agli abbigliamenti di lutto. I suggelli di cera mista furono usati in Germania dai vescovi e dai signori. L'uso dei sigilli di creta non fu molto raro, nè molto frequente; ma variò secondo i tempi e secondo le nazioni.

Varie eran le forme dei suggelli. Piegavano or al cerchio, or alla sfera, or al triangolo, or al quadrato ed or al paralellogramma. Differente del pari ne era la grandezza.

La loro impronta consisteva in un simbolo o in una immagine. Il simbolo si traeva o dagli obbietti o dai luoghi o dalle imprese. L'immagine riproduceva la effigie del possessore del suggello. Talvolta però ciò non interveniva; ma vi s'imprimevano i ritratti di altri personaggi o qualche altra cosa a capriccio (1). I romani imperatori segnavano la propria effigie; e quest'uso in progresso di tempo venne adottato dai re franchi, dagl'imperatori italiani e da loro comunicato ad altri principi. Tutti i suggelli della età di mezzo, tranne quelli degli arabi, che contengono unicamente il nome del possessore accompagnato da qualche motto, portano un simbolo o una effigie propria o d'altrui. Nei suggelli regi o imperiali le effigie dei re e degl'imperatori è rappresentata in busto col capo cinto di diadema e collo scettro, coll'asta o con qualche arnese in mano. Talvolta, siccome occorre ne' suggelli di maestà, si ritraeva interamente la esligie composta in soglio colla corona in capo, col manto in dosso, colla lancia e collo scettro nella destra e nella sinistra col globo avente nel vertice apposta la croce. I suggelli di maestà vennero usati dagl'imperatori di Costantinopoli; indi dagl'imperatori di Germania, da' re di Francia, d'Inghilterra e da altri sovrani. I suggelli dei Papi furon segnati per lo più con l'essigie degli apostoli Pietro e Paolo. Quelli degli arcivescovi

<sup>(1)</sup> Dione Cassiodoro riferisce di Giulio Cesare: Τό το όλον τῆγο Α'φροδίτη κῶς ἀνάκατο. Και καίγαιν κάντας ῆγελεν, ότι και ἀν'γος τι όρας ἀκ' ἀντῆς έχαι. Και διὰ τοδτο και το γλύμαμα ἀντῆς ἐνοκὸν ἐφιρει. Και ἀνὶγος και και ἀνὶγος τι όρας ἀκ μεγίστος ἐκοιείτο. Principalmente poé era tutto cultore di Fenere. È voleva a tutti insinuare aver da lei ricevuto una certa venustà di aspetto. Pertanto portava l'anello scolpito colla di lei immagine armata e di questa impronta si servì nei moltissimi e importantissimi affari. C ..... lib. 43. Svelonio serisse di Augusto: În diplomatibus, tibelliaque et epistolis signandis intito Sphinge usus est, mox imagine Alexandri, novissime sua Dioscoridis manusculpta, qua signare consequti quoque principes perseveraverunt. C. 50 Aug.

dei vescovi e degli abati rappresentavano l'effigie della Vergine, di san Giacomo e di altri santi protettori. E quelli della nobiltà per lo più contenevano il ritratto del possessore in busto o intero montato su di un destriero galloppante e munito di arme difensive ed offensive.

La epigrafe, salvo qualche eccezione, indicò il nome e la dignità del possessore del suggello. Alla epigrafe per lo più venne aggiunta qualche formola o qualche motto in prosa o in verso. Le formole e i motti variarono, e alludevano a pia devozione o a tradizioni legate a qualche fatto rilevante (1). I suggelli talvolta portavan due impronte e due epigrafi, le une sul diritto e le altre sul rovescio. Motti strani e bizzarri contenevano le epigrafi sul rovescio, come strane e bizzarre immagini rappresentavano le impronte (2). I suggelli per lo più venivano affissi appiè della pergamena, talvolta alla sinistra, talvolta alla destra. Raramente si trovano appesi nel mezzo o in capo alle medesime, o all'uno o all'altro del lato superiore. I suggelli d'oro, di argento e di piombo si legavano con fili di canape, di cuoio, di pergamena, di lino o di seta ad uno o più colori; quelli di cera e di creta si collocavano in teche di ottone, di ferro, di legno e si apponevano alla pergamena mercè di un foro tagliato comunemente a guisa di croce o alcuna volta a simiglianza di stella (3).

<sup>(1)</sup> Ruggiero re, dietrochè tutto il paese da Tripoli a Tunisi, dal deserto di Africa a Caiwan, riconobbe il di lui dominio, ebbe la vanagloria di aggiungere al suo stemma il motto:

Appulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer.

<sup>(2)</sup> Erano p. c. l'edificio del Vaticano, di un duomo, di un palagio: le epigrafi p. c. Roma caput mundi-regit orbis frena rotundi.

<sup>(3)</sup> Le opere intorno la sfragistica da me percorse sono: Salmasio Claudio, de antiquorum et hodiernorum sigillorum differentia; Höpingk Teodoro, de sigillorum prisco et novo jure; Thulewario Enrico, de bulla aurea, argentea, plumbea; Heinnecio Giov. Michele, Syglagma historicum de veteribus nationum sigillis, enruque usu et praestantia cum corum iconibus; Leyser Policarpo, de contrasi-

Le pergamene sono autenticate dalle firme, che or sono semplici et ora composte. Di più portano firme domestiche, officiali e testimoniali; ma non sempre vanno congiunte. Le sottoscrizioni testimoniali non serban tra loro ordine di dignità. Le firme son precedute dal segno della croce. Quelle del concedente spesso e le officiali ordinariamente son munite dal monogramma.

La firma è la prima delle condizioni intrinseche che comprovano l'antenticità del diploma. Non si sa se gl'imperatori romani abbiano sottoscritto i loro atti (1); ma i greci imperatori a cominciar da Costantino seguirono questa usanza. Teodorico appose nei diplomi il suo nome, facendo girare una penna intinta d'inchiostro in una lamina forata, che ne conteneva le prime quattro lettere, e venne in ciò seguito da Giustino imperatore di Costantinopoli. I re longobardi non firmarono i loro diplomi. I visigoti delle Spagne e gli anglo-sassoni usarono di porre in cima dei loro diplomi il segno della croce in inchiostro d'oro. Altri impressero la croce e il nome semplice o con un motto (2). I carolingi usarono per lo più la croce: Carlo Magno adoperò il monogramma (3). Così non tutti i diplomi son muniti di firme, e nelle medesime si notano molte differenze.

Le firme sono semplici o composte. Si dicono semplici, quando

gillis medii aevi; Bochemer Giusto, de jure et auctoritate sigilli authentici; Manni Dom., osservazioni storiche sopra i sigilli dei secoli bassi. Un nuovo trattato è venuto fuori testè in Francia sulla sfragistica. Sinora non mi è stato concesso di leggerto.

<sup>(1)</sup> Se è da credere a Svetonio, Claudio imperatore firmò il suo testamento e lo fece munire delle firme di tutti i magistrati.

<sup>(2)</sup> In un diploma Wiltredo re di Candia al vu secolo così conclude: Ego Wiltredus rex Cantie omnia suprascripta confirmavi atque a me dictata propria manu signum sancte Crucis pro ignorantia litterarum expressi, Spelman, t. 1, Can.

<sup>(3)</sup> Carlo Magno ad esempio di Claudio imperatore a seconda quel che si legge nella sua vita scritta da Egesinardo curò di far firmare il suo testamento dai vescovi, dagli abati e dai nobili che si trovarono presenti.

indicano il nome e il cognome; composte, quando sono accompagnate da titoli o da un motto, che soleva essere vanitosamente mistico e pio. I titoli si dividevano in reali e ideali. Reali si appellavan quelli che eran formati su di un possesso reale; ideali gli altri che non derivavano da alcun possesso reale. Gli uni esprimevano la presente condizione, i secondi la futura, alludendo a qualche possibilità remota, che si supponesse scaturire da concessione o da conquisto. Talvolta si ridussero a mero onore.

Le firme inoltre sono sole o accompagnate, sole ove non precedute o seguite da alcun segno; accompagnate ove sia apposto innanzi o dietro qualche segno. Il segno più comune era la croce e il monogramma (1).

I diplomi talvolta erano sottoscritti dal solo concedente; talvolta dalla di lui moglie, dai figli e propinqui od affini; talvolta dai cancellieri, dai notari, dai protonotari o da altro pubblico funzionario e talvolta da vari testimoni. Nel primo caso le firme si appellavano regie, imperiali, pontificie, signorili, nel secondo domestiche, nel terzo officiali, nel quarto testimoniali.

Il monogramma risultava dalla unione di più lettere congiunte e intralciate insieme in guisa da formare dai diversi elementi isolati un sol nesso e un sol carattere, e da rappresentare sia una porzione, sia la totalità delle lettere abbisognevoli per la composizione di uno o più motti. La rarità dei monumenti diplomatici anteriori al secolo vu ci astringe a non potere stabilire con precisione l'epoca in cui cominciarono ad essere impiegati i monogrammi nelle carte e nelle lettere. È da credere, che quest'uso

<sup>(1)</sup> In un diploma del duca Tassilone in favore di Ottone di Salisburgo così si conclude: Quod propria manu ut potui characteres chirografi inchoando dipinxi coram iudicibus atque optimatibus meis K signum manus mee proprie Thassilonis.

La Croce dunque poteva essere impiegata a servir di segno della firma; non pertanto non servi a dinotare ignoranza di scrittura in modo di regola generale o statuita.

non dovette precedere di molto al vu secolo, una volta che in quest'età non si rinviene così di frequente come nei tempi posteriori. Carlo Magno ne stabilì l'usanza ordinaria e vietò di poterla seguire i sudditi di qualunque rango o dignità (1). In seguito i re e gl'imperatori di Germania, i re di Francia e i re d'Italia adottarono lo stesso uso; ma non se ne servirono assai come i re di Spagna e i principi di Lombardia. Dal secolo xi in poi la costumanza dei monogrammi prevalse e divenne generale; cosicchè ne usarono indistintamente i nobili e i prelati, i notari, i cancellieri e tutti i pubblici funzionari.

Taluni Papi nel secolo ix nel monogramma compendiarono il loro nome. Così fecero Leone III, Pasquale I, Gregorio IV, Benedetto III, Niccolò I, Adriano II. Ciò non adottarono i loro successori, i quali dal secolo x amaron meglio di esprimere il saluto B. V. Bene Valete. I monogrammi adunque contennero le lettere compendiate od intere del nome e talvolta degli epiteti e del pronome Ego, ovvero indicarono qualche motto pio od illustre (2).

Le presenti pergamene greche sono fornite delle note cronologiche e della indicazione del luogo ove furon datate. Le note cronologiche consistono nella menzione dell'anno, del mese del ciclo, e talvolta del giorno e degli anni del regno. Per la data dell'anno seguono la cronologia della creazione del mondo secondo il computo costantinopolitano. Seguono lo stesso computo per il principio ed il corso della indizione. Una sola manca dell'indicazione dell'anno e un'altra porta gli anni dell'incarnazione di G. C. Non vi ha esempio di cronologia

<sup>(1)</sup> Il monogramma di Carlo il Calvo conteneva le seguenti lettere: K L R S, cioè Karolus mancandovi le vocali.

<sup>(2)</sup> Suite diverse specie dei motti ved. Du Cange, glossario nella voce monogramma.

Di più Christ., dictionnaire des monogrammes; Brulliot François, dictionnaire des monogrammes; Pouget N., dictionnaire des chiffres.

araba, cioè dell'egira, sebbene qualche pergamena sia distesa in idioma greco ed arabo. I mesi sono denominati colla nomenclatura comune e i giorni secondo l'ordine successivo. L'anno è apposto or nel principio, or nel fine del diploma dopo la menzione del luogo, or alquanto dopo il principio, or alquanto innanzi il fine, or congiunto col mese, con l'indizione e talvolta cogli anni del regno, or separato dal mese e dalla indizione. Il computo delle note cronologiche è scritto in parole letterali o in cifre romane. La data del luogo è menzionata alla fine del diploma.

Derivaron le date da illustri avvenimenti, che rimasero impressi nella memoria degli uomini. Dagli ebrei si misurò il tempo a partire dalla creazione del mondo, in Grecia dalla prima olimpiade, in Roma dall' anno della sua fondazione. Non è mio proposito esporre qui tutti i sistemi in fatto di cronologia (1) adottati in ge-

dell'egira usata oggi dai maomettani.

<sup>(1)</sup> La cognizione delle antiche cronologie, comunque non più adoperate, è ben richiesta per la intelligenza degli scrittori che riferiscono i fatti da loro narrati alle

Le primarie ere generali sono: 1º l'era mondana, cioè della creazione del mondo, che dagli ebrei si computò per l'anno 6761 a. G. C.; 2º l'era di Abramo ovvero della sua vocazione ann. 2013 a. G. C.: 3º l'era di Nabuccodonosor fondatore del regno di Babilonia ann. 747 a. G. C.; 4º l'era di Alessandro il grande o dei Lagidi suoi successori in Egitto ann. 324 a. G. C.; 5° l'era dei Seleucidi o Siro-macedoni ann. 312 a. G. C.; 6. l'era di Tolomeo Filadelfo o di Dionigi l'astronomo ann. 283 a. G. C.; 7º l'era di Tiro introdotta sotto Bala re di Siria ann. 125 a. G. C.; 8º l'era di Antiochia detta pure cesariana per la vittoria di Giulio Cesare sopra Pompeo ann. 48 a. G. C.; 9º l'era giuliana così nominata da Giulio Cesare che riformò il calendario romano ann. 45 a. G. C.; 10º l'era di Spagna derivata dalla conquista di Augusto ann. 38 a. G. C.; 11º l'era aziaca per la famosa battaglia di Azio riportata dallo stesso Augusto ann. 30 a. G. C.; 12º l'era degli Augusti usata in Egitto ann. 25 a. G. C. Dopo G. C.: 1º era di Costantinopoli; 2º era di Diocleziano detta pure dei martiri, che cominciava l'anno 284; 3° era dell'ascensione; 4° era degli armeni in uso dagli scismatici dannati dal concilio di Calcedonia ed ebbe principio nel 451; 5º era di

Hiesdedger presso i persiani denominata dal loro re e cominciò nel 632; 6º cra Le principali cronologie particolari sono: quella deg li ebrei calcolata dalla crea-

nerale e in particolare dalle nazioni o dalle città principali; mi attengo a quei soli correlativi alla diplomatica siciliana.

zione del mondo; quella degli assiri compulata dal regno di Nabuccodonosor; quella dell'impero di Nino; quella degli egizi regolata dall'era di Alessandro; quella dei persiani, dei macedoni e in generale di tutti i popoli di oriente valutata dallo stabilimento delle lore monarchie; quelle dei greci considerate per il cominciamento delle olimpiadi, dell'arcontato, dell'eforato e del sacerdozio di Argo, e in fine quelle dei romani desunte dalla fondazione di Roma o dalla costituzione del consolato.

I principali trattatisti di cronologia generale sono: Τος δυςιβίου. Θεχαυρός των χρόνων; Roucallius D. Th., vetustiora lutinorum chronica; Scaligeri lo., de emendatione temporum; tractatus de variis annorum formis; rationarium temporum; canones cronologici; Petavii, doctrina temporum; Wecchietti II., de anno primitivo; Riccioli, chronologia riformata; Labbaci Ph., chronologia technica et historica; Simson Edw., chronicon; Perron P., l'antiquitè des temps; défense de l'antiquitè des temps, où l'on soutient la tradition des PP. et des Églises; Newton, the cronology of ancient king doms; Fréret, défense de la chronologie contre le systeme chronologique de Newton; I-banes Gaspar, obras cronologicas; Hales Will., a new analisis of chronology; Kennedy's, sistem of astronomicat chronology; Frankii lo. Geyr, novum systema chronologiae fundamentalis, qua omnes anni ad solis e t tunae cursum accurate describi et novitunia designari possunt; l'art de tèrifiet les dates avant 1. C., l'art de tèrifier les dates depuis J. C.

Trattati di cronologie particolari a certi popoli e a certe cpoche. Vignoles, chronologie de l'histoire sainte; Mayeri L., tractatus de temporibus et de festis hebrec rum; Marshami I., cunon aegiptiacus, hebraicus; Beigi Ulug., epochae celebria res. catajorum, syro-graecorum; Vindel Adg., ephemerides Persarum per totum annum iuxta epochas celebriores; Dodwelli, de veteribus graecorum romanorumque cyclis dissert.; Dufour de Longuerue L., dissertatio de variis epochis veter. orientalium; Corsini Ed., dissertationes iv agonisticae; Verri Flacci., fastoru a anni romani reliquiae; Gorii Ant. Fr., de calendario et cyclo Caesaris ac de P :squali canone s. Ippoliti dissertatio; Blonder Fr., histoire du calendier romain; Paulo, paulina, de recta Paschue celebratione et de die passionis, observationes in Prosperi Aquitani chronicon etc. in veterum PP, et Pontificum epistolas Paschales; Maynan D., problema de anno nativitatis Christi; Fabricii Io., menologium sive libellus de mensibus; Souciet, dissertations sur divers points de critique et de chronologie; Hesbonitae, kalendarium nicaenum; Isaici Argirensis, computus graecorum de Pasquate celebrahido; Maurolyci Francisci, computus coclesiasticus; Moleti Io., de calendarii correctione et computo ecclesiastico; ephomerides ab anno 1564 ad 84 ad meridianum inclytae venetiarum urbis exacte supputatae; Cremonae Bart., computus ecclesiasticus, de indictione, de aureo numero, de litera dominicali, de anno bixestili, de festis mobilibus, de inveniendo Abbracciato da Costantino imperatore il cristianesimo e sollevata la chiesa dalla polvere al trono, i greci cominciarono universalmente a segnare le date coll'anno della creazione.

Differenti sistemi furono escogitati rispetto al computo della creazione. Corrispondono al primo anno dell'era cristiana secondo Giuseppe Ebreo gli anni del mondo 4173; secondo Clemente di Alessandria 5624; secondo Teofilo di Antiochia 5313; secondo Giulio Africano 5300.

I primi quattro calcoli non furon adottati da alcuno. Il quinto venne posto in uso con varie modificazioni in Alessandria e in Antiochia.

In Alessandria non venne toccato il computo di Giulio Africano sino all'anno 284 di G. C. in cui ebbe luogo una riforma. Siccome Giulio Africano facendo coincidere l'anno 5500 del mondo col primo anno della incarnazione diminuiva di tre anni l'epoca della creazione, la quale secondo il calcolo più probabile dovca corrispondere coll'anno 5503 innanzi G. C., allora gli Alessandrini calcolarono la differenza di questi tre anni, e considerando l'anno 284 di G. C. come fosse l'anno 287, lo fecero corrispondere coll'anno 5787; epperò fecero consistere la riforma nel troncare dieci anni al circolo di Giulio Africano; in guisachè l'anno 284 dell'era volgare, che per loro era divenuto in grazia dell'aumento l'anno 287 di G. C.; e l'anno del mondo 5787 (togliendo dieci anni) divenne l'anno 277 di G. C. e 5777 del mondo.

Paschate hine ad mille annos; Castelli Lancillotto Gabriele principe di Torremuzza, de veterum siculorum epochis, chronologiis, deque corum anni et mensium ratione; Di Gregorio Rosario, de supputandis apud arabes siculos temporibus; Minà lo., sacrae chronologiae institutiones; Pagani Giamb., metodo di computare i tempi; Mongiture Aul., computo degli anni e dell'indizione all'uso siciliano, mss. presso la bibl. com. di Palermo qq. E. 32, n. 4, 5; Emmanuele Francesco Marchese di Villabianca, sul regolamento diverso dell'anno e dell'indizione che furono in uso nella sicilia presso gli antichi, mss. ivi, qq. E. 77, n. 9, Italia can. Angelo, il computista ecclesiastico, ovvero breve e chiaro metodo pel quale in più modi s'insegna ciò che contiensi nel computo ecclesiastico ecc.

In Antiochia fu parimenti riformato il sistema di Giulio Africano. Panodoro monaco di Egitto tolse dieci anni al di lui calcolo e fece coincidere l'anno del mondo 5490 coll'anno 5500 di Giulio Africano. Aggiunse però la differenza di tre anni; in guisachè fece corrispondere il primo anno dell'incarnazione agli ultimi otto mesi dell'anno 5493. Or siccome gli Alessandrini nell'anno 284 di G.C. sottrassero dieci anni ai calcoli di Giulio Africano, avendo prima accresciuto di tre anni il computo dell'era volgare; così l'era mondana di Antiochia partendo dalla data della riforma si confuse esattamente con l'era mondana di Alessandria, non conservando altra differenza se non quella che l'anno in Alessandria incominciava il ventinove agosto e terminava il ventotto dell'altro agosto; mentre il principio dell'anno in Antiochia avea luogo il primo settembre e trovava termine all'ultimo giorno di agosto.

Nel vu secolo invalse altra maniera di computare l'anno della creazione. Secondo questo calcolo gli otto primi mesi dell'anno dell'incarnazione coincideno cogli otto ultimi mesi dell'anno dell'mondo 5509; un siffatto computo si chiamò era di Costantinopoli. Nell'era di Costantinopoli si distingue l'anno ecclesiastico, che ha cominciato talvolta al ventuno marzo e talvolta al primo aprile, dall'anno civile, ch'ebbe principio costantemente al primo settembre. Si crede che si fosse usato ancora l'anno consolare o romano, che cominciava il primo gennaro. Egli è certo però, che l'era di Costantinopoli in progresso di tempo fu generalmente adottata in oriente e seguita sempre invariabilmente in Sicilia, quando si volle computare cogli anni della creazione.

Altro modo di calcolare il tempo si è quello di numerare gli anni di G. C. Dionisio, soprannominato Esiguo (1), siccome tutti

<sup>(1)</sup> Esiguo forse per modestia. In quel tempo si affettò ad epiteti avvilitivi sotto la ippocrisia della umillà cristiana. I Papi si chiamaron servi dei servi di Dio, laddove sollevaronsi alla smisurata cupidigia della teocrazia. Eglino intuonando dal Vaticano la voce tracotante dell'umana superbia aspirarono al diritto del supremo dominio universale ed avvilirono i potenti della terra sino a deporti dal soglio e a prostrarli nella polvere e nel cilicio.

i cronologisti convengono, trasportò dall'oriente in occidente l'auno 525 il computo dell'era cristiana, ed esso venne in seguito adottato da tutte le nazioni che professavano il cristianesimo. Prima dunque del vi secolo non si calcolavano in occidente gli anni seguendo per punto di partenza la nascita di G. C., e in oriente quest'uso può rimontare tutto al più al secolo v. Innanzi a questi tempi i cristiani adoperavano per segnare le date la vaga formola: Regnante Christo o regnante in perpetuum domino nostro Iesu Christo etc., la quale si trasferì appresso nei diplomi, talvolta senza che altro vi si aggiungesse e talvolta accompagnata dal motto: Regem expectante. Il che interveniva o quando rimaneva vuoto il trono o quando i papi lanciavano i fulmini del Valicano sui potentati. Ma non sempre questi ne erano i motivi; poichè alcuna fiata si annetteva alla formola questo motto per indicare la speranza che i cristiani riponevano in G. C. re del cielo e della terra (1).

In cinque modi diversi si misurava l'era di G. C., dal concepimento o dal 25 marzo, dalla nascita o dal 25 dicembre, dalla circoncisione o dal 1 gennaro, dalla passione o dalla pasqua, dall'ascensione. In questi ultimi tre sistemi non sempre il principio dell'anno cadeva lo stesso giorno.

<sup>(1)</sup> I papi finchè furono sottoposti allo impero di oriente segnarono nei loro diplomi l'anno dell' impero o l'anno del consolato o dopo il consolato. Uno dei computi cronologici si ricavò dalla menzione delle principali magistrature. Onde, come in Isparta gli efort, in Atene gli arconti, così in Roma i consoli prestarono agli anni il loro nome. Conseguite da Roma il dominio di gran parte del mondo, il modo da lei tenuto nel calcolare il tempo si diffuse nelle più ragguardevoli nazioni del mondo simo al 551 dell'era volgare. Così non si cessò di cognominare gli anni dai consoli. Abolito allora il consolato da Giustiniano non s' interruppe la usanza che per lungo abito era divenuta comune; e si rinvigori tosto, quando Giustino nell'anno 566 ristabilito il potere consolare allo impero lo congiungeva. Non sempre l'anno si cognominava dal console ch'entrava in possesso della sua carica; ma invalse anco il costume di computare le date, prendendo per punto di partenza qualche illustre consolato. In lal guisa si disso ugualmente t'enno det consolato o t'anno dopo it consolato.

I cronologisti che adottarono il computo dal giorno del concepimento differirono tra loro di un anno intero, contando gli uni p. e. l'anno 1000 dal 25 marzo 999 al 24 marzo 1000, gli altri dal 25 marzo 1000 al 24 marzo 1001. Il primo di questi computi si chiamò calcolo pisano, il secondo calcolo fiorentino. Però i tre sistemi del concepimento, della nascita e della circoncisione si accordavano tra loro in quanto davano ai differenti anni uguale durata; e in progresso di tempo le espressioni: dominice incarnationis, a nativitate Domini, circumcisionis non furono impiegate se non a significare una cosa sola, cioè il 1 gennaro è il principio dell'anno dell'era cristiana.

L'era della passione può presentare la differenza di due anni, non costando se G. C. fosse morto all'età di 32 o di 33 o di 34 anni. Nell'uso di quest'era si seguì indistintamente or l'uno, or l'altro dei tre computi. Tuttavolta siffatta era non venne molto comunemente impiegata.

Non si può indicare con certezza il tempo in cui invalse il costume di cominciare l'anno colla pasqua. Si sa, che un tal calcolo si trova adoperato sin dal vi secolo. Si sa ancora che cotal modo di dar principio all' anno venne soprattutto abbandonato; poichè cumulava talvolta due mesi di aprile nell'anno stesso, potendo la pasqua cadere tra il 22 marzo e il 25 aprile:

Finalmente l'era dell'ascensione non fu usata che rarissimamente; e l'autore della cronaca di Alessandria che l'adoperò prese per punto di partenza l'anno 39 di G. C.

Questi cinque modi di cominciare l'anno di G. C., finchè non prevalse l'uso universalmente di calcolare dal di della circoncisione, furono talvolta simultaneamente impiegati nei diplomi; onde si vuol procedere con non poca riserba per evitare qualsivoglia perplessità.

Siccome per parecchi secoli in Sicilia signoreggiarono gli arabi, e siccome infiniti diplomi qui furon emessi in idioma arabico anche dopo la conquista normanna, tuttochè tra le pergamene or date in luce non ci sia esempio di note cronologiche arabe, pertanto non istimo del tutto fuori di opera fare un breve cenno della egira.

L'egira ebbe principio dal giorno in cui Maometto fuggì dalla Mecca a Medina. Secondo il parere degli astronomi e la testimonianza di alcuni istorici questo giorno coincide col giovedì 15 luglio, ma nell'uso dell'anno civile e a norma dell'avviso più comune corrisponde al venerdì 16 luglio dell'anno di G. C. 622. Risulta la egira di anni lunari inferiori di undici giorni circa al nostro anno solare. Il suo corso si divide in cicli di trent'anni, dei quali dieci e nove sono comuni e costano di 354 giorni, ed undici sono intercalari che contengono giorni 355. Il primo, il terzo, il quinto, il settimo, il nono e l'undecimo mese dell'anno lunare si compongono di trenta giorni. I sei altri mesi comprendono ventinove giorni, esclusi gli anni intercalari, nei quali il duodecimo mese costa di trenta giorni. Gli undici anni intercalari sono il secondo, il quinto, il settimo, il decimo, il decimo terzo, il decimo sesto, il decimo ottavo, il vigesimo primo, il vigesimo quarto, il vigesimo sesto e il vigesimo nono di ogni ciclo (1). Gli astronomi arabi appellano carattere di un anno o di un mese il giorno della settimana, in cui comincia quell'anno o quel mese. Il carattere di un anno dell'egira determina necessariamente il carattere del mese del medesimo anno,

<sup>(1)</sup> Per sapere se un anno dell'egira sia intercalare bisogna verificare qual posto occupi nel ciclo dei Irent'anni. Si ottiene una siffatta cognizione, dividendo per il num. 30 la cifra dell'anno di cui si tratta. Se la divisione riesce senza residuo, l'anno è il trentesimo del ciclo, di cui il quoto stesso somministra il numero di ordine. A rincontro, se la divisione offre un residuo, il quoto indica il numero dei cicli compiutamente decorsi, e il residuo accenna il posto che l'anno occupa nel ciclo sequente. Così per verificare se l'anno 600 dell'egira sia intercalare, è mestieri dividere la cifra 600 per il num. 30. Risulta dalla divisione il num. 20 per quoto senza residuo; quindi si deduce che l'anno 600 è il trentesimo del vigesimo ciclo e che non è intercalare. Al contrario dividendo la cifra 397 per 30 si ottiene per quoto 19 e per residuo 26. Si conchiude quindi che dieci e nove cicli sono passati e che l'anno è il vigesimo sesto del ciclo vigesimo e che è anno intercalare.

della stessa guisa come il giorno iniziale di uno dei mesi de' nostri anni determina il giorno iniziale di ciascun mese dello stesso anno e la disposizione dei giorni della settimana rispetto agli altri giorni del mese.

Del computo per cicli. I principali cicli sarebbero il ciclo solare, il ciclo lunare, il ciclo di dieci e nove anni, il ciclo pasquale e la indizione. La indizione fu il ciclo usato costantemente e generalmente negli atti diplomatici.

Il ciclo solare consiste in un periodo di ventotto anni, dei quali ventuno sono comuni e contengono cinquantadue settimane e un giorno, e sette bisestili e costano di cinquantadue settimane e due giorni. Sette anni comuni seguiti senza interruzione avrebbero principio successivamente, collo stesso dì della settimana, se gli anni bisestili non venissero ad interrompere questa successione. Laonde, siccome quelli che risultano da cinquantadue settimane e due giorni, cominciando con un lunedì terminano l'anno con un martedì, e siccome questi anni sono intercalari ad ogni quattro anni, perciò si richiede un periodo di ventotto anni, perchè le combinazioni, che procedono dalla coincidenza dei giorni della settimana, nello stesso ordine perfettamente si riproducano. Il principio del ciclo solare corrisponde coll'anno ventesimo dell'era cristiana, il quale è bisestile, e così procede da ventotto in ventotto anni.

Il ciclo lunare costa di diciannove anni, avendo principio al primo di gennaro, al primo di marzo o al ventinove agosto. Questo calcolo si appellava numero d'oro, perchè negli antichi calendari si scriveva in carattere d'oro a fronte dei giorni che corrispondevano alle nuove lune di ogni anno. Nel calendario compilato nel 325 al tempo del concilio di Nicea i numeri di oro del ciclo di diciannove anni furono sostituiti a quelli del calendario romano. Questo ciclo comprende diciannove anni lunari, dei quali dodici sono comuni e sette embolismici o intercalari. Gli anni comuni sono composti di 354 giorni. Dei sette embolismici sei costano di 384

giorni ed uno di 383, che è termine del ciclo. Questi diciannove anni racchiudono 6935 giorni; ma ogni volta che un anno qualunque del ciclo lunare corrisponde ad un anno bisestile, la luna di marzo è composta di giorni trentuno in vece di trenta; ed allora il numero dei giorni dell'anno aumenta di uno, cioè a dire che ogni anno comune del ciclo lunare coincidendo con un anno bisestile del calendario giuliano si compone di 355 giorni. Per la medesima ragione gli anni embolismici ne hanno 383, e in fine il decimo nono anno del ciclo ne ha 384 in vece di 383. Così essendo ai 6935 giorni, che si è detto racchiudere i diciannove anni del ciclo lunare bisogna aggiungere nel corso del ciclo altrettanti giorni quanti sono gli anni bisestili, cioè or quattro, or cinque. Così si ottiene un totale di 9939 o di 6940 giorni, cioè una durata uguale a quella dei diciannove anni solari, secondochè questi diciannove anni solari comprendano quattro o cinque anni bisestili. Questo calcolo usato dagli astronomi antichi contiene un errore di due ore e cinque minuti circa; e questa differenza aumentata per più secoli rese indispensabile la riforma del calendario eseguita nell'anno 1582 per comando di Gregorio xIII. Si sottrassero dieci giorni al mese di ottobre di quell'anno, onde rimettere l'equinozio di primavera al ventuno marzo. Le lune cave si fecero precedere del pari, e in fine si cangiò l'ordine dei sette anni embolismici. Avanti la riforma del 1582 questi anni erano il secondo, il quinto, l'ottavo, l'undecimo, il decimo terzo, il decimo sesto e il decimo nono. Dopo la riforma furono il terzo, il sesto, il nono, l'undecimo, il decimo guarto, il decimo settimo e il decimo nono. Essendo il corso di una luna di ventinove giorni e mezzo circa, erano lune di trenta giorni o piene nei mesi impari, cioè in gennaro, in marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Nei mesi pari le lune eran cave o di ventinove giorni. Ma quest'ordine alternativo non aveva luogo che negli anni comuni, che contenevano dodici lunazioni, e bisognava avvertirlo per intercalare la decima terza lunazione negli anni embolismici. Il ciclo lunare fu adottato dai giudei nell'anno di G. C. 338, e i cristiani dei primi tempi ne fecero grand'uso.

A distinguere il ciclo lunare dal ciclo di diciannove anni parimenti impiegato nelle note cronologiche dei diplomi basta osservare, che il ciclo di diciannove anni precede di due anni circa il ciclo lunare. Talvolta nei diplomi s'indica il ciclo di diciannove anni colle parole cyclus lunaris o cyclus luna. Onde evitare qualunque contrasto bisogna aver più tosto riguardo alle cifre indicanti le date, che a tali parole inesatte, di cui abbian potuto servirsi gli estensori.

Il ciclo pasquale risulta di 532 anni, numero che si ottiene moltiplicando i ventotto anni di cui costa il ciclo solare coi diciannove anni di cui si compone il ciclo lunare. L'uso di questo ciclo si fonda dall'osservazione, che dopo il volgere di 532 anni si vede ricominciare un nuovo periodo, nel quale dal primo sino all'ultimo anno si riproduce esattamente e col medesimo ordine ogni combinazione che offre il calendario civile ed ecclesiastico rispetto a' di della settimana e rispetto alle feste mobili dell'anno, e sovrattutto alla pasqua. Il ciclo pasquale venne inventato nell'anno 457 da Vittorio che ne stabilì il principio all'anno 28 dell'era cristiana. Venne troncato poi di ventinove anni nel 526 da Dionigi l'esiguo; in guisachè l'anno primo di Cristo corrispondesse coll'anno secondo del ciclo pasquale. Questo ciclo prende il nome: annus magnus o cyclus magnus. Si appella pure periodo Vittoriano da Vittorio che ne fu l'autore, e periodo Dionisiano da Dionisio che ne fu il riformatore. La correzione del calendario eseguita sotto il pontificato di Gregorio xui fece perdere a questo ciclo la grandissima parte della sua utilità (1).

<sup>(1)</sup> I calendari si diversi ed erronei che adoperarono gli antichi, il modo indeterminato, con cui gli scrittori anche greci si valsero delle date, le contraddizioni, in cui caddero fra loro, rendono spesso difficili i nostri calcoli ed assai incerta la

La indizione comprende un ciclo di quindici anni. Ebbe origine da Costantino il grande nel secolo IV, secondo lo avviso dei

cronologia. I calendari ascendono altri a remota antichità, altri contengono osservazioni che non si confiano col nostro clima. In tutti poi vi si scorge la singolarità di non affiggere ugualmente i punti dei solstizi e degli equinozi allo stesso grado dei segni del zodiaco.

L'astronomia stette assai lunga pezza nella infanzia. I greci, tuttochè avessero avuto matematici intenti ad osservare le rivoluzioni dei pianeti e a tentare di conoscere le loro distanze dalla terra, non di meno eglino non fecero che moltissimi raziocini, pochissime osservazioni e scoperte ancor meno. Se qualche esatta nozione dedussero sul corso degli astri, furono debitori agli egizi e ai caldei. Cleostrato di Tenedo speculò dal monte Ida, Matriceta di Metimmo dal monte Lepetinno e Faino di Atene dal monte Licabetta; ma infruttuose riuscirono le indagini loro e i tentativi di moltissimi altri che se ne occuparono per più secoli e che è qui inutile riferire, Talete vi addentrò un poco. Egli che misurò le piramidi dalle loro ombre predisse ai joni, secondo la testimonianza di Erodoto lib. 1, c. 74, l'ecclissi del sole e dissipò quindi innanzi il terrore dalla pregiudicata fantasia dei popoli sbigottiti.

L'avrenimento di questo ecclissi secondo la comune opinione ebbe lungo il 9 luglio ann. 597 a. G. C. Il Volney lo ripone nel 625 e l'Oltmans nel 609 a. G. C. E però Talete calcolò senza dubbio un tal ecclissi col mezzo del saros, ch'egli imparò ne' suol viaggi. Era il saros un periodo caldaico di cui Plinio fa menzione, composto di 223 lunazioni, dopo le quali in diciotto anni e undici giorni ritornano gli ecclissi e gli altri fenomeni del movimento della luna e nei medesimi rapporti di distanza dal sole e dall'apogeo. Anassagora in tempi posteriori con questo mezzo predisse il grande ecclissi del sole avrenuto, secondo ciò che riferisce Tucidide, il primo anno della guerra del Peloponneso.

Metone di Atene figlio di Pausania con Euctemone volendo mettere di accordo l'anno lunare dei greci col corso del sole, a quale oggetto eransi pria immaginate varie addizioni agli anni bisestili e che presentavano tutte qualche inconveniente; ed avendo osservato il solstizio di state produsse un nuovo ciclo di diciannove anni solari che racchiudevano 235 lunazioni e conducevano il sole e la luna presso a poco nel medesimo punto del cielo, onde eransi partiti.

Il giorno in cui Metone osservò il solstizio di state fu il 27 ginguo dell'anno giuliano; e quello, da cui diè principio al suo ciclo, fu il di 16 luglio. I dicianuove anni solari di Metone formano 6910 giorni. I dicianuove anni lunari accompagnati dai loro mesi intercalari formano 235 lunazioni, che a ragione di treuta giorni, per ciascuna danno 7050 giorni; ed in tal guisa sono lunghe più del primo periodo per 110 giorni. Per uguagliarli, Metone ridusse a ventinove giorni dodici ore, quarantacinque minuti, cinquantasette secondi e ventisci terzi ecc. ogni lunazione, e restarono 6940 giorni per li diciannove anni lunari. Metone poi calcolando che il sote percorre i 360 gradi dell'ecclittica in un anno stabiliva la lunghezza dell'anno solare più esperti cronologisti; comechè alcuni sieno di parere che Augusto l'abbia divisato per esigere il censo che dalle province si pagava a' romani ripartito per ogni quinquennio.

in 365 giorni, 6 ore, 18 minuti, 56 secondi, 50 terzi cc. Secondo i moderni è di 363 giorni, 5 ore, 48 minuti, 43 o 43 secondi. La differenza fra l'anno di Metone e il nostro è di 30 minuti e circa 12 secondi. La rivoluzione sinodica della luna era secondo Metone di 29 giorni, 12 ore, 45 minuti, 57 secondi, 26 terzi ec. Secondo le moderne osservazioni è di 29 giorni, 12 ore, 44 minuti, 3 secondi e 10 terzi ec. L'anno lunare era secondo Metone di 354 giorni, 9 ore, 11 minuti, 29 secondi, 21 terzi.

Sia che Metone avesse trovato i principi del suo sistema stabiliti da Talete, o presso nazioni più versate nell'astronomia, sia che l'avesse prodotto da se, certo è che a dispetto delle buffonerie del comico Aristofane l'esito più fortunato coronò i suoi sforzi o i suoi tatrocini. Gli ateniesi fecero scolpire a lettere [d'oro i punti dell'equinozio e del solstizio, ovvero la lunghezza dell'anno determinato per tal modo dal suo ciclo sulle muraglie innatzate nella piazza dell'assemblea vicino della cittadella ( $\Pi\nu d\xi$ ), e quelle lettere si chiamarono numeri d'oro.

Il principio dell'anno degli ateniesi prima correva colla nuova luna che accade dopo il solstizio d'inverno. Fu allora per sempre fissato alla nuova luna che segue il solstizio di state; e quella fu l'epoca che cominciarono gli arconti ad entraro in carica. La maggior parte degli altri popoli della Grecia non furono meno solleciti a profittare dei calcoli di Metone.

Il ciclo di Metone più esatto degli antecedenti fu conosciuto di abbisognare di correzione. Si osservò, che nei giorni di solstizio il sole sempre non torna a levarsi sull'istesso punto dell'orizzonte. Da ciò si dedusse che avea una latitudine al pari ull'istesso punto dell'orizzonte. Da ciò si dedusse che avea una latitudine al pari della luna e dei pianeti, che e nella sua rivoluzione annuale si allontanava di qua e di là dal piano dell'ecclittica inclinato all'equalore 21 gradi. Eudosso di Gnido dietro queste tracce e le altre ricavate dagli astronomi egizi ridusse l'anno solare a 363 giorni ed un quarto e per conseguenza lo rese più corto di quello di Metone di una settantesima porzione di giorno. Catippo di Cizico corresse anch'egli il cicle di Metone, quatruplicandolo e stabilendo un periodo di 76 anni da cui tolse un giorno. Così il periodo fu composto dai tre cicli di Metone, ciascuno di 6940 giorni e da un quarto di 6939 sol lanto, e tutto insieme calcolato 27759 giorni. Il periodo di Calippo incominciò nell'anno giutiano 335 a. G. C.

Un'altra specie d'anno composto di 360 giorni fu in uso presso i più antichi popoli e seguito da' migliori greci scrittori. Quest'anno è più corto di quello del solo e più lungo di quello della luna. Non potè essere introdotto dagli egizi per errore o per imperizia. Prima del diluvio l'anno costava di 360 giorni, come si raccoglio dal giornale dell'arca. In quel tempo il moto della terra si accelerò nella rotaziono dell'asse, ovvero si allontanò la terra dal sole. Questo anno dunque fu regolato dugli egici sulla rivoluzione annua del sole che essi fecero dapprima troppo breve, e i Si distinguono tre indizioni principali. La indizione di Costantinopoli impiegata ne' diplomi dagl'imperadori di oriente, la quale comincia al primo giorno di settembre; la indizione di Costanza in-

greci calcolarono sulla durata di 12 lunazioni tutte ugualmente di 30 giorni. Aggiunsero poscia gli egizi al loro anno solare 5 giorni e 6 ore, e i greci tagliarono i sci giorni dal loro anno lunare e lo ridussero a 35% giorni e talvolta a 355.

Finalmente i greci impararono dai babilonesi a dividere il giorno in dodici parti più o meno grandi secondo la differenza delle stagioni. Queste parti o queste ore si fissarono per ogni mese sopra i quadranti per mezzo la lungliezza proporzionale dell'ombra. Sul quadrante e intorno agli orologi degli antichi si possono specialmente consultare Salmasio, esercizioni in Solino, 1. 1; Casaubono, in Ateneo, lib. 6, cap. 10, e lib. 9, cap. 17. Petavio, varie dissertazioni, tom. 3, lib, 7, cap. 8.

I romani per più secoli disconobbero affatto l'astronomia. Sino all'anno 583 di Roma (171 a. G. C.) gli ceclissi furon creduti ferali presagi del cielo ed arrecaron sempre terrore e sbigottimento. C. Sulpicio Gallo tribuno, secondo la narrazione di Livio, fu il primo che li previde e li dichiarò disingannando il popolo. Nocte proximà, ne quis id pro portento acciperet, ab hora secundà usque ad quartam horam noctis lunam defecturam esse. Id quia naturali ordine statis temporibus fiat, et sciri ante et praedici posse. llaque quemadmodum, quia certi solis lunaeque et ortus et occasus sint, nunc pleno orbe, nunc senescente exiguo cornu fulgere lunam non mirarentur; ita ne obscurari quidem, quum condatur umbrà terrae, trahere in prodigium debere. Lib. XLIV, 31.

M. Valerio Messala al tempo della prima guerra punica nell'anno 492 di Roma (262 a. G. C.) portò il primo in Roma un gnomone che avea trovato in Catautia. Laonde per dividere il giorno nei tre punti principali, nel levarsi, cioè del sole, nel passaggio al meridiano e nel tramonto lo fece collocaro sui rostri nel luogo intitolato Graeccostasis, dove al momento che il sole loccava il prossimo punto di elevazione compariva un uffiziale dei consoli destinato all'uopo e proclamava ad alta voco l'ora del giorno, e ciò quando il cielo non fosse ingombro di nuvole. Il censore Filippo nell'anno 590 di Roma (164 a. G. C.) fece ivi per la prima volta costruire un quadrante solare sul meridiano di Roma. Ed in fine P. Cornelio Scipione Nasica nell'anno 595 di Roma (159 a. G. C.) portò il primo in quella città una clessidra:

In quanto al regolamento dell'anno Romolo e Numa Pompilio prescrissero quelle leggi, che appena allora potevano essere tenute come opportune. Ma quella imperfetta distribuzione dei tempi da loro fatta nè anco venne fedelmente osservata dai Pontefici, oui era stato commesso l'incarico della esecuzione; sicchè nel secolo di Giulio Cesare la confusione era a tal grado che le stagioni non più corrispondevano ai propri tempi dell'anno.

G. Cesare coll'opera di Sosigene, celebre astronomo alessandrino, di Marco Flavio e di altri intraprese la riforma del calendario romano, Nell'anno 708 di Roma (46 a. G.C.) tro lotta da Costantino e adoperata dagl'imperadori di occidente, la quale ha principio al venti puttro di settembre. Questa indizione ancora prende il nome d'imperiale o cesarea; la indizione di Roma sorta dopo Gregorio vii, che si computa o dal venticinque dicembre o dal primo gennaro. Questa indizione si appella eziandio pontificia. È mestieri dunque nell'esaminare le date cronologiche dei diplomi consultare in quanto alle indizioni gli usi dei

convenne pur aggiungere due mesi interi e più, cioù sessantasette giorni ch'egli frappose tra novembre e dicembre. Quindi in avvenire urdinò l'anno in 365 giorni. E perocche allora credevasi che l'anno fosse composto di 363 giorni e 6 ore precisamente, si prescrisse, che ogni quarto anno, in cui queste sei ore quattro volte unite insieme avrebbero formato un giorno intero, un giorno si aggiungesse tra il 24 e il 25 febbraro. I pontefici non eseguirono fedelmente questo regolamento, ed in vece di ogni quarto aggiunsero ogni terzo l'anno interculare, onde nello spazio di 36 anni s'interposero dodici e non nove giorni. Augusto corresse lo errore togliendo i tre giorni aggiunti fnorl legge. Il calendario formato da Ginlio Cesare fu reputato opera stupenda e perfetta. Il poeta Lucano, lib. 10, v. 135, ecc. cantò:

..... Media inter praelia semper, Stellarum coelique plagis superisque vacavi. Nec meus Eudoxi vincetur fastibus annus.

La chiesa trovatolo conforme a quello di Giulio africano lo adottò nel primo concilio di Nicea. Nondimeno esso fu lungi dall'essere esatto; imperocche supponeva che il corso dell'anno fosse di 365 giorni e 6 ore, e che diciannove anni solari equivalessero a 233 Iunazioni. Questi due errori nel corso di molti secoli avevano spostato l'equinozio, che al tempo del concilio di Nicea era al 21 di marzo. In Firenze uel ix secolo già si erano accorti dello spostamento che avevano sofferto i punti equinoziali e solstiziali sin dall'epoca del concilio Niceno. Ed è veramente da ammirare, al dir dell'abate Leonardo Ximenes nell'introduzione al gnomone florentino, come in età così caliginose si sia giunto a tanta chiarezza di belle osservazioni astronomiche, e ciò apparisce manifesto da quattro passi dello stesso calendario astronomico fiorentino. Il celebre Bedo fu tra i primi a rilevare e a mettere in disamina gli errori del calendario romano o giuliano. Sisto av per opera di Giovanni oltramontano e di vari altri astronomi ne intraprese la riforma, che premorto non recò ad effetto; e però la gloria di averla conseguita è dovuta a Gregorio xIII. Il progetto sorse dal fondo della Calabria. Luigi Lilio nato in Calabria ne fu l'autore. Della vita di costui nulla ci avanza; s'ignora anche la patria. E nome oscuro sarebbe rimasto, se gli scrittori e la stessa bolla di Gregorio xui non lo avessero immortalato.

popoli e dei tempi; e ciò ove non si voglia mercè dei calcoli conoscere dal contesto dei diplomi stessi e dagli aiuti della istoria il mese e il giorno a cui la indizione si riferisce.

Non si sa se la indizione venne la prima volta adoperata nell'anno 312, nel 314 o nel 315. Ma in seguito fu ritenuto per regola comune ed universale che la prima indizione prende le mosse dall'anno 313 (1).

Oltre a' cicli vengono anche segnati negli atti diplomatici i mesi e sovente i giorni. Appartiene all'archeologia indicare le varie denominazioni, che nei tempi antichi si ebbero i mesi dell'anno. Nell'età di mezzo e precisamente nelle carte diplomatiche essi sì denominarono come al presente. I greci poi usarono dividere il mese in tre decadi. Chiamaron la prima decade del mese totaleloso o έγχομένου, islantis o incipientis, e calcolarono i giorni con ordine progressivo dal primo di del mese sino al decimo. Appellarono la seconda decade percornos o sal denado o denán, medii o supra decem, e computarono dal giorno decimoprimo sino al ventesimo. Distinsero coi vocaboli φηνώντος, λήγωντος, Δεπώντως, praecipitantis, desinentis, exeuntis la terza decade e ne enumerarono a rovescio i giorni, cominciando dall'ultimo giorno del mese, che chiamarono incontra tquaris, velus o nova, quasi dicesse velus luna desinit, nova lund incipit o trigesima dies mensis, e terminando al giorno ventesimo primo, appellandolo Δεκάτι φήτουντος ο πρώτη, έπε είκάδι ο πρώτη μετά είκάδα, decima dies praecipitantis o decima dies supra vigesimam e post vigesimam. Divisero auche il mese in due sole parti. Finalmente denominarono i mesi cogli stessi vocaboli dei latini rendendoli nella forma greca, e computarono i giorni per calende, per none e per idi, ovvero per ordine progressivo.

(1) Rolandino ridusse nei seguenti tre versi il modo di rinvenire la indizione i

Si per quindenos domini diviseris annos, His tribus adjunctis indictio certa patebil. Si nihil excedit, quindena indictio currile

I romani ripartirono il mese per calende, per none e per idi. Le calende di gennaro erano diciannove, e cominciavano il giorno decimoquarto di dicembre, compreso il di stesso delle calende, e dicevasi xix kelendas januarii ec. Il primo gennaro si appellava kalendae. Così si computavan le calende di febbraro. Quelli di marzo si calcolavano dal decimoguarto giorno di febbraro ed erano sedici. I mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre noveravano diciotto giorni di calende comincianti al decimoquarto di dei mesi precedenti. Le altre di aprile, giugno, agosto e novembre si riducevano a diciassette giorni e si computavano dal decimosesto di dei mesi antecedenti. In fine il giorno che precedeva le calende veniva denominato pridie o ante kalendas. Le none si computavano dal secondo giorno del mese immediatamente dopo le calende. Otto mesi avevano quattro giorni di none, cioè gennaro, febbraro, aprile, giugno, agosto, settembre, dicembre, e il secondo giorno di ogni mese si diceva iv nonas. Il giorno quinto era il termine delle none e denominavasi nonis. Marzo, maggio, luglio, ottobre avevan le none di sei giorni, che cominciavano al secondo di del mese e terminavano il giorno settimo che si appellava nonis. Gl'idi erano in tutti i dodici mesi dell'anno di otto giorni; ma non avevano sempre principio nel medesimo giorno del mese. Gli otto mesi che avevan le none di quattro giorni nel sesto giorno si trovavano nel di viti idus. I quattro mesi che avevan le none di sei giorni contavano viti idus il giorno ottavo del mese: si usava nel giorno antecedente alle none e agli idi pridie o ante ec. come nelle calende. Nel secolo vu decadde, sebbene non interamente, l'uso di computare i giorni per calende, per none e per idi, e si costumò noverarli secondo l'ordine diretto. Nella fine del secolo ix si cominciò a notare il mese senza determinare il giorno, consuetudine che prevalse al termine del secolo xu. Da indi in poi si ripigliò l'uso di contare i giorni per calende per none e per idi, sovrattutto nella corte di Roma o di enumerarli per ordine diretto.

Nè men frequente su l'usanza introdotta di segnare nei diplomi gli anni del regno o del pontificato (1). Invalse sissatto costume nel secolo in dell'era cristiana, s'interruppe alquanto nel secolo ix e cessò in Italia nel secolo xii, salvo in Roma e in Sicilia in cui durò più che mai in vigore. Non sempre si nomina il principe vivente. Talvolta si sa menzione del predecessore. Gli anni del regno o del pontificato si computano sempre interamente; ma or si scemano ed ora si accrescono (2).

Le date ossia le note cronologiche nei diplomi in sulle prime si scrissero in parole letterali. Nel secolo ix furon sostituiti i segni numerici. In progresso di tempo si usarono vicendevolmente tanto le parole, che i numeri. I numeri nei diplomi europei si segnaron con cifre greche, romane o arabe; è mestieri dunque indicare il meccanismo aritmetico adoperato dai greci, dai romani e dagli arabi.

I greci per la scienza dei numeri si servirono ad esempio degli ebrei delle lettere alfabetiche. Tre sistemi diversi escogitarono (3). Il primo consistette, che a ciascuna lettera alfabetica secondo la serie dell'alfabeto vi fecero corrispondere il numero corrispettivo. Onde il posto di ordine, che occupa la lettera nello alfabeto, rappresenta lo stesso numero d'ordine. E siccome le lettere dell'alfabeto greco son ventiquattro, così questo sistema limita la scienza numerica sino al num. 24. I canti dell'Iliade e dell'Odissea furono numerati in siffatta guisa.

<sup>(1)</sup> I greci imperadori, qualora associavano al trono i figli, calcolavano gli anni del regno dal tempo, in cui si avverava l'associazione, e i consoli dal momento in cui arevano cominciato a regnar soli.

<sup>(2)</sup> Ordinariamente i diplomi nelle note cronologiche denotano il luogo, ove furon datati. Essi si spedivano da vari luoghi, dal regi o imperiali palazzi, dai pontifici, dalle città o dai campi di battaglia, dalle possessioni dei principi, dei duchi, dei marchesi, dei conti, dei baroni e dei militi, dalle sedi arcivescovili, vescovili e abbadiali e dai monisteri.

<sup>(3)</sup> Ved. Camerarius Joachinus, Henischius Georgius, Montfaucon Bern. e i lessicografi.

Il secondo sistema è quel che veramente costituisce l'aritmetica greca. Divisero l'alfabeto in tre categorie uguali secondo l'ordine dell'alfabeto, e a ciascuna categoria assegnarono otto lettere alfabetiche per rappresentare la prima i numeri semplici, cioè le unità, la seconda le diecine e la terza le centinaia. E siccome nove sono le unità, nove le diecine e nove le centinaia ed eglino potevano disporre di otto lettere, perciò a ciascuna delle tre classi aggiunsero un altro segno convenzionale. Così di ventisette segni si compose la loro scienza aritmetica. Nella serie delle unità al sesto posto collocarono il segno seprimente il num. 6 e lo chiamarono dentorques. In quella delle diecine al nono posto apposero il segno segno denotante il num. 90 e lo appellarono fostomeria, e nell'altra delle centinaja aggiunsero al nono posto il segno significante la cifra 900 e lo dissero in xapantique. Dalla unione di queste tettere risulta qualunque combinazione per denotare una cifra sino a 999.

Per esprimere poi i numeri elevati i greci si servirono delle stesse lettere e dello stesso metodo. I primi otto segni dell'alfabeto con si interpro significarono le unità delle millaia, gli otto susseguenti e la interpro indicarono le diecine delle millaia, e gli ultimi otto con la in xapantipa denotarono le centinaia delle millaia. Se non che per distinguere dalla prima questa seconda combinazione marcarono i segni alfabetici o con un punto segnato al di sopra o con accenti sottoscritti.

Così praticarono ancora per le cifre più alte, distinguendo le lettere con due punti sopra scritti e con l'accento sottoscritto (1).

<sup>(1)</sup> Bisogna dire che ad onta dell'artificio adoperato dai greci le condizioni del loro alfabeto per esprimere i segni numerici furono assai penose. La stessa lettera impiegata a significare cifre di un valore assai disuguale per la sola differenza di punti segnati sopra o di accenti sottoscritti dovea arrecare non picciolo imbarazzo nella mente dei ragionieri e nell'uso della vita pratica e commerciale. Tintiè i greci conservarono questo modo di segnare i numeri sino all'invasione ottomana, quando tra di loro si propagarono le cifre arabe, che furono introdotte in Europa verso il regno di Carlo Magno. Gli ecclesiastici lenaci nel mantenere gli antichi costuni tutora adottano nei libri liturgici gli stessi segni colla corrispondenza bensi dei numeri arabi.

## Ecco una lista sinottica:

| u = 1                                           | ·= 10 '                    | $r_{1} = 109$                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| $\beta = 2$                                     | ×× == 21                   | or == 210                                      |
| $\mathbf{c} = \mathbf{r}$                       | $\lambda \beta = 32$       | n = 320                                        |
| 9 = 1                                           | $\mu\gamma = 43$           | $v\lambda = 430$                               |
| • = 5                                           | ×8 = 51                    | $q\mu = 540$                                   |
| • = 6                                           | ξε = 63                    | x> == 650                                      |
| $\zeta = 7$                                     | os == 76                   | 45 = 760                                       |
| $\eta = 8$                                      | <ζ = 87                    | oo = 870                                       |
| $\gamma = 9$                                    | ')n == 98                  | ∕)≈ = 980                                      |
| 'x o .a = 1000                                  | ' o . = 10000              |                                                |
| $\beta$ $\beta = 2000$                          |                            | °P 0 .P = 100000                               |
| $\gamma  \gamma = 3000$                         | 'x .x = 20000              | · σ .σ = 200000                                |
| · 5 · 5 = 4000                                  | $\lambda  \lambda = 30000$ | .t .t = 300000                                 |
| * .: = 5000                                     | $\mu \cdot \mu = 40000$    | ·v ·v = 400000                                 |
| 0000                                            | v = 50000                  | $\cdot \varphi  \cdot \varphi = 500000$        |
| 000                                             | $\xi . \xi = 60000$        | x = x = 600000                                 |
| $\zeta = 7000$                                  | · · · · = 70000            | 1 	 1 = 100000                                 |
| n = 8000                                        | ·* ·* = 80000              | ·                                              |
| 0000 = f.  f'                                   | ·/) ·/) = 90000            | · //) .//) == 900000                           |
| $\frac{7}{3} = 1000000$ $\frac{7}{3} = 2000000$ | ·* = 10000000              | <br>.e = 100000000                             |
| ::<br>* 1000000000                              | ::<br>:= 10000000000       | ::<br>r = 100000000000000000000000000000000000 |

Il terzo sistema ha per oggetto di esprimere i numeri ordinali (1). Si adoperano solamente sei lettere maiuscole, delle quali la 1 denota la unità, la 11 il numero quinto, la 12 il decimo la 11 il

<sup>(1)</sup> Nei diplomi greci-siciliani s'impiegarono i numeri assoluti o cardinali,

centesimo, la x il millesimo e la m il diccimillesimo. Colla unione di queste sei lettere si può significare qualunque complesso di cifre. Queste lettere, tranne la  $\pi$  sino a quattro volte, si moltiplicano o prese per se sole o congiunte tra di loro. Le lettere A,  $\pi$ , x, m, racchiuse nella lettera  $\pi$ , denotano cinque volte di più il valore del proprio significato. Nella composizione devono precedere le lettere rappresentanti maggior valore; e quando si fa precedere una lettera indicante minor valore, ciò importa doversi scemare dalla lettera seguente tanto numero quanto quella posta innanzi per se ne rappresenta. Le quali combinazioni essendo uniformi a quelle adottate nella composizione delle cifre latine meglio si chiariranno da ciò che sono per dire.

Ecco una lista:

| 1    | = 1   | ΔĪ =   | = 11  | X       | = 1000  |
|------|-------|--------|-------|---------|---------|
| 11   | == 2  | ΔП =   | = 15  | ixi     | = 5000  |
| 111  | = 3   | ΔΔ :   | = 20  | IXIX    | = 6000  |
| IIII | == 4  | 444 =  | = 30  | IXIXX   | = 7000  |
| 11   | = 5   | A344 = | = 40  | IXIXXX  | = 8000  |
| пı   | = 6   | ĪΔĪ :  | = 50  | IXIXXXX | = 9000  |
| ш    | = 7   | IAIA = | = 60  | M       | = 10000 |
| пШ   | = 8   | н =    |       | MI      | = 50000 |
| пш   | = 9   | iHi =  | = 500 | MIXI    | = 50500 |
| Δ    | == 10 | інін = | = 600 | MIXIH   | = 50600 |

I romani, sull'esempio degli ebrei e dei greci, si servirono delle lettere del loro alfabeto per indicare i numeri. Alcune di queste lettere sono delle vere sigle, come quelle greche. Così le parole septuaginta centum mille sono espresse per le lettere S. C. M. Altre lettere hanno un valore puramente convenzionale. Or quantunque i romani avessero ventitre segni a loro disposizione, nondimeno questi non potevano bastare per rappresentare la loro aritmetica se non con penose combinazioni. Ogni lettera dell'al-

fabeto indicava un numero particolare. Quando era sormontato da un tratto orizontale, questo numero diveniva mille volte più grande, salvo le lettere A e B, che non acquistarono che un valore decuplo (1).

Ecco la lista delle lettere alfabetiche con l'indicazione dei nu-

meri :

| A  | 300  | Ā   | 5000   | N | 90   | Ñ | 90000  |
|----|------|-----|--------|---|------|---|--------|
| В  | 300  | B   | 3000   | 0 | 11   | ō | 11000  |
| C  | 100  | T C | 100000 | P | 400  | P | 400000 |
| D  | 500  | D   | 500000 | Q | 500  | Q | 500000 |
| Е  | 250  | Ē   | 250000 | R | 80   | R | 80000  |
| F  | 40   | F   | 40000  | S | 70 - | ŝ | 70000  |
| G  | 400  | Ğ   | 400000 | T | 160  | Ŧ | 160000 |
| H  | 200  | Ĥ   | 200000 | v | 3    | ī | 5000   |
| ŧ  | 1    | ī   | 1000   | х | 10   | X | 10000  |
| K  | 151  | K   | 151000 | Y | 150  | Ÿ | 150000 |
| L  | 50   | ī,  | 50000  | Z | 2000 | Z | 200000 |
| 31 | 1000 | M   | 100000 | - |      |   |        |

Fra le cifre romane quelle lettere, il di cui uso risale alla più alta antichità e che si trova nelle iscrizioni della prima epoca come nei più antichi manoscritti, sono: C, D, I, L, M, V, H. Si pretende che gli antichi romani non portavan la combinazione di queste lettere al di là del numero 100,000. Poichè le cifre romane sono ancora di un uso ordinario mi limito a ricordare, che la cifra inferiore che precede alla cifra più clevata ne sottrae il valore, e a rincontro se ne fa addizione, quando la se-

(1) Ved. Nouveau traité de diplomatique; De Wailly Natale, elèmens de palaeographie e i lessicografi.

Secondo il parere di Grotefend gli etruschi formarono le cifre numeriche in una maniera loro particolare e lo comunicarono poscia ai romani. Esse erano segni gorogiifici del sistema decimale diviso in due meià, il quale provenne dal calcolo delle dita e delle mani, ossia dal σερασέεστα d'Omero. Si dice ancora che i pontefici nei loro libri adoperarono i segni numerici dell'alfabeto greco.

gue. Ciò esplica come le cifre IV, IX, XL, XC, VI, XI, LX, CX, indicano 4, 9, 40, 90, 6, 11, 60, 110. Un tal modo si ebbero i greci, come sopra si è detto.

Ecco una lista:

| I =         | : 1  | LXXXX o XC o LXL 90 |
|-------------|------|---------------------|
| 11 ==       | . 2  | C 100               |
| III =       | 3    | CCCC o CD 400       |
| IIII o IV = | 4    | D 500               |
| v =         | . 5  | DC 600              |
| x =         | 10   | DCCCC o CM 900      |
| L =         | : 50 | M 1000              |

Negli antichi manoscritti si scrisse IIII e non IV. Talvolta i numeri 40, 60 in vece di essere stati scritti XL, LX furono vergati XXXX, XXXXXX (1). La cifra IX è cominciata ad essere in uso nel secolo xIII: anticamente si scriveva con V seguita da IIII, sebbene ciò non avvenisse sempre (2). Il 4 non fu scritto con IV in monumenti anteriori al secolo xVI. Laonde senza voler concludere che IV non si usasse, dico che fu molto raro, e che i numeri 4. 14. 24 vennero scritti IIII, XIIII, XXIIII.

I romani avevano ancora alcuni altri segni destinati specialmente ad esprimere i numeri elevati. Al segno M, che significa mille, sostituivano un segno assai simile al numero 8 coricato (∞). Questa figura, dicono i Benedettini, appare parecchie volte in un atto di Ravenna dell'anno di G. C. 444. S'incontrano parimenti due cifre quasi simili ad una I e ad una C rovesciata disposte della maniera seguente [3]: valevano cinquecento quanto la lettera D. Se alla dritta della cifra [3], che valeva cinquecento si aggiungevano uno, due o tre semicerchi, diveniva dieci volte, cento volte, mille volte più grande cioè: [3] = 500, [3] = 5000,

<sup>(1)</sup> Quest'uso lo troviamo nei registri e nei diplomi siciliani fino ai bassi tempi.

<sup>(2)</sup> Cosi è scritto nei registri e nei diplomi siciliani.

1999 = 50,000, 19999 = 500,000. Per raddoppiare ciascuno di questi valori si poneva alla sinistra della lettera I il medesimo numero dei semicerchi che aveva alla sua dritta. Ma i semicerchi che aveva alla sua dritta avevano l'apertura in senso contrario e somigliavano ai C. Ecco come questi differenti segni erano combinati per esprimere differenti numeri.

```
10 = 500.

Cl_{2} o \infty = 1000 (1).

\infty \infty = 2000 (2).

\infty \omega = 3000.

\infty 100 (-1000 \div 5000) = 4000.

100 = 5000.

\infty CCl_{20} (-1000 \div 10000) = 9000.

0000 = 50000.

00000 = 500000.

000000 = 500000.

000000000 = 500000.
```

Ad evitare un gran numero di errori è mestieri di trascrivere con tutta la esattezza possibile i numeri senza sostituire al segno numerico la parola o altra cifra che nell'uso ordinario ne uguaglia il valore. Non pochi esempi ci avvertono, come osservano i Benedettini, che gli antichi anteponevano i numeri rotondi agli imperfetti. Così, quantunque i padri del terzo concilio di Efeso fossero stati 274, il diurnum romanum chiama questo concilio concilium ducentorum sanctorum patrum.

<sup>(1)</sup> Nel segno Cl<sub>2</sub> alcuni hanno trovato gli elementi di cui si compono la lettera D, cioè l'asta e il ventre. I Benedettini presumeno con ragione che queste cifre siano derivate dalla M onciale al pari della 8 coricala. I copisti hanno confuso questo carallere con la 

greco.

Il numero mille si esprimera parimenti con una H coricata. Era ancora espresso colla lettera T; nondimeno alcuni pensano, che si sia scambiata per la T la I sormiontata da una barretta.

<sup>(2)</sup> Quando il numero duemille è espresso da due TT, queste due lettere sono somioniate da una barretta, che loro è comune e che da loro l'aspetto di una II greco.

Nelle cifre romane di Spagna s'incontrano segni speciali. La lettera X aumentata da un tratto curvo che si collocò all'estremità superiore del suo lato dritto servi ad esprimere il numero quaranta. La lettera X valse talvolta ottanta.

In luogo della X che esprime dieci si trova talvolta un I greco. Il numero mille è indicato non solo da una I sormontata da un tratto, ma ancora da un segno che si accosta alla T.

I numeri ordinali di Spagna contenevano oltre alla lettera indicante il segno numerico la vocale O o A in forma maiuscola, qualora queste vocali fossero desinenze dell'ablativo maschile o femminile. In Francia al contrario queste vocali erano più piccole e poste al di sopra delle cifre. L'uso di combinare le desinenze dei numeri colle cifre romane rimonta almeno al IX secolo. Queste desinenze erano sovente espresse con due lettere, come X<sup>mo</sup> decimo.

Delle cifre arabe (1). Le cifre aritmetiche di cui oggi ci serviamo sono state attribuite ai greci, ai latini, ai cartaginesi, ai celti, agli sciti, agl'indiani, agli arabi. Addì nostri però si è riconosciuto, che sono di origine indiana e si propagarono in Europa per mezzo degli arabi. Il tempo in cui nella Francia e nell'Italia siasi introdotta la numerica decimale cade tra il x e xi secolo. Erano però conosciuti i segni dall'1 sino al 9: s'ignorava l'uso dello zero e il valore di posizione delle cifre. Nel secolo xut si cominciarono ad usare le cifre numeriche secondo il loro valore. Vincenzo de Beauvais espose la teoria dei numeri, arrivando sino all'estrazione delle radici.

L'uso della numerica araba divenne generale nel 1500. Talvolta i numeri arabi si trovano misti alle cifre romane, come dodici X2. È raro trovare cifre arabe in atti anteriori al secolo xiv:

<sup>(1)</sup> Ved. Nouveau traité de diplomatique, vol. IV; Vignier Nic., biblioteca historial, part. II; Daunou M., histoire litteraire de la France, t. XVIII; De Wailly Natale, élèments de palaeographie, t. 1, ec.

sono per lo meno esclusi dai diplomi; e se si trovano usate, ciò avviene nelle *minute* dei notai vaghi di abbreviature.

Le cifre arabe si trovano usate in Inghilterra nell'anno 1233, in Alemagna nel 1268, in Italia nel 1245. Gli spagnuoli e i siciliani l'hanno dovuto probabilmente adoperare alquanto prima; poichè queste regioni furono signoreggiate dagli arabi. Nondimeno non vi ha monumento che lo dimostri.

Si crede da alcuni che le figure delle nostre cifre sieno derivate da lettere greche o romane o appartenenti ai popoli del settentrione. Vackter crede che sien derivate dalle diverse combinazioni delle dita, Calmet dalle note tironiane, i Benedettini dalla scrittura minuscola e corsiva. Altri finalmente opinano, che gli europei adottando il calcolo decimafe hanno imitato la forma delle cifre che gli arabi avevan ricevuto dagl' indiani. Quantunque quest'ultima opinione per essere dimostrata richiegga un'analisi sui primi manoscritti in cui furono impiegate le cifre arabe, tuttavolta sembra la più probabile.

Queste pergamene sono vergate in greco idioma, ma talvolta contengono anche lingua latina ed araba; oltrechè in difetto dell'autografo v'ha qualche transunto latino o in favella vernacola (1). La dizione è abbastanza guasta e scor-

<sup>(1)</sup> Gl'idiomi greco e latino si propagarono in Sicilia l'uno per mezzo dello colonio, l'altro per la possanza della conquista, e seguitarono ad allignare per la copiosa moltitudine dei greci e dei latini che albergarono nell'isola non solo, quando fu sottoposta al dominio degl' imperatori di Costantinopoli, ma ancora mentre dai musulmani fu signoreggiata. L'invasione degli arabi addusse l'arabo idioma, il quale si diffuse e fiorì contemporaneamente al greco e al latino e non si spense sotto la dinastia normanna e sveva. L'infinito numero di saraceni rimasti in Sicilia e apprezzali per la sultura e per la potenza giovò mirabilmente a contemperare e reprimere le insolenze di una nobiltà ricca ed orgogliosa. Da Federico imperatore furono gli arabi confinati in Nocera; tuttavia la loro lingua rimase indigena. Non vi ha dubbio, che in quei tempi si trovavano in Sicilia franchi, genovesi, pisani, lombardi ed ebrei; ma la barbarie degli uni ed il picciol numero e la depravazione degli altri non fecero adottare i loro idiomi negli atti pubblici.

retta, presentando tutti quegli errori e solecismi che s'incontrano nei manoscritti di quel tempo e racchiudendo non picciola quantità di parole barbare che non hanno alcuna attinenza colla lingua propria adoperata in quella stagione. Le declinazioni e le conjugazioni sono generalmente osservate. ma non sempre e più nel latino e nell'arabo, che nel greco. Le concordanze e i reggimenti or vengono violati, or si dilungano oltremodo. - Le proposizioni sono accumulate alla rinfusa senza i loro nessi naturali in maniera da ingenerar perplessità; chè anzi il più delle volte per quanto sia dilungato il contesto risulta da un periodo che non s'interrompe giammai. Quindi la purità e la precisione delle parole proprie o figurate, il simmetrico e variato accoppiamento delle proposizioni, le inversioni semplici ed efficaci, e tutt'altro che giova ad accrescere la bellezza della elocuzione e dello stile sono banditi e non se ne trova alcun vestigio.

Pria di discendere a dir qualche parola intorno alla lingua greca, latina ed araba bisognerebbe far cenno del linguaggio, della sua origine, delle famiglie in cui si divide, degl' idiomi primitivi e dei derivati, oggetti che costituiscono il vasto campo della linguistica e che hanno attinenza colla diplomatica e colla paleografia. Gli angusti limiti per ora ciò non comportano (1); mi contento esporre taluni principi generali (2).

(1) Ved. sopra pag. 29, 2.

<sup>(2)</sup> Le principali opere sulle lingue sono: Bibliandri Th., de ratione communi omnium linguaram et litterarum comment.; Schydelio, non nulla de linguarum divisione babylonicae turris aedificatores dispellente; Guichart Est., harmonie étymologique des langues, Duret Cl.; trèsor de l'histoire des langues de cet univers; Brerewood, récherches sur la diversité des langues; Frain du Tremblay, traité des langues et en particulier de la langue française; Henselii, synopsis universae philol. in qua unitas et harmonia linguarum totius orbis exhibentur; Tanvini, sopra la lingua primitiva, lezione accad.; Maupertius, réflexions philos. sur l'origine des langues; Pluche, la mècanique des langues; Bergier, élèmens primitife des langues; Brosses, traité de la formation mécanique des langues; Perrin J. B.,

Il linguaggio consiste in una scrie di segni, per mezzo dei quali gli uomini manifestano le loro idee. I segni sono naturali o artiliciali. I segni naturali sono necessari, perchè vengono impostiugualmente dalla natura al genere umano. I segni artificiali sono contingenti, perchè dipendono dallo arbitrio degli uomini. Se il linguaggio risultasse solo da segni naturali, gli nomini avrebbero una stessa e medesima favella, costante, tutto al più soggetta a poche variazioni. I segni artificiali sono le parole e le modulazioni. Gli elementi che compongono le parole si riducono alle vocali e alle consonanti. Le vocali provengono dalla semplice emissione della voce, le consonanti derivano dalle modificazioni che sostiene la voce nel passare per la gola e per la bocca. Gli uomini con poche variazioni usano le stesse vocali e le stesse consonanti, le quali sono segni naturali e rivelano le idee in modo indeterminato ed oscuro; poichè indicano il piacere o il dolore, ed imitano le impressioni ricevute dagli obbietti esteriori. Le parole a rincontro e le modulazioni rivelano le idee in modo determinato e chiaro; poichè spiegano l'essere e l'agire delle cose, le leggi, che le governano e gli accidenti che le mutano o rispetto alla loro natura o rispetto a noi stessi.

essai sur l'origine et l'antiquité des langues; Copineau, essai synthètique sur l'origine et la formation des langues; Gebellin, historie naturelle de la parole; Parson, remains of zaphet being historical enquiries in to the affinity and origin of the european languages; Brigant, observations fondamentales sur les langues anciennes et modernes; Burnet James lord Monboldo, of the origin and progres of language; Jooke Horne, the diversions of parley; Hervas D. L., origine, formazione, meccanismo ed armonia degl'idiomi, catalogo delle lingue conosciute, saggio pratico delle lingue; Smith Adam, consideration sur la première formation des langues; Mitford's W., inquiry in to the principles of harmony in language; Arndt J. G., essai sur l'origine et les affinités des différentes langues de l'Europe; Denina ch., la clef des langues ou observations sur l'origine et la formation des principales langues qu' on parle et qu' on ècrit en Europe; Gesneri, Mitridates de différentitis linguarum; Adelung, Mitridate ou science genèrale des langues; Sablier, essai sur les langues en gènèral; Hickes Giorgio, linguarum veterum septemtrionalium.

Gli uonini costituiscono una epecie, e possedendo le stesse facoltà, gli stessi bisogni, le stesse tendenze, e riproducendo negli stessi incrociamenti lo stesso tipo, dovettero derivare da unico stipite. Uno quindi e perenne è il linguaggio della specie umana, e indefinitamente variabili ne sono le forme e gli accidenti, come una e perenne è la potenza e indefinitamente variabili sono le forme e le manifestazioni del pensiero.

Gli uomini scompartiti in differenti parti del globo e divisi in tre razze principali distinte per costanti variazioni impresse nei loro organi dalla differenza del clima, del riparo, del nutrimento, del vestito e della educazione diedero al linguaggio gli accidenti e le forme mutabili. Dal tipo eterno ed immutabile nacquero quindi le modulazioni e le prime mutabilità, che dalle razze dalle quali furono usate, si appellarono favella giapetica, semitica e camitica. A queste tre favelle primordiali si possono più o meno ridurre i molti idiomi, che sin'oggi sonosi parlati sulla terra.

Il linguaggio si divide in popolare e in letterario. Il linguaggio popolare è quello che si adopera dal volgo e dagli uomini inculti. Il linguaggio letterario si parla e si scrive dagli uomini culti. Il linguaggio popolare scaturisce da più dialetti, ed è incostante e rozzo. Il linguaggio letterario risulta da un dialetto principale modificato dai dialetti secondari, ed è costante e pulito. Il linguaggio popolare crea ad un tempo e distrugge; crea moltiplicando le parole e le modulazioni secondo il progresso delle idee, distrugge guastando le parole e il loro accoppiamento (1). Il linguaggio letterario non crea, ma conserva. Non crea, perchè non inventa parola alcuna (2). Conserva; poichè osservando le

- (4) Multa renascentur quae jam cecidere cadentque. Hor., ars. poet.

Hor., ars. poet.

leggi delle parole e il loro accoppiamento rende costanti le favelle mediante il vocabolario e la grammatica (1).

Gli uomini inculti non distinguendo bene il bello usano una favella priva di leggiadria e di eleganza. Gli uomini culti adoperano un leggiadro ed elegante idioma. Quindi il linguaggio popolare è ruvido, pulito il letterario. Il linguaggio letterario si rende pulito, osservando le leggi dell'estetica, che governano la favella mediante la rettorica (2).

Il linguaggio popolare e il linguaggio letterario tendendo l'uno a distruggere, l'altro a conservare la favella, lottano a vicenda continuamente. Finchè fiorisce la cultura, prevale il linguaggio letterario, estinta essa trionfa il linguaggio popolare. Il principio della conservazione ubbidendo alla legge costante della natura cede al principio della distruzione. Così per mezzo del linguaggio popolare gl'idiomi mutano incostantemente negli accidenti e nelle forme, e nuove favelle succedono alle antiche. Non per tanto ciò non interviene senza una legge. Una è la legge suprema, eterna ed universale; come una, eterna ed universale è la verità,

<sup>(1)</sup> Ved. Passeralii Joh., de litteratura inter se cognatione et permutatione; Comenio Joh. A., janua linguarum reserata; Thomassin P. L., méthode d'étudier et d'enseigner la grammaire; Berol, praecepta grammatica; Dumarsals, grammaire; Beauzee, grammaire génèrale; Ilariis, hermes or philosophicat inquiry concerning universal grammar; Radonvilliers, de la manière d'apprendre les langues; Beatlie James, the theory of language in two parts; De Sacy A. J. Silvestre, principes de grammaire génèrale mis à la portée des enfans et progres à servir di introductione à l'étude de toutes les langues; Sicard, élèmens de grammaire génèrale; Elstob Lisabella, the rudimens of grammar; Megiseri II., thesaurus polyglotus; Weitenauer, hexaglotton geminum; Calepini Amb., dictionarium octolingue; Castelli Ed., lexicon eptagloton; Ilervas D. L., vocabolario poliglotto; linguarum totius orbis vocabularia.

<sup>(2)</sup> Vedi Gibert Balth, jugemens des savans sur les auteurs qui ont traité de la rhétorique; Perri M. J. L., de l'éloquence et des oraleurs anciens et modernes; Landie Ed., histoire morale de l'éloquence, ou développemens historiques sur l'intelligence et le gout par rapport à l'éloquence.

la sapienza, la scienza, l'arte (1). Vico sviscerando questa legge dagli arcani nascondigli della natura l'ha reso manifesta, chiara ed evidente e l'ha insegnato sapientemente agli uomini.

Qual'è il processo dello spirito umano nell'operare le mutazioni delle lingue? Egli vago di conseguire gli obbietti dei suoi bisogni e delle sue tendenze con la minore fatica possibile passa dal difficile al facile, dal composto al semplice, semplificando le idee e le relazioni, i fini e i mezzi di conoscere e di operare. Gl'idiomi seguendo questa legge dello spirito umano, che non può uomo prevedere, predisporre o impedire, dalla sintesi discendono all'analisi.

Gl'idiomi primitivi sono più o meno sintetici a seconda più o meno si allontanano dal loro unico ed eterno prototipo, analitici i derivati. Gli uni seguono l'ordine cosmico o ontologico, gli altri l'ordine logico o la successione delle idee. Gli uni sono difficili, gli altri facili. Questi badano più alla chiarezza, che alla efficacia; quelli più all'efficacia, che alla chiarezza. I primi costruiti in ordine inverso esprimono meglio il bello, i secondi regolati con ordine diretto rappresentano meglio il vero. Ciò per ora intorno alla linguistica.

I greci con la loro cultura, i romani con la loro potenza avevano assai prima della età di mezzo diffuso nelle varie parti del mondo la loro civiltà e i loro idiomi. Il greco si parlava in Cirene nell'Africa, in Alessandria nell'Asia, in Marsiglia nella Francia, e poi nella Romagna, nella Calabria, nella Sicilia e in altre differenti regioni.

Si parlava il latino dalla miglior parte dei popoli italiani, francesi, spagnuoli, oltre alle varie province dell'Africa e dell'Asia,

<sup>(1)</sup> Ved. D'Acquisto Benedetto, sistema della scienza univers. Di questo insigne filosofo, or arcivescovo di Monreale, abbiamo principalmente: etementi di fitosofia fondamentale, ideologia, corso di diritto naturale ed etica, saggio sulla legge fondamentale del commercio dell'anima col corpo, dell'autorità della legge.

in cui dominava, soffocando anche talora gl'idiomi nazionali o popolari (4). In Costantinopoli sovrattutto dopo il trasferimento dello impero fino all'anno 602 venne adottato come favella officiale il latino, non ostante che gli abitanti della città e delle province sottoposte parlassero il greco; quando Niceforo Foca volle, che nei tribunali e negli atti pubblici l'idioma greco al latino fosse sostituito.

Nel medio evo invasa l'Europa dai barbari s'incontrarono sul campo la cultura dei vinti e la potenza dei vincitori. Il conflitto durò più di tre secoli. Finalmente si venne a conciliazione. Gli uni e gli altri possedevano idee, affetti e lingue. Le idee dei vincitori erano il dominio, gli affetti la guerra. Il dominio derivava dalla conquista, la guerra dalla forza selvaggia. Le idee e gli affetti dei vinti erano la servitù moderata e la pace oziosa, prodotta dall'avvilimento della mente e del cuore. La lingua dei vinticitori era povera, aspra e dissonante, la lingua dei vinti ricca, dolce, armoniosa. Prevalsero le idee e gli affetti dei vincitori, perchè la forza si trovava in loro potere; ma trionfò la lingua dei vinti, perchè i vincitori conobbero nuovi bisogni e nuove esigenze che mal potevano esprimere nei loro antichi idiomi.

Ecco la ragione, per cui in quei tempi nella lingua officiale di Europa, vennero comunemente impiegati il greco e il latino. Solo i musulmani occupando la Spagna e la Sicilia vennero ad usare negli atti pubblici l'araba favella prima circoscritta nell'Egitto, nella Persia, nell'India e in altre poche contrade dell'Africa.

Gli anglo-sassoni furono i primi ad adoperare unitamente al la-

. . . . Capta ferum victorem cepit, et artes Intulit agresti latio.

Hor., ars. poet.

<sup>(1)</sup> Plinio confessa, che i romani con la conquista imposero la loro lingua ai popoli soggiogati. La sola Grecia per onta e ludibrio del cielo

tino il loro dialetto nazionale incontrantesi in qualche atto diplomatico dal secolo vin sino al secolo xin e dopo la conquista di Normandia sostituito dal francese. Il dialetto francese ivi durò fino ad Eduardo in, il quale abbandonando la politica invisa dei suoi predecessori impose, che i diplomi invece della francese fossero distesi nella lingua propria del popolo. E però generalmente parlando in Europa anche pria del principio del secolo xiv s'impiegarono non di rado nei diplomi e negli atti pubblici i dialetti nazionali o popolari a vicenda con le lingue di cui antecedentemente erasi fatto uso.

La greea favella si riferisce alla famiglia delle lingue indo-europee ed è sintetica, ma racchiude i pregi delle lingue analitiche (1).
Fondamento le fu l'idioma pelasgico. Tribù pelasgiche ubbidendo
alla legge di natura che prescrive alle trasmigrazioni delle genti
a cercar siti più comodi e migliori mezzi di sussistenza si mossero dal Caucaso e dal Tauro e posero la loro sede nelle ameno
regioni della Tessaglia e della Beozia. Ol di edicaziole della ressaglia e della Beozia. Ol di edicaziole della respectazioni della ressaglia e della respectazioni della respectazioni di molte
divinità greche derivano dal pelasgico (3). Tucidide poi nel proemio assevera, che i greci incivilendosi abbandonarono la loro prima
favella e i loro barbari costumi. La influenza esercitata per le
successive trasmigrazioni dai tauri, dai tini, dai frigi, dai misi,
dai cimmeri, dagli scandinavi, dagli slavi sui pelasgi, coi quali

<sup>(1)</sup> Enrico Stefano riempi un volume di critici antichi greci e latini che pubblicò nel 1387. Havercampio scrisse: silloge di scrittori, che sulla pronunzia di essa lingua lasciarono comentari. Sulla lingua greca in genere scrissero: Giov. Stefano, de linguae graecae studiis; Burton, historia linguae graecae. Placentino, Sarpedonio, Wetstenio, Girandan ne rilevarono le preeminenze e le bellezze. Rigerio e Zeunio ne illustrarono gl'idiotismi, Dinner gli epiteti, Hoogeveen le particelle, Lamberto Bos le clissi, Beniamino Weiske i pleonasmi, Salmasio, Veckner gli ellenismi, Michele Maittaire, Giov. Nibbe, Guglielmo Sturz i dialetti, Barker, Foster, Horsley gli accenti e le quantità ecc.

<sup>(1)</sup> Antichissimi si dicono i pelasgi che dominarono nell'Ellade. Strab., lib. VIII.

<sup>(2)</sup> Lib. 1.

furono in relazione e in lotta intorno al dominio delle possessioni, fece risorgere gli elleni e il loro dialetto eolico, che non differiva radicalmente dalla lingua più antica, più rozza e probabilmente più monosillabica dei pelasgi e che dominava nelle antiche lingue di Macedonia, Epiro, Tessaglia e Beozia (1). In seguito le colonie guidate da Inaco, da Danao, da Cecrone e da Cadmo, le rivoluzioni e le gare dei diversi popoli che abitavano le stesse contrade; le origini delle famiglie degli coli, dei joni, dei dori e degli achei che derivando da unico legnaggio ed avendo unità di patria, di favella e di costumi alimentarono altre idee ed altri affetti; l'abbondanza delle spiagge, la fertilità dei campi, l'amenità dei luoghi, la leggiadria delle vedute, la bellezza del cielo, la bontà del clima e il sorriso della natura, rendendo quegli abitanti un popolo vivace, pronto ed ardito, tantosto lo spinsero a nobili e portentose azioni e lo arricchirono di sublimi ed illustri tradizioni, d'idee grandi e generose e di affetti originali. Queste circostanze e più ancora un' arcana provvidenza infocando il petto ed illuminando lo spirito di quella avventurosa genia evoearono dall'incognita potenza della natura una siffatta lingua, che pulita dai poeti ciclici, l'epica tromba di Omero innalzò sino alle stelle e lasciò dire averla donata ai mortali gli stessi abitatori dell'olimpo (2).

Dal lato del vocabolario essa contiene le radici delle parole che consistono nel nome, nel verbo, nell'addiettivo e talora nelle particelle. È ricca di omonimi e di sinonimi, di termini propri e figurati. È povera di voci straniere, salvo alcuna tratta dalle lingue dell'Egitto, della Fenicia e della Persia. Compone con molta agevolezza più parole in una, che decompone e trasforma in mille

llor., ars. paet.

<sup>(1)</sup> Maltebrun, geogr. univers.

<sup>(2) . . . . . .</sup> Grajis dedit ore rotundo Musa toqui.

guise ed appresta dovizia infinita di vocaboli opportuni per le scienze e per le arti (1).

Dal lato della grammatica ammette come parti del discorso il nome, il pronome, l'addiettivo, il participio, il verbo, la preposizione, la congiunzione e l'avverbio, oltre ad un immenso numero di particelle, che talora hanno un significato particolare e talora giovano ad accrescere la efficacia e l'eleganza della espressione. Il nome ha tre generi, tre numeri e cinque casi. Il verbo è copioso di voci, di modi e di tempi, tanto che non tutti vengono usati. Tre sono le declinazioni ed una la coniugazione; ma la moltitudine delle desinenze, la circonflessione e i tempi eccezionali, la variazione delle vocali e delle consonanti derivata pure dai dialetti e dal rimodernare, e la espressione della poesia distinta da quella della prosa, ne lucidano sempre bellamente la trasparenza dell'unità fondamentale (2).

Nel costrutto si modifica il retto e non il reggente e si usa la inversione senza lindura e senza artificio. Ciò accresce la efficacacia, giova per le forme estetiche del pensiero e dello affetto e non nuoce alla chiarezza. La diversità delle terminazioni accompagnata dagli articoli rende agevole il distinguere il soggetto dall'attributo e le proposizioni tra di loro (3).

La greca favella subì, come ho accennato, la svariata modificazione prodotta dalla multiplicità dei dialetti, i quali quasi tutti salirono ad idioma illustre. Essi ebbero origine dalla non unità politica della Grecia. Quei popoli divisi in varì piccioli stati trà di loro liberi ed indipendenti e sottoposti a proprie leggi e a propri costumi mantennero il proprio dialetto. Gli scrittori, tranne poche eccezioni, prescelsero di manifestare le loro idee e i loro

<sup>(1)</sup> Sulla lessicografia greca ved. precipuamente Fed. Schöil, istoria della letteratura greca.

<sup>(2)</sup> Intorno ai grammatici greci ved. Schöll, op. cit.

<sup>(3)</sup> Sui retori e la rettorica greca ved. Schöll, op. cit.

affetti nel dialetto nativo. Quindi tutti i dialetti si perfezionarono e divennero ugualmente culti e gentili. Se non che, siccome lo sviluppo intellettuale di ogni singola città fu maggiore o minore secondo i luoghi e le circostanze, così alcuni dialetti coll'andar del tempo prevalsero e creduti assai belli divennero più usitati e più celebri. Quattro sono i dialetti principali, e i minori da loro non differiscono che per alcune accessorie varietà ed inflessioni. Essi sono l'eolico, il jonico, il dorico e l'attico (1).

Il dialetto colico si può riguardare come il più antico e il più vicino al primitivo idioma dei primi abitatori della Grecia. È aspro ad un tempo e robusto, capace ad indicare sublimi concetti e vigorose passioni. Alcuni popoli che vissero più presto di caccia che di agricoltura e specialmente nell'Ellade, nell'Arcadia e nelle isole colie lo favellarono. Cantarono in esso Alceo, Saffo, Corinna ec. (2).

Il jonico è dolce e armonioso. Parlato da un popolo che coltivò l'industria e il commercio fu perfezionato nell' Asia minore, dove i greci allettati dalla gaiezza del cielo e lontani dalle discordie cittadine nel brio dei più dolci piaceri ammollirono i loro costumi e migliorarono il gusto. Omero, Esiodo, Ippocrate se ne avvalsero (3).

Il dorico è men duro dell'eolico e men dolce del jonico. Rigido e severo non si piega a denotare affetti troppo delicati. Fu favellato da un popolo tenace del passato, amante di austeri costumi e atteggiato più tosto agli studi della guerra, che agli ozi

<sup>(1)</sup> Fra i minori salirono a grado più nobile il calcidico, il beolico e il siracusano.

<sup>(2)</sup> Il dialetto colico amò lo spirito aspro in vece del lene, raddoppiò le consonanti nelle parole incipienti da vocale, prepose il digamma F, mutò la η in σ, la α in η, la σ in φ.

<sup>(3)</sup> Gli ioni amavano lo scioglimento delle sillabe anche nei verbi baritoni, usavano le consonanti tenui per le aspirate e lo spirito lene per l'aspro, aggiungevano la σ in mezzo le sillabe di una parola e mulavano la α in η e il dittorgo ου iu οιο.

della pace. Lo usarono Teocrito, Mosco e Bione, Archimede, Epicarmo, Stesicoro, Caronda ec. (1).

L'attico in fine supera per qualche riguardo l'eolico, il jonico e il dorico, contenendo i pregi che sono in loro diffusi e temprando l'asprezza del primo colla dolcezza del secondo, e la dolcezza del secondo colla severità del terzo. Inoltre l'abbondanza degli scrittori che lo scrissero lo resero più raffinato ed incantevole. Tal'era la favella che si parlava in Atene, centro del greco incivilimento e sede veneranda delle lettere, delle scienze e delle arti. Pindaro, Eschilo, Sofocle, Euripide, Isocrate, Tucidide, Demostone, Senofonte, Platone l'adoperarono e il fecero credere divina ipotiposi più che umano tirocinio (2).

La favella latina è sintetica e risulta dall'elemento greco e dal non greco dedotto probabilmente dai popoli venuti in Italia da occidente e da settentrione (3). L'elemento greco fu recato in Italia da' sicoli appartenenti alla razza greco-illirica e da colonie pelasgiche. L'elemento non greco provenne dagli umbri appartenenti alla razza ibero-celtica potente un tempo in Italia e dagli osci e dai sabini, che avean secoloro molta attinenza (4).

<sup>(1)</sup> I dori mutavano la η in ze la ο, la ου in ω, la π in e ed amavano di pronunziare largamente, per cui eran chiamati πλατύστομοι boccalarga.

<sup>(2)</sup> Gli attici facean uso di contrazioni, scacciavano talvolta la  $\sigma$  dal mezzo della parola, mutavan la doppia  $\sigma$  in doppia  $\pi$ , la  $\circ$  in  $\omega$ , ripetevano le prime due lettere dei verbo cominciante da  $\alpha$  breve, da  $\circ$  da  $\circ$ . Inoltre aggiungevano  $\alpha$  ai preteriti dei verbi che portavan per prima lettera la  $\mu$  o la  $\lambda$  e impiegavano l'aoristo colico nel modo ottativo.

Dal dialetto attico sorse il dialetto alessandrino. Adoperato dalla scuola di Alessandria quest'ultimo dialetto segnò il primo decadimento della lingua e servì di base al barbarismo cristiano e al guasto assoluto nei secoli posteriori.

<sup>(3)</sup> Valchii, hist. crit. linguae latinae; Uberti Jolietze, de linguae latinae usu et praestantia; Funcius, de origine et pueritia lat. linguae, de viriti aetate linguae lat., de imminenti lat. linguae senectute, de vegeta lat. linguae senectute, de inerti ac decrepita lat. linguae senectute, de lectione auctorum class.; Fr. Paulino di S. Bartolomeo, de lat. sermonis origine ecc.

<sup>(4)</sup> Lepsius afferma, che l'etrusco non è altro che un pelasgico, cioè greco antico

Non è possibile decomporre la lingua latina in questi due elementi in modo che l'uno dall'altro senza alcuna confusione si distingua; e ciò per gli elementi secondari che vi s'interposero. Nello stato però di formazione l'elemento greco cominciò a preponderare sull'elemento non greco. I dialetti eolico e dorico, siccome quelli ch'eran più affini all'antica lingua pelasgica, v'influirono soprattutto.

Dionigi di Alicarnasso osserva, che l'antica lingua latina non era che un misto di voci nè interamente barbare, nè prettamente greche, e che tra esse predominava il dialetto eolico. Questa diligente osservazione viene oggi confermata dalla testimonianza risultante da antiche reliquie di lingua (1). Pertanto incorrono nel falso coloro che credono che i dialetti greci abbian prodotto da se soli la lingua latina e coloro che ne attribuiscono l'origine al celtico, al germanico o all'etrusco. Come del pari s'inganna a partito chi la faccia derivare dal sanserito e la consideri qual'una della gran famiglia delle lingue indo-germaniche (2). Quel che di

corrotto insensibilmente dall'umbro, che è un misto di più lingue. Dionigi di Alicarnasso però, parlando degli elruschi, assevera: ἐρχείον τε κάνο καὶ ἀνδεσὶ ἀλλο γένει διαθγλωσσον δοτε ὁμολιωτο ἐργείνει. Si rintiene eserce del tutto antica razza che a niun'altra si assimila nè per lingua, nè per modo di virere. Williams considera gli umbri come celli. Altri a rincontro riguardano gli umbri come l'antico ceppo delle italiche popolazioni, cui pure appurtennero i sabini e i sanniti. Müller crede esservi grande somiglianza tra l'umbro e il latino, massimo nell'elemento non greco, e l'elemento greco esser venuto al latino dai sicoli purlanti una lingua affine. Aggiunge che ambo questi elementi si ritrovano nella lingua degli osci, i quali in uno coi latini formarono un gran popolo.

F. C. Schlosser ridusse l'origine della lingua latina a un triplice elemento, cioè alla lingua dei tusci e dei sabini, dei loro congiunti, i latini, e dei greci.

(1) Ab his tribus graecorum commigrationibus in Latium illud est, quod lingua latina, si exceperis ea quae vel primogenia lingua retinuit, vel a variis celtis accepit, tota plene fluxerit e graeca. Yoss.

(2) Illud vero quaeritur etiam nunc, diligentissimeque est quaerendum, quatemus tot tam variae dialecti congruant cum sermone graeco: num italicae gentes, praeter rosenas credo, omnes graecis coniunctae et consanguineae, ac partim einsdem

certo si è, che a misura progredì la lingua latina, così alle antiche voci sostituironsi parole greche più soavi e più leggiadre. Ciò contribuì a spegnere i dialetti vernacoli e a dar campo alla favella letteraria. Questa metamorfosi ebbe luogo dopo la conquista della Magna Grecia e soprattutto della Sicilia e dell'Acaia (4).

Allora l'amore del sapere e il genio della cultura svegliarono la prima volta la mente e scaldarono i petti romani. Plauto, Ennio e

cum graecis originis, partim prorsus a graecis diversae, planeque barbarae sint habendae? Döderlein.

Se nel sanscrito, per esempio, anzi per fino nel cinese si trovano molle parole affatto uguali al latino, come si può scorgere dall'Asia poligiotta di Riaproth, ciò prova la comune provenienza delle lingue da una stessa sorgente. Anche Kleuker ha notato l'annlogia della lingua Zenda col latino. Ramshorn scrisse: in queste due lingue (Zend e Sauscrito) fonti principali dell'europee si trovano non solo la più parte delle parole radicali e derivate, ma persino delle forme dell'antichissima lingua teutonica latina e greca nella primigenia loro figura. Ved. anche Kennedy researches in to origin and affinity of the principal languages of Asia and Europe; Fauriel, journ. gènèr. de l'instruction publique; E. Th. L. Calmberg, de utilitate, quae ex accurata linguae sanscritae cognitione in linguae graceae latinaeque etymologiam redundat. Ma tutto ciò, ripeto, prova la comune provenienza delle lingue da una stessa sorgente.

(1) L'antica Italia si può considerare in due metà, l'una settentrionale dal Posino al Tevere, occupata dagli umbri (dagli etrusci), ed una meridionale da lì sino allo stretto abitata ad eccezione delle colouie greche dai popoli parlanti l'osco. I sabitat, per tacere degli altri, ne formavano l'anello intermedio. La lingua di costoro paro sia stata strettamente affine all'antico latino.

Niebuhr opinò, che il dialetto osco racchiudesse l'elemento non greco della lingua romana. Ramshorn e Micali, stor. degli antichi pop. ital., credettero, che gli osci mantennero il latino nella sua primitiva forma. Sugli avanzi della lingua osca ved. G. F. Grotefend, rudimenta linguae oscae ex inscriptionibus antiquis enodata; C. R. Lepsius, inscriptiones umbricae et oscae quotquot adhue repertae sun omnes. C. O. Miiller fu di avviso, che i sanniti parlarono la lingua osca, e i sabini una lingua lor particolare avente qualche analogia coll'elemento non greco contenuto nell'osco. Grotefend al contrario pensò, che la lingua sabina fosse diversa dal latino e dal greco, e che piuttosto avesse qualche affinità coll'etrusco. J. Henop, det lingua sabina, sostenne però, che questa lingua ebbe in generale il carattere del latino antichissimo e fu affine colla lingua umbrica e romana e non con l'etrusca.

Intorno alla lingua etrusca ved. Lanzi, saggio di lingua etrusca; Raoul Rochette, journ. des savans.

Terenzio, Scipione, l'illustre discepolo di Polibio e Carneade dischiusero la via al secolo di Augusto.

La favella latina in quanto al vocabolario, sebbene comprenda molte radici di termini, che vengono dal nome, dal verbo, dallo addiettivo e dalle particelle, non picciol numero ne ricava da altri idiomi. Patisce difetto di omonimi, è discretamente copiosa di sinonimi, abbonda di figure notevoli più per efficacia, che per leggiadria (1).

In quanto alla grammatica i nomi hanno tre generi, due numeri e sei casi. I verbi sono ricchi di voci, di modi e di tempi, che vengono del tutto usati. Cinque sono le declinazioni, quattro le coniugazioni e moltissimi gli eterocliti (2).

Il costrutto latino è molto complicato per le inversioni delle parole e delle proposizioni, che attesa la diversità delle desinenze, dei nomi e dei verbi non offre grave difficoltà per la chiarezza e giova mirabilmente a riprodurre la naturale successione delle idee e degli affetti (3).

L'idioma latino ebbe vari dialetti, che favellati dal volgo non salirono a condizione letteraria (4). La politica di Roma, che tendeva ad unificare l'Italia per mezzo delle leggi e dei costumi, il severo comando di stendere in lingua latina tutti gli atti pubblici, la spedizione delle colonie militari e la nuova civiltà diffusa ten-

<sup>(1)</sup> Sulla lessicografia latina vedi precipuamente l'opera di Fabricio, la storia letteraria del Tiraboschi, ecc.

<sup>(2)</sup> In quanto al grammatici latini ved. Fabricio e Tiraboschi, op. cit.; Schöll e Bähr, istoric della letteratura romana, ecc.

<sup>(3)</sup> Intorno ai retori latini ved. Fabricio e Tiraboschi, op. cit.; Schöll e Bahr, istorie della letteratura romana, ecc.

<sup>(4)</sup> Dopo molti cangiamenti la latinità prese aspetto di colta lingua nel sesto secolo di Roma, e si perfezionò nei due seguenti, in guisa però che il popolo ritenne sempre qualche parte dell'antica scorrezione, e usò un parlare ben diverso da quel dei dotti; Lanzi, saggio, ccc.

tarono soffocare nella penisola i dialetti municipali e far regnare dovunque la favella di Roma (1).

L'idioma arabo appartiene alla famiglia delle lingue semitiche. Esso da principio fu parlato nell'Arabia, ch'è una parte dell'Asia, limitata dal golfo persico, dal mar rosso ed indico, e contigua alla Siria, da cui viene unita all'Asia. Per più di trenta secoli restò chiuso entro i confini dell'Arabia e si mantenne puro ed intatto; quando sorgendo Maometto, la di cui dottrina venne depositata nel Corano e sostenuta colla spada, da lingua vernacola colla rapidità del baleno si diffuse per tante vaste contrade dell'Asia e dell'Europa, ove la trasferirono la vittoria e la conquista.

Rispetto al vocabolario accoglie le radici della maggior parte dei termini, le quali si trovano a nel nome o nel verbo. Alla povertà dei sinonimi supplisce colla ricchezza degli omonimi, che talora salgono ad un numero portentoso e per troppa abbondanza non vengono usati se non in parte. È lussureggiante di tropi e possiede parole di contrari significati (2).

(1) « I padri nostri, sclamava Plinio, congregavano gli sparsi imperi e ne mitigavano le costumanze, e tante discordi e siere lingue di popoli univano al laccio di una sola favella; affinchè l'uomo conoscesse l'umanità, e la divisa famiglia delle genti avesse una sola patria. »

Intorno alle lingue romane ved. M. A. Bruce-White, histoire des langues romaines; J. J. Ampére, hist. litèr. de la France avant le XIIme siècle.

Che la lingua di Roma sia stata favellata con sensibili modificazioni anco nelle diverso province d'Italia, si prova dalle opere stesse degli scrittori classici vissuli e non nati in Roma, pei quali si notò non aver usato il pretto linguaggio di Roma. Si prova ancora dai principali dialetti italiani, cioè bolognese, milanose, piemontese, genovese, veneziano, napolitano, calabro, siciliano, sardo, che si suddivide in dialetto di Cagliari e Logoduro. Concesso che le invasioni barbariche abbiano dato a questi dialetti qualche parola o suono, è certo però che l'antica volgare romana in Italia non fu parlata ovunque identicamente. Risorge quindi che i dialetti precsistendo alla invasione delle orde barbariche, essi non furono mai interamente spenti in Italia, ma tutti solamente modificati dalla lingua di Roma e dalla lingua romana volgare.

(2) Ved. i principali dizionari arabi.

Rispetto alla grammatica riconosce siccome parti del discorso il nome, il verbo e le particelle. Al nome si riferisce l'addiettivo e il pronome, al verbo il participio, alle particelle l'articolo, la preposizione, la congiunzione e l'avverbio. I nomi hanno unica declinazione, due generi, tre numeri, tre casi. Il singolare e il duale hanno due desinenze; l'una per il maschile, l'altra per il femminile. Il plurale si divide in sano o in fratto. Il sano ha due terminazioni, il fratto ha ventidue differenti uscite. Gli addiettivi seguono le leggi dei nomi. I pronomi talora vi si prefiggono e. talora vi si alliggono. Il verbo arabo è trilitero e quatrilitero. Il trilitero costa di tre, il quadrilitero di quattro consonanti. È sano ed infermo. Il sano risulta da lettere radicali, l'infermo da lettere radicali miste alle servili. Trapassa per tre coniugazioni, modificando o mutando sempre il significato. Ha quattro modi, l'indicativo, l'imperativo, l'infinito e il participio, due tempi il presente e il futuro, due generi il maschile e il femminile. Le particelle or procedono divise dal nome e dal verbo, or vi si congiungono (1).

Il costrutto arabo è semplice oltre misura. Mette prima il soggetto, indi il verbo e finalmente l'attributo. Se il nome regge altro nome, si modifica il reggente e si lascia intatto il retto. L'articolo unito costantemente al nome appellativo viene ricusato dal nome proprio, tranne il caso, che un nome appellativo si cangi in nome proprio. Le particelle prefisse o affisse modificano alquanto il nome e il verbo.

La lingua araba possiede due principali dialetti, il dialetto di Katan e il dialetto di Adnan, i quali derivano dalle due razze che abitarono l'Arabia, l'una divisa tra la vita nomade e la stabile, l'altra per vaghezza d'indipendenza circoscritta alla vita nomade. Il dialetto di Katan prevalse sul dialetto di Adnan, perchè la lingua di un popolo civile vince quella di un popolo barbaro.

<sup>(1)</sup> Ved. le principali grammatiche arabe.

Questa preponderanza si estese viepiù, quando Maomedh figlio di Hascem discendente dalla razza di Katan accoppiando le tradizioni dell'Arabia alle dottrine e alla morale del giudaismo e del cristianesimo dettava verso l'anno 570 di G. C. nel Corano un codice religioso e politico, che valse ad unire in una sola famiglia le discordi tribù degli arabi ed avviarle nel cammino della conquista.

Gl'idiomi greco e latino nell'età di mezzo patirono notevoli cangiamenti nelle lettere, nelle parole e nei costrutti. Ai dialetti letterari, in cui era divisa la greca favella, prevalse prima il dialetto attico per la cultura e per la potenza di Atene, indi il dialetto alessandrino, che si disse pure ellenistico, per il trasferimento della sede del dominio greco in Egitto. Questo dialetto risultò di una incomposta mistura di vari dialetti parlati in Grecia con l'aggiunta di molti termini dedotti dalle regioni dell'oriente.

La barbarica invasione accrebbe il guasto del greco idioma in quelle province, nelle quali venne adoperato; poichè estinta la civiltà, mancarono i letterati, che per mezzo del vocabolario e della grammatica lo potevano rendere stabile e costante e per mezzo della elocuzione mantenere la bellezza e la eleganza. Sorse allora un ultimo dialetto chiamato costantinopolitano e poi romeico, in cui si trasfuse la divina favella, componendosi di un infinito miscuglio di voci barbare e trasformandosi in sì strane alterazioni.

Decadde parimenti l'idioma latino. I dialetti favellati in Italia innanzi le conquiste di Roma prevalsero sulla lingua latina, tostochè la letteratura venne meno e la ignoranza si rese universale. Roma per mezzo delle armi e delle politiche istituzioni l'aveva propagato, i letterati l'avevano mantenuto, il popolo finalmente la distrusse (1).

<sup>(1)</sup> Si legge nella prefazione di Gregorio di Tours una confessione piena di buona fede: Ista et enim atque his similiu iugiter intuens dixi pro commemoratione praeteritorum, ut notitiam adtingerent venientium, et si in culto affatu nequivi tamen obtegere vet certamina flagitiosorum vet vitam recte viventium, et praeseriim his inticitis stimulis, quod a nobis fari plerumque miratus sum, quia philosofantem rhetorem intelligunt pauci, loquentem rustice multi.

Non parlando per ora dei principali cangiamenti rispetto alle lettere, quelli relativamente alle parole ebber luogo o per introduzione di voci barbare o per creazione di nuovi vocaboli o per mutazione di significato, e riguardo ai costrutti o per solecismi o per sintassi inversa o per l'inesatta distribuzione delle proposizioni.

Gli autori di lessicologia han preteso investigare le ragioni di siffatti cangiamenti, le quali si possono ridurre alle seguenti categorie:

I. La incuria dei copisti.

II. La ortografia viziata.

III. La oscurità derivata dall'abuso del linguaggio poetico.

IV. L'uso della lingua sacra e teologica.

V. Le deturpazioni cagionate dalle glosse e dagl'interpreti.

VI. La concorrenza dei diversi idiomi.

VII. La inondazione dei barbari.

VIII. La imperizia del notoriato.

IX. La introduzione nelle corti delle lingue provinciali.

Ma quantunque i manoscritti dei tempi di mezzo offrano dei falli e degli errori che li deformano, non pertanto egli è mestieri, che nelle copie tutto si trascriva con rigida osservanza, senza mutare alcuna parola per quanto sia errata, senza correggere alcun costrutto per quanto sappia di barbarismo e senza raddrizzare l'ortografia per quanto strana si mostri. Siamo ancor lungi dal vedere riuniti gli elementi di un siffatto lavoro. Le immense raccolte, di cui ci ha arricchito la erudizione paziente e coscienziosa, sono ripiene d'inesattezze, che se non trasformano il senso, alterano per lo meno l'ortografia dei testi. Gli antichi testi quanto hanno guadagnato di correzione, altrettanto noi siamo rimasti privi dei principi, su di cui dovrebbero appoggiarsi le grammatiche moderne. Gli studi della diplomatica e della paleografia non servono al bello, ma al vero; devono in conseguenza dare la fedele immagine dei popoli secondo il grado della loro civiltà. Siccome l'isto-

rico non ricusa di narrare gli errori e le superstizioni di un popolo, così il diplomatico e il paleografo non devono schivare di trascrivere le scorrezioni, che s'incontrano nei manoscritti di una età, e di allegare le opere degli antichi scrittori coll'ortografia e colla sintassi barbara delle lingue degenerate. In questa guisa solo possiamo noi sapere per qual serie di trasformazioni siano venuti formandosi i moderni idiomi.

Le presenti pergamene offrono le forme della scrittura del tempo. Di ogni minuta osservazione sarà tenuto esame in ciascuna delle medesime (1).

(1) Le principali opere interno la scrittura sono : D'Ambrun Comiers, traité de la parole, langues et écritures contenant la sthenografie impenetrable; Hugo Ermann , de prima scribendi , naturae el universae rei litterarie antiquitate , cui notas opusculum de scribis, apologiam pro Woeckltero praefationem et indices adiecit C. II. Troztz; Bern. Mallinckrot, de natura et usu litterarum; Jo. Georg. Wachter, naturae et scripturae concordia, commentatio de litteris ac nummis primaevis, aliisque memorabilibus, ortu litterarum, conjunctis tabulis eneis illustrata - glossarium germanicum, de antiquissimis scribendi modis, de litterarum inventione; Petri Holmii, de scriptura et variis rationibus sice ad dexteram sive ad sinistram, sive desuper vel quocumque alio modo scribendi; Franc. Mercurii Van Helmont, de antiquissimis scribendi modis, de litterarum inventione; Th. Bangii, coelum orientis et prisci mundi triade exercitationum repraesentatum, seu exercitationes de literis antiq.; Palais de 61 fenetres, ov l'art d'écrire toutes les langues du monde come on les parle; linguas caracterum differentium alphabeta circiter XL et earumdem conformatio; Albonesii Tesei Ambr., introduction in chaldaic. linguam atque armen, et X alias; Jo. Bapht. Porto, de occultis literarum monumentis: de furtivis literarum notis vulgo Zefferis: David Solbrigii. scriptura occumenica seu ratio scribendi per Ziffras: Marie Lesbie, interpretatio des chiffres; Christ, Beithaupt., ars. decifratoria, praemissa est disquisitio historica de variis modis occulte scribendi; Christ, Genschii, de notis veterum tum occulte tum ad celeriter scribendum olim facientibus; Jo. Nicolai Leyden, de siglis et notis reterum; Dionys, Gothfr. Nicol., de siglis reterum; Koop V. T., palaeographia critica, aut tachygraphia veterum exposita et illustrata; M. Lud. Henr. Hiller, de misterio artis sthenograficae novissimo; David Arnold. Conradi, cryptographiae, lib. IX: Jo. Conschwartz, de ornamentis codicum reterum; Janus Grutherus, de inscriptionibus veterum; Jac. Anderson, sclectus diplomatum et numismatum Schetiae thesaurus; Jo. Jac. Scheuchzeri et Jo. Lochmann, lexicon diplomaticum, abbreviatur, alphabeta ex diplomatibus et eodicibus Thuricensibus; Jo. Trithemii,

La scrittura consiste in una serie di segni, per mezzo dei quali si rende visibile la favella. Il genere umano vago di diffondere il pensiero in ogni luogo e in ogni tempo ha sottoposto al senso della vista i segni delle idee e i segni della parola. Il disegno, la pittura, la scultura, l'architettura rappresentano i segni delle idee. I geroglifici e gli alfabeti sillabici o letterali esprimono i segni delle parole. A prima giunta ei pare che la scrittura sia stata preparata dai monumenti e specialmente dal disegno e dalla pittura, prodotta dall'alfabeto sillabico e perfezionata dall'alfabeto letterale; ciò non pertanto non è da ammettersi un tal paradosso, tuttochè abbracciato anche da valenti filosofi (1).

Attendendo ai primi alfabeti e specialmente ai geroglifici, che furono eziandio impiegati a rappresentare la parola, riesce facile l'osservare, che la loro forma ha del disegno e si avvicina assai alla pittura; ma ciò in vece di provare che la scrittura sia derivata dal disegno e dalla pittura, ammette al postutto la ipotesi, che il disegno e la pittura convennero colla scrittura nelle loro leggi, leggi che d'altronde sono comuni alla natura una. Così del pari se gli alfabeti derivati offrono numero minore di lettere e modi più semplici e più spediti, ciò benissimo è avvenuto, perchè uniforme e costante è in natura la legge del progresso, dal composto passando lo spirito umano al semplice, dal sintetico all'analitico.

È un fatto, che l'essenza dell'alfabeto non mai è stata alterata, distrutta o snaturata dall'azione di un nuovo germe diverso o da

palaeographia; Jer. Jac. Oberlinus, artis diplomaticae primae lineae in usum auditorum; J. Gerrard, siglarium romanum; T. Astile, the origin and progress of writing; A. F. Pfeifler, uber Bückerhandschriften überhaupt; J. G. Th. Busching, de signis sen signetis notariorum veterum— de antiquis silesiacis sigillis et eo: rum descript.; T. G. Schoenemann, rersuch eines vollstaendiges systems der allgemeinen besonders aelteren diplomatich; F. A. Ebert, handschriftenkunde; Par Natalis Du Wally, élémens de palaeographie.

<sup>(1)</sup> Ved. Galuppi Pasq., elementi di filosofia.

modi dipendenti da altri principi; che anzi raffrontando insieme gli alfabeti che si scrivono e quelli che si sono scritti, di cui conservasi memoria scritta, risorge a colpo d'occhio la loro differenza non consistere che in pochi accidenti, in poche variazioni prodotte solo dalla legge del progresso e dallo impero dell'analisi sulla sintesi. Così le lettere di taluni alfabeti primitivi sono astiformi, predominate dalla linea retta : tali sono, p. e., le lettere alfabetiche degli ebrei, dei siriaci, dei caldei e degli arabi ecc.; quelle di altri alfabeti sono più grossolane e meno irregolari; come p. e., le lettere degli egizi e degli etiopi ecc.; quelle in fine meno antiche sono più nitide, più marcate, più semplici e più distinte; tali sono le lettere del carattere fenicio, dell'antico eolico, dello etrusco, del runico, del latino, ecc. Or astrazion fatta da siffatti lievi mutamenti o riforme prodotti nelle molecole dal perpetuo avvicendarsi degli uomini e delle cose, dalla potenza intima ed eterna della natura, risulta ad evidenza, che i caratteri di tutti gli alfabeti si rassomigliano tra di loro, che convengono nel loro tipo primitivo e che attingono la loro origine ad unico archetipo.

Uno dunque è l'alfabeto scritto, come una è la lingua dell'umanità. Se la lingua ha potuto e potrà indefinitivamente variare nei suoi accidenti, essa ha però conservato e conserverà sempre le stesse leggi e le stesse relazioni, che poggiate sulla essenza una, sul vocabolario, sulla grammatica e sulla rettorica, devono per necessità convenire nella primitiva identità. Così parimenti la scrittura dell'alfabeto se ha potuto e potrà variare nei suoi accidenti, essa ha però conservato e conserverà sempre le stesse leggi e le stesse relazioni che si fondano sull'identità del suo archetipo.

Non è cosa facile precisare qual sia stato il primo a nascere tra gli alfabeti. Si ritiene che dagli ebrei o dagli assiri si ebbero l'alfabeto gli egizi, i caldei, gli arabi, i siri, gli etiopi ecc. I moderni scrittori di linguistica si mostrano assai preoccupati del sanscrito. Si è conosciuto che il sanscrito è base della famiglia

delle lingue, i di cui caratteri sono cuneo-formi. Tra una quantità di alfabeti antichi, di cui si sono riprodotti i segni e gli emblemi e le di cui forme più intimamente convengono in somiglio, non si può affermare, se sia tra loro e qual di loro il prototipo (1). Erodoto, che particolareggiò la istoria dell'antichità con accuratezza e con ogni sorta di crudizione, sfuggì la disamina e si limitò a dire, che dai fenici i greci ricevettero il loro alfabeto e la materia per iscrivere, arrecando a quelle lettere insignificanti modificazioni. Diodoro sicolo, la di cui autorità è certamente di grave peso pe' lunghi viaggi da lui intrapresi, onde discoprire dai monumenti e dalla tradizione ogni genere di notizie, confessò che nulla potè conoscere intorno alla origine dello alfabeto e ne attribuì la rivelazione a Dio. Plinio, non ostante la propria esperienza e i lumi del passato, tuttochè avesse creduto, che fosse l'alfabeto assirio quello, di cui fosse rimasta memoria più antica, non potè negare essere stato eterno l'uso delle lettere (2).

Lo studio della paleografia abbraccia la conoscenza della scrittura di due periodi di tempo. Il primo periodo comprende la pa-

<sup>(1)</sup> Ol. Worms allesta, che Giacomo Bonaventura nel 1616 con privilegio del Papa compose in Roma un trattato intorno agli alfabeti intitolato: Virga aurea septuaginta duobus encomitis B. V. Mariae celata, in qua septuaginta duo diversissimorum caracterum continentur alphabeta, totidem emblematis decorqta. Or in questo sintagma si osservò, che gli alfabeti antichisimi non lasciavano da istituirsi anco una ipotesi intorno a qual di loro fosse il primitivo. Ved. Burcardi Gotthelfii Struvii, de criteriis manuscriptorum.

<sup>(2)</sup> Η ροδύτου του Α'λικαρνασσέυς Μόυσαι, Βίβλ. ε. 59.

Un tempo le notizie addoite da Erodoto per il loro particolareggiamento furon credute favolose. Luciano ne fece soggetto di sarcasmo: ved. Αλεγρόνε tropise, della vera istoria, lib. 11, 31; φλομένδης ή Α΄ «ποτών, filopseudo o increduto. Volney ed altri moderni viaggiatori visitando i luoghi e i popoli da lui descritti ne hanno rivendicato la detrazione, dimostrando che la istoria di lui è un prezioso deposito di veridicità e di esattezza.

Διοδ. Βίβλ. Ε. 74. Plin., lib. vii, tvii.

leografia relativa ai monumenti. In questo caso essa aggirasi intorno alla remota antichità e fa parte dell'archeologia o archeografia. Il secondo periodo rimira alla paleografia, che è comune ai monumenti, agli scrittori, ai codici, ai palinsesti, ai diplomi e ad ogni genere di manoscritti; ed essa allora non si aggira che nei tempi di mezzo e costituisce ciò che propriamente si dice paleografia. Non si conoscono manoscritti anteriori all'era volgare, meno quelli sopra papiri. Di tutti i codici in pergamena, di cui eran fornite le biblioteche di Pergamo, di Alessandria, di Roma, di Costantinopoli ecc. sino al 14 secolo, non uno ci è pervenuto. I più antichi codici in pergamena che esistono risalgono non al di là del 14 secolo (1).

Della paleografia corrispettiva ai monumenti. L'Egitto ebbe doppia scrittura, l'una geroglifica, arcana e misteriosa; alfabetica

(1) Nel medio evo la scarsezza e la rarità delle pergamene fecero esagerare il prezzo delle medesime. La loro estrazione da una in altra città fu riguardata contrabbando. Ved. Sarti, dei professori di Bologna. I cristiani volendo scrivere libri liturgici, opere teologiche e sacre, omelie. martirologi, servironsi degli antichi manoscritti cancellandoli e scrivendovi sopra. Siffalti codici chiannansi patinsesti: alti quidem codices occurrerunt mihi, in quibus novi characteres vetustiores alios aqua calida dilutos perhibent. Lud. Muratori, Ann., tom. IV, dissert. 45. Si ravviva l'inchiostro antico nei palinsesti, passandosi sopra il caraltere smarrito un pezcetto di spugna intinta in una mislura composta di pari quantità di acquavite e di acqua comune, messe in fusione per un giorno con un po' di noce galla raschiata.

Ved. Bioernstahel, lettere; Mortarelli, de regia theca calam.; Psomme, dictionn. bibliograh.; Bianconi, lettere sulla Baviera; PP. Maurini, nouveau traité de dipl.; Funagalli, istituz. diplomat.; Gius. M. Mira, manuale di bibliografia.

Le perdite degli antichi codici non solo son dovute ai cusi fortuiti e alle guerre, ma anco alla superstizione degli uomini. I pagani incendiarono i libri sacri dei cristiani e le loro biblioteche, che pur contenevano larga copia di opere esotiche. I cristiani praticaron dell'istesso modo a danno de pagani. Il patriarea Teofilo di Alessandria ebbe la facoltà da Teodosio imperatore di demolire il tempio di Serapide, che incendiò in uno col Serapion che contenea i libri. I Donatisti e i Circoncelliani in Africa, gl'Iconoclasti in Costantinopoli e gli Ariani arsero ovunque a vicenda i loro libri; oltrechè le orde barbariche per quanto durarono le loro invasioni non fecero altro, che consegnare alle fiamme città e biblioteche. Ved. Dizionario delle date.

l'altra, volgare e comune (1). La scrittura geroglifica da uça, sacro e rabaço intagliare, consisteva in segni sacri, misteriosi ed arcani. I sacerdoti se ne servirono come mezzi opportuni ed efficaci a nascondere al volgo la loro scienza o la loro impostura. Si ha dalla istoria dei monumenti che tutte le antiche nazioni si valsero di questi segni e di questi emblemi per additare le idee e gli obbietti delle loro tradizioni e che indi gli abbandonarono dopo lo sviluppo della loro scrittura. I soli egiziani furono tenaci in conservarli e ne fecero uso sino al tempo della dinastia dei Tolomei.

Le svariate forme dei caratteri geroglifici distinguevansi in diverse categorie anche rispetto ai rapporti della loro semplice rappresentanza. Le medesime comprendevano figure umane, piante, animali, istrumenti, attrezzi, mobiglie e figure matematiche (2). Un sol segno non che era capace ad esprimere un concetto e una proposizione; ma anche poteva giungere a denotare un fatto e un avvenimento. Smarrita la chiave di siffatta scrittura che pure intendevasi, come ho detto, ai giorni dei Tolomei, non è stata sì facile ad essere indi decifrata; non ostante le lunghe meditazioni, in cui sonosi pazientemente intertenuti gli antichi e moderni archeologi. Il copto o pseudo-copto può riguardarsi come un egizio barbaro, perchè composto dal greco e dall'antico egizio. E poichè molte parole dall'idioma alfabetico-egizio e dal copto passarono nel dialetto greco-macedonio-alessandrino e da questo nel copto e nell'antico egiziano corrotto, così utilissimo si rese il

<sup>(1)</sup> Non enim ut nunc litterarum numerus praestitutus et facilis exprimit quidquid humana mens concipere potest, ita prisci quoque scriptaverunt Aegyptis: sed singulis nominibus serviebant, et verbis nonnunquam significabant integros sensus. Amm. Marcellinus, lib. xvn. c. 7.

<sup>(2)</sup> Primi per figuras animalium Aegyptii sensus menlis effingenbant (ea antiquissima monumenta memoriae humanac impressa saxis cernuntur) et litterarum semet inventores perhibent. Tac., Ann., lib. x1, c. 14.

trattato di Federico Guglielmo Sturz sul dialetto macedonio-alessandrino (1).

La scrittura fenicia è riguardata come antichissima e come quella che diede nascimento a parecchi altri alfabeti (2). S'ignora qual sia stata la nativa figura di quelle lettere; imperocchè nulla è rimasto del primitivo carattere fenicio. Questa parte adunque di paleografia e di filologia rimane tuttora ignota ed uscura, malgrado le accurate indagini e gli esperimenti incredibili, che dai poliglotti investigatori sonosi tentati incessantemente (3). I fenici, che tra le primitive nazioni furono in verità i più esperti nell'arte di navigare, nella conoscenza delle meteori e nell'esercizio degli usi sociali della vita ebbero l'agio di estendere meglio il loro commercio e il loro dominio per le diverse contrade del mondo. Ouindi colonie loro stanziarono sovrattutto nella Cananca, nello

(1) Ved. Io. Pier Valeriano, de sacris aegyptiorum literis; Fed. Augusto Spohon, sui geroglifici e la lingua degli antichi egizi; Lyonuois, traité de la mytologie, ou explication de la fable par l'istorie augmenté des hierogliph. des egyptiens veritables sources de la fable; Latronne, sulle iscrizioni di Dendera; Athanas. Kircher, in obelisco pamphilio, in Oedipo aegyptiaco; Gough, museo critico o classiche ricerche di Cambridge; Giampietri, giornale enciclopedico di Napoli 1820, n. 3, biblioteca italiana 1820; Bottiger, amaltea o museo delle arti mitologiche da archeologiche; Akerblad, magaz. encyclop. 1820, 1, 504, 1803, 1, 503. 11, 1174, 313, 11, 330, 1806. IV, 76. Journal des Sacans 1821; Schow, charta papyracea Musaei Borgiani; Fed. Gugl. Sturz, sul dialetto macedonio alessandrino.

La felice interpretazione della famosa iscrizione di Rosetta scolpita in tre lingue non ha lasciato alcun dubbio che il copto o pseudo-copto sia derivato da un rimescolamento dei due dialetti egizio e greco-alessandrino.

- (2) Gensenio esamina delle singole lettere i delineamenti speciali che le medesime attinsero nelle regioni della terra dai fenici abitate; indi ne fa un prospetto comparato con sedici alfabeti più affini. Egli produce in cinque tavole le lettere fenicio più antiche, quelle più recenti e numidiche, le greche antiche, le etrusche, le umbre, le sannite e osche, le celtibere, le romane, le chree numismali, le samaritane in volgari o in samaritane nei codici, le aramce nell'Egitto, le palmirene, le persiche sassinidi, le zend, le etiopiche.
- (3) Praecipuae causae tantorum dissidiorum in explicandis monumentis phoeniciis sunt, quod deest scientia vera cum alphabeti tum linguae phoeniciae. Eckhel, doct. num.

Egitto, nella Cilicia, nella Grecia, nelle isole di Cipro, di Malta e di Sicilia, nella Libia, in Gerbe ed in tante altre parti. Or eglino in questi luoghi trasmigrati recarono insieme il loro alfabeto e la scrittura, da cui derivarono i caratteri egiziaco-fenici, cilico-fenici, sicolo-fenici, numidico-fenici ecc. Vi hanno tali specie di monumenti, e da questi caratteri derivati si desume, che le primitive linee dovettero essere rette e tutto al più alquanto inclinate, forme che molto convennero coll'alfabeto russico e gieroglifico fonetico egiziano. Gli scrivani le piegarono poscia per la celere pittura e pel ripieno alla rotondità. Tali sono precisamente i caratteri dell'antico alfabeto greco, che non molto ne immutarono gli elementi. Le cause impertanto di queste mutazioni avvenute ad ora ad ora sono da attribuirsi alla tachigrafia degli scrivani, all'artificio e alla calligrafia loro, all'avvicinamento al dipinto specialmente nelle iscrizioni e allo studio della perspicuità. I monumenti punico-sicoli furono illustrati dal Paruta, dal Torremuzza e da Ugdulena, Tardia, lodato da me altre volte, giunse a stabilire al Torremuzza l'alfabeto sicolo-fenicio (1). Gensenio trattò tutta la materia relativa alla scrittura fenicia (2).

(1) Parula, Sicilia descritta con medaglie; ligdulena ab. Gregorio, sulle monete punico-sicole. Di Torremuzza e di Tardia ved. sopra pag. 42, 1 e 44, 2.

<sup>(2)</sup> Gensenius Gugl., scripturae linguae phoeniciae monumenta quotquot supersunt; Postelli, commentatiuncula de phoenicum litteris; Hunter, magaz. encycl. 1806, 1, 396; Sikler, sulle lingue semitiche e loro dialetti; Qualrèmere, memoire sur quelques inscriptions puniches; Svinton, inscriptions citieae, a dissertation uponothe phoenician numeral caractery antrently used at sidon; Barthelemy, reflexion sur quelques monumens phoeniciens et sur les alphabets qui en résultens; Lud. Dutens, explication de quelques medailles grecques et phoeniciennes ave une palèographie numismatique; Franc. Percz Bayer, det alfabeto y lengua de los Fenices y de sus colonias palaographische studien über phöniz und punische schrift.; Gius. Pellerin, recueit des medailles des rois, qui n'ont point encore publices, ou qui son peu connues; O. G. Tychsenii, de linguae phoeniciae et ebraicae mutua equilitate; lo. Dav. Akerbladi, inscriptionis phoeniciae oxoniensis nova interpretatio; Jo. Juc. Bellermann, Bemerkungen über die phönizischen und punischen munzen; Udalr. Fed. Kopp, Bilder und schriften der Vorzeit;

Per la loro antichità meritano anche di essere menzionati i caratteri babilonici e persepolitani. I medesimi sono stati creduti come ben cuncati per la loro forma e sono stati considerati come comuni agli altri caratteri orientali. I viaggiatori che han visitato l'antica Babilonia, la nefasta metropoli d'ogni vizio, non hanno dimenticato di osservare i caratteri che con molta frequenza s'incontrano scolpiti fra quelle rovine e più spesso nei mattoni. Singolare è questa paleografia, in quantochè ha molta sembianza di essere quella stessa, di cui, al dir di Laerzio, Democrito scrisse un'opera a bella posta. La somiglianza poi che passa tra i caratteri babilonici e quelli che si osservano tuttora fra i ruderi di Persepoli ha dato opportunamente ad opinare, che i persepolitani gli avessero tolto dai babilonesi; se non che tra i due generi di scrittura si è notata la diversità che i babilonici tiravano in linea verticale e che i persepolitani procedevano in linea orizzontale (1).

A questa doppia specie di carattere persiano si debbono aggiungere altre due forme non meno antiche e che gli orientalisti chiamano nell'idioma persiano moderno fend e pehelvi. Della prima forma che si crede essere stata quella stessa, in cui scrisse il celebre Zoroastro, non si ha vestigio e non si conosce qual sia stata. Dell'altra si crede esser quella che si trova nei monumenti persico-sassinidi, e di cui il sig. Mionnet pubblicò l'alfabeto (2).

Eckhel, Doctr. num., lingua punica inscript. vett. et prolegomenon ad disputationem de numis; Michelangelo Lanci, osservazioni sul bass-oritievo di Carpentrasso, lettera sopra uno scarabeo fenico-egizio e più monumenti egiziaci. La sacra scrittura illustrata con monumenti fenici, assiri ed egiziani; Alberto della Marmora, saggio sopra alcune monete delle isole Baleari; De Saulcy, réchérches sur la numismatique punique; Duca di Luynes, Bullett. archeol.; Minervini, idem Bullett. ann. IV. ecc.

In qualche monumento s'incontrano alcune forme di caratteri che si sono asso-

<sup>(1)</sup> Ved. Hager, Grottefend, Lond. 1801, 1803; Nouvel, ann. des Voyag. de Malt Brun; Millin, monumenti inediti; Laerzio IX, 7, Boettiger, lezioni archeologiche, n. IV, V; Sacy, magaz. encycl. ann. IV, III, 7; Tychsen, Bosth 1798, Mionnet, tab.

<sup>(2)</sup> Ved. Sacy, su di alcune antichità persicane; Visconti, iconografia greca ; Mionnet, tav.

Le rovine dell'antica Palmira offrono oltre ai preziosi monumenti di architettura e di scultura non poche vestigia di un nuovo carattere. Se ne sono pubblicati alcuni saggi. Il dottissimo Barthelemy giunse perfino a compilarne l'alfabeto. L'ebreo volgare e qualche altro dialetto orientale sono serviti di guida in silfatta investigazione (1).

Fra le paleografie antiche europee attinenti ai soli monumenti è a porre in primo posto la paleografia antico-italica. Niuna contrada di Europa più dell'Italia conserva memorie e reliquie di linguaggi smarriti (2). Specialmente la regione dell'Etruria, che si distende tra il Tevere e il fiume Macra, è abbondantissima di medaglie, di pietre incise, di bronzi e di terre cotte. Molto si è disputato intorno all'origine della lingua etrusca e del suo alfabeto. Consultando i monumenti, che sono la guida e la testimonianza più sicura, risorge a chiare note, che l'alfabeto dell'Etruria è derivato dall'alfabeto greco. Quante lettere sono nell'etrusco, 'utte oggimai si rincontrano nel greco antico. Resta la quistione, quale dei due popoli le abbia preso dall'altro, e la 'storia tutta favorisce i greci sopra gli etrusci (3). Le maniere li scrivere, cioè da destra a sinistra, alla bustrofeda, in giro,

migliate ai sassinidi. Eckhl vi ha rilevato delle differenze, ed ha creduto essere la scrittura quella stessa che adoperarono gli antichi parti anche prima del dominio dei greci e dei successori dei macedoni.

(1) Ved. Barthelemy, Paris 1754, Dawkins, Bouverii, Bernardi, Smith, ecc.

I monumenti della paleografia armena, che sovrastano, come bene osserva il chiarissimo numismatico Sestini, appartengono agli anni del basso impero romano. La loro scrittura è affine all'arabo-maomettana e ai caratteri che oggi adoperano gli stessi armeni e persiani.

(2) Se il latino romano soffocò gli antichi dialetti italiani, non li spense. Non derivarono le moderne favelle vernacole in Italia da questi antichi dialetti contemperati dall'antica lingua volgare romana e dalle parole e dal suono delle lingue barbare?

(3) Lanzi, saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia e dissertazione su di un'urnetta toscana nel giornale veneto. Ved. Pausania, lib. v, c. 20; iscrizioni perugine; Festo, voce exicoso; Gori, vol. 1, tav. 111, n. 14.

che i latini dissero deorsum versus, perchè le lettere furon poste verticalmente l'una sotto l'altra, in vece di avvantaggiare le opinioni tendenti a sostenere i greci averle tolto dagli etruschi, provano precisamente il contrario,

Degli altri antichi dialetti d'Italia poche vestigia ci rimangono, cioè del volsco parlato nella parte inferiore della penisola e degli altri dialetti favellati dagli osci, dai sabini, dai marsi, dai messapi, dai popoli euganei che abitarono l'antica Venezia e i contorni di Padova e di Venezia e dai liguri abitatori delle estreme montagne dell'alta Italia e che parlarono una lingua i di cui elementi si trovano nell'idioma basco favellato nella Spagna, mercè del quale il signor Guglielmo Humbolt esplicò molti nomi, indicando le loro radici. Però si ritiene le scritture di questi dialetti essere affini alla etrusca e all'antica latina (1).

Quantunque sia contrastato, che le favelle dei primi popoli della Dania e della Germania non ricavino le loro origini dal fenicio, dal greco antico, dall'antico italico e in generale dalla famiglia delle lingue semitiche, e che perciò le loro primitive scritture cuneo-formi punto non convengano con gli elementi alfabetici delle lingue semitiche, ma meglio con le figure dei caratteri indo-europei, di cui base si fa il sanscrito; nondimanco le osservazioni comparate non hanno ancora raggiunto tutto lo splendore, che compete alla importanza della disamina (2). A me poco importa

<sup>(1)</sup> Lanzi, op. cit.; Orioli, lettere dicinatorie; Marini, vol. 1, tav. 111, n. 14; Gunrini Raimondo, in vet. monum, comput.; Kimpf, cimbri corum specimen; Grotefend, rudimento ling, umbricae; James Macpherson, introduction to the hystory of Great Britain and Ireland; Villoison, observ. ad cornut. de natura deorum; Walch, hist. grit. ling. lat.; Beciman, de orig. ling. lat.

<sup>(2)</sup> Obiter hic moneam-nos vel latinam, vel germanicam linguam recta via e graeca derivandam esse negare, Kärcher, de opt. lat. lex. cond. rat.

Merico Casaubono credette, che la lingua degli antichi germani fosse stata affine alla greca, e che essa fosse derivata dai dialetti della Tracia e della Frigia. Forse non vi ha monumento che possa contestare tal opinione; ma i germani e gli alemanni

entrare in una tal quistione, di cui già si occupa la dotta Germania. Costa però, che presso i dani invalse la scrittura runica, la quale è stata diffusamente spicgata ed illustrata da Ol. Worms. Il carattere runico è autichissimo e venne inciso nei tronchi dei faggi, dei frassini e talvolta nelle ossa e più sovente nei corni. Worms nei suoi trattati sui fasti danici, sui monumenti danici e massime nell'opera intorno alla danica letteratura affermò, che i dani furono esclusivamente gl'inventori di un tal genere di caratteri, che la parola runica derivò da rynner voce antica e primitiva, denotante solchi, e che i dani si servirono di questa voce per indicare metaforicamente la loro scrittura nel modo stesso, come i romani adoperarono il vocabolo exarare per significare il loro modo di scrivere. Il carattere runico era grasso, s'impiegava nelle iscrizioni e nelle lettere capitali e conteneva dei segui misteriosi ed arcani. Si è osservato essere molto simile al gotico antico e forse da li aver tratto i goti la loro forma di vergare. In progresso di tempo assunse la forma gotica che molto si assomigliò al teutonico, d'onde si chiamò dano-sassone (1). Fortunato Venanzio parlando delle lettere runiche disse :

> Barbara fraxineis pingatur runa tabelis: Quodque papyrus agit, virgula plena valet.

Sull'antica paleografia ispanica molto è stato detto; ma ad onta dei reiterati tentativi che si sono intrapresi si è ancor lungi dal conoscersi la materia con piena sicurezza e convinzione. Velasquez vi arrecò qualche luce vera, illustrando copiosa serie di monete ispanico-celtibere. Altri dopo di lui intraprendendo la illustrazione

anco in tempi assai remeti usarono delle lettere greche che conservarono sino al v secolo, allorchè le commutarono colle gotiche, così la lingua antica si chiamò theottieca. Casaub, de linguis.

<sup>(1)</sup> Ved. le opere di Ol. Worms; Morkelin.

di taluni monumenti tolsero per norma l'alfabeto greco come analogo o il più correlativo. Il P. Caronni nel 1806 riprodusse un nuovo antico alfabeto ispanico (1).

Finalmente per ciò che ha attinenza alla paleografia monumentale rimane a far cenno della scrittura degli antichi sassoni e anglo-sassoni. Boterou ritentò rintracciare il carattere che venne primitivamente impiegato dai galli per il loro alfabeto; ma di quella età non è rimasto monumento. Se poche impronte di titoli sepolcrali si discoprirono non risorse chiaramente che quelle figure avessero assunto ragguaglio dal prisco alfabeto. I galli ebbero un genere proprio di scrittura e di linguaggio che mutarono all'arrivo dei franchi (2).

I caratteri sassonici antichi convennero colle forme gotiche. Beda fu di questo divisamento. Casaubono confermò la opinione di Beda ed aggiunse essere originati dal greco o insieme col greco. Hicker osservò, che molte lettere assomigliassero alle latine capitali. La scrittura sassonica, che per essere stata pure adoperata nell'Anglia si disse anco anglo-sassone, durò nella Brettagna sino allo stabilimento della dinastia normanna (3).

Fra le paleografie comuni ai monumenti, agli scrittori, ai codici o palinsesti e ai diplomi si annoverano precipuamente la scrittura greca, la latina e l'araba. Della paleografia samaritana si fece anco uso nei sicli ossia nelle menete e la paleografia ebraico-sama-

<sup>(1)</sup> Yed. Velasquez, ensayo sobre los alphabetos de las letras desconcidas que'se encuentran en las mas antiquas medallas y monumentos de Espana; Florez, medallas de las colonias, municipios y pueblos antiquos de Espana; Erro, monetas de Espana; Sestini, opere di numismatica, Firenze 1818; P. Caronni, tav. xt; P. Estevan de Terreros y Pando, paleografia espanola; P. Andres Merino, escuela de leer letras cursivas antiquas y modernas, des de la entrada de los Godos en Espana hasta nuestros tiempos.

<sup>(2)</sup> Boterou, de re monetaria.

<sup>(3)</sup> Boda, historia ecclesiastica gentis anglorum; Casaub, de linguis; Georg. Hicker, grammatica anglo-sassonica.

ritana fu in qualche modo illustrata dal Montfaucon e dal Bianconi e più ampiamente dal Worms (1).

Della paleografia greca, latina ed araba si occupano specialmente gli archeologi e i filologi, in quantochè la loro conoscenza è requisito non pure utilissimo, ma necessario pei rapporti della antichità, della istoria, delle scienze, delle arti e di tutti gli usi della vita. È poi mio debito, per come meglio il conceda l'indole di questo breve discorso, darne qui un più esteso ragguaglio, sì perchè furono le principali scritture adoperate nella età di mezzo in Europa massime nell'uso officiale e sì ancora perchè sono i caratteri di cui costano le presenti pergamene.

Di doppio aspetto è la greca paleografia. Altro è il carattere usato nei monumenti, altro quello adoperato dagli scrittori nei codici, nei diplomi e negli altri manoscritti del medio evo. Vari e preziosi sono i monumenti della greca paleografia (2). I musei di tutte le nazioni ne conservano quanta più larga copia e di

Citerei con lode la iscrizione del vaso centuripino pubblicata da mons. Giuseppe Crispi, che disse contenere un voto funereo, portante la dottrina della metempsicosi pria di essere stata proclamata da Pitagora, se una sillatta interpretazione fosse stata consentita dai dotti.

<sup>(1)</sup> Ved. Montfaucon, palaeographia graeca, lib. 2, c. 1, 2; Bianconi, de antiq. lit.; Ol. Wormii, alphabeti vere naturalis ebraici brerissima delineatio.

L'alfabeto che prima usarono gli ebrei era molto simile al fenicio, e solamente fu mantenuto dai samaritani.

<sup>(2)</sup> Fra i varl e preziosi monumenti dell'antica greca paleografia possono ricordarsi principalmente le monete delle città della Mugna Grecia, cioè di Siri, Buxento, Sibari, Posidonia, Taranto, Metaponto, Caulonia, Crotone, Pandosia, Reggio, e delle città della Sicilia, di Agrigento, cioè, di Gela, d'Imera ecc. Ved. Mionnet, catal. plan. xxxxxxxx.

Le più celebrate iscrizioni sono: la così della sigea e la deliaca spiegate da Chishull, antiq. asiat. (esprime la sigea un donativo di Fanodico al pritaneo di Segea città dell'Asia); le due iscrizioni naniane. Corsini e Zanetti, su di una iscrizione greca del museo nani (contiene un'offerta a l'acco); le iscrizioni amiclee trovate in Amicla da Fourmont, atti dell'accademia francese, vol. xxuu, (contiene un catalogo dei sacerdotti di Apollo amicleo); le iscrizioni dei vasi italici dipinti, illustrati dall'Arditi, dal Chiassi, dal Lanzi, dal Creuzer e da altri ecc.

giorno in giorno per nuovi discoprimenti se ne aumenta il numero. Immenso acquisto se ne potrebbe fare, se i governi della stanca e travagliata Europa in vece di profondere il pubblico danaro per arsenali formidabili, per numerose artiglierie e per infinite armate stanziali; se in vece, dico, di premiare la scoverta di un'evoluzione più micidiale o l'arte di caricare più celeremente un cannone, si rivolgessero a pensare davvero alle cose utili all'umanità e non alle nocive, tra le quali cose utili è a riporre certamente l'incoraggiamento per gli scavi. La Grecia, la Magna Grecia e la Sicilia (infelice e sventurata in ogni fortuna) in ciascun angolo di terreno nascondono reliquie della loro antica grandezza. Ebbene! non fa pietà il vedere, che anche le cose superstiti non apprezzate e deserte corrano ad ora ad ora e di moto in moto alla totale distruzione? I maestosi avanzi di Selinunte, gli archi colossali di Segesta, i rottami del tempio di Agrigento e le memorie di Siracusa se sorvivono, non è merito umano; avviene per potenza delle stesse opere, ignota ed indomita potenza, che lotta di continuo col tempo e col fato nemico. La moderna civiltà, che pur all'antica va debitrice del suo essere e del suo progresso così col disprezzo e coll'abbandono paga il fio della sua gratitudine.

Le principali caratteristiche della paleografia greca monumentale sono la scrittura ordinariamente alla bustrofeda (1), il difetto di alcune lettere più tardi introdotte in quell'alfabeto, la mancanza delle aspirazioni, le trasposizioni delle lettere, il loro cambiamento e la incostanza della ortografia, oltre ad una tal quale forma angolare negli elementi delle stesse lettere (2).

<sup>(1)</sup> Usarono anche i primi greci di scrivere in giro o in linea verticale e in piramide inversa, cioè con linee che si dilargano dalla base in sino alla sommità. Tali modi furono anche ritenuti ed usati dagli etruschi. Ved. Pausan, lib. v, c. 20; Festo, voce тайсово; Lanzi, iscriz. perugine; Marini, trat. arval.; Orioli, tettere divinatorie; Guarini Raimondo, in vet. monument.

<sup>(2)</sup> Chishull, antiq. asiat.; Bianconi, de antiquis literis; Villoison, anecd.graec. ecc.

Quantunque i greci ricevuto avessero dagli egizi lo incivilimento, tuttavia non adottarono il loro alfabeto, forse siccome poco opportuno ad esprimere con agevolezza il proprio idioma. Eglino tolsero l'alfabeto, come sopra si è detto, da' fenici; quaudo Cadmo figlio di Agenore 1500 anni a. G. C. si trasferì in Beozia, murò la città di Tebe e diffuse nella Grecia i germi di una novella coltura (1). Le lettere tradotte da Cadmo furono sedici: Abra eikamnonpety. A queste si aggiunsero quattro da Palamede e s e x, ed altre quattro da Simonide Melico z h \* a, non computando il digamma f introdotto dagli coli; poichè presto cadde in disuso appo lo stesso popolo che lo ebbe adoperato.

Fin dai tempi remoti l'alfabeto greco si divise in aperto ed arcano. Erano le lettere dell'alfabeto aperto percepite da tutti. Le lettere dell'alfabeto arcano s'intendevano unicamente dalle persone che ne erano informate. Due furono le forme usate nell'alfabeto arcano: l'una consisteva nel rappresentare qualche lettera col segno di una lettera diversa, l'altra nel cangiare del tutto le figure delle lettere (1).

L'alfabeto greco sostenne non poche variazioni sotto l'impero romano. Noi non possediamo manoscritti che risalgano a tempi sì lontani; ma possiamo congetturare dalla scrittura dei monumenti i caratteri dei manoscritti. I libri dal 14 allo viu secolo seguono le stesse norme delle iscrizioni contemporanee, tranne alquanti lievi cangiamenti ammessi per rendere la scrittura più scorrevole e più spedita.

I basilidiani, setta eretica derivante dagli gnostici, che opinavano una virtù o un angelo dominare ogni giorno il loro sole, se-

<sup>(1)</sup> In ciò convengono tutti gli antichi istorici; Erodoto , lib. v, 59; Tac., ann., lib. xı, 14; Plin., lib. vu, tvu, ecc.

<sup>(1)</sup> Io. G. Muller, de scytala lacedemoniorum; M. Lud. Christ. Crillio, de scytala laconica; Eduardo Corsino, notae graecorum sive vocum et nummorum compendia quae in aereis atque marmoreis graec. tabulis observantur; Bern. Montfaucon, palaeographia graeca; Alwod's Phil., literary antiquite of Greec ccc.

gnarono negli amoleti lettere greche con figure di animali tolte dalle divinità degli egizi e con simboli che alludevano ai misteri del cristianesimo. I manoscritti greci del v e vi secolo somigliarono ai caratteri delle iscrizioni scolpite nei monumenti. I codici del vii secolo mostrano lettere separate le une dalle altre, e i libri dello viii e ix secolo offrono lettere congiunte tra di loro con uno o più tratti di calamo o di stilo. Nel secolo xii e xiii notevoli differenze si rinvengono nella scrittura dei manoscritti; poichè si legarono i caratteri per mezzo dei nessi, e per vaghezza di scrivere con velocità furono neglette la castigatezza e la eleganza, che adoperar si solevano nella scrittura.

I caratteri del greco alfabeto si dividono in maiuscoli e minuscoli. Il carattere maiuscolo si distingue in capitale ed onciale. Il capitale possiede una forma maestosa e complicata, l'onciale ha contorni dolci e alquante lettere di figura differente. Il carattere minuscolo non ammette distinzione alcuna. I caratteri capitali furono usati nelle iscrizioni, nei titoli delle opere e nei frontispizi. I caratteri onciali furono molto in voga nell'età di mezzo; e dal iv allo vin secolo furono l'unica scrittura adoperata nei manoscritti. Dallo vin al ix secolo furono impiegati mutuamente coi capitali pei titoli, pei frontispizi delle opere e talvolta per le lettere iniziali dei capitoli. Il carattere minuscolo cominciò ad esser posto in uso nei manoscritti dello vin secolo per il bisogno di scrivere con prestezza. I diplomi dell'età di mezzo sono vergati in carattere minuscolo di maggiore o minore dimensione.

La lingua greca possiede spiriti ed accenti, i quali nei primi tempi si profferivano nella favella, ma non si segnavano nella scrittura. Aristofane bizantino ridusse sotto Tolomeo Epifane a classi gli spiriti e gli accenti e diede loro la figura che serbano ancora. Pure l'uso di scriverli non fu inalterabile; cosicchè anche nei bassi tempi noi troviamo manoscritti greci, nei quali si omettono i segni degli spiriti e degli accenti.

I greci usarono nella scrittura le sigle e i nessi. Le sigle sono lettere scelte tra quelle che compongono la parola per esprimere la parola intera. Si distinguono in semplici e composte. Per mezzo delle semplici s'indica una parola con la sola lettera iniziale, per mezzo delle composte se ne aggiungono altre alla lettera iniziale tolte dal principio, dal mezzo e dalla fine della parola. Le sigle vennero adoperate nelle iscrizioni, non meno che nei manoscritti e nei diplomi, specialmente per la parte dei monogrammi. I greci ricevettero le sigle probabilmente dai fenici unitamente all'alfabeto. Le sigle per lo più portavano gli accenti, i quali non giovan tanto ad indicare la inflessione, quanto a determinare il caso, ove si tratti di un nome o di un addiettivo, o il tempo e la persona, ove riguardisi di un verbo. Accade però, che l'accento sia uniforme in taluni casi, tempi e persone, ed allora la parola si deve dedurre unicamente dal costrutto. Le sigle per essere troppo oscure cedettero il luogo ai nessi. I nessi sono segni costanti per mezzo dei quali s'indicano una o più sillabe. Furono conservati dalla tipografia; ma siccome troppo malagevoli alla lettura oggi sono stati banditi (1).

Usarono in sulle prime i greci di dividere il discorso in versetti, che portarono il nome di Στιχοί. I versetti eran maggiori o minori. I versetti maggiori si appellavan κολα, i minori κόμματα. Il κολον era un versetto, che aveva un senso compiuto costando di due o più parti. Il κομμα segnava le parti, in cui si divideva il κολον. Ogni κολον principiava a capo di linea; i κομματα si apponevan a capo di linea quando eran molti. Così si scrisse sino ad Aristofane bizantino, da cui fu inventata la interpunzione. Egli si giovò del punto da lui detto Στιχμό, onde indicare le pause del discorso. La pausa massima fu da lui segnata col punto in alto

<sup>(1)</sup> Ved. le edizioni greche della lipografia primitiva.

detto τελεία Στιγμή. La pausa media col punto in mezzo detto Μέση Στιγμή; la pausa minima col punto in basso detto δεκοστίγμη (1).

La virgola quale si trova al presente su ignota agli antichi greci, e si può desumere, che ne cominciasse l'uso dal secolo viri. I greci poi non usarono come non usano il punto ammirativo e interrogativo, e in progresso di tempo li segnarono con il punto e virgola. Ai nostri giorni le più celebri tipograsse conservano la distinzione dei Kola e dei Kola e, computando in ordine numerale gli uni e gli altri, e cominciando i Kola a capo di linea, ed anche i Kola para, ove essi sieno molti.

Riguardo al modo di lineare la scrittura, da principio usaron di scrivere i greci la loro lingua giusta l'usanza ricevuta dai fenici e da tutti i popoli orientali, cioè da destra a sinistra e in linea orizzontale. Scrissero ancora, come ho detto, alla bustrofeda e qualche volta in linea verticale, specialmente trattandosi di monunenti. I basilidiani ci hanno tramandato qualche esempio di questa ultima maniera di scrivere, ch'eglino pure talvolta adottarono. Però prevalse nella scrittura greca l'uso di vergare da sinistra a destra e in linea orizontale; il che ebbe luogo poco dopo la guerra di Troia, e da quel tempo questo modo rimase stabile e fermo.

L'antica paleografia latina, salvo qualche lieve variazione in alcuni caratteri, è comune e costante. È sì picciola la variazione che non fa d'uopo discendere a particolarità. Le speciali caratteristiche sono ad un di presso le stesse di quelle notate nell'antica scrittura greca, e le specialità che si possono notare sono aspirazioni più frequenti, varietà nei dittonghi e molte figure nelle sillabe, che

<sup>(1)</sup> Montfaucon ha trovato una iscrizione con punti di data anteriore ad Aristofane bizantino; ma questi punti essendo triplicatamente usati ad ogni parola non possono servire a dinotare le diverse pause del periodo e a prestabilire le teorie di Aristofane.

appunto i grammatici chiamarono figure di sillabe. Gli esempi possono riscontrarsi nelle tavole prodotte dal Lanzi (1).

Varie congetture regnano intorno la origine dell'alfabeto latino; ma la opinione più comune è quella, che da principio sia costato di sole sedici lettere, disposte con ordine e con forma simile al carattere greco. I romani adunque attinsero il loro alfabeto dai greci, non ostante la influenza esercitata dagli etrusci sulla scrittura latina. Ciò risulta non solo dalle concordi testimonianze degli scrittori, ma ancora dal primo modo di scrivere da loro tenuto e dal nome stesso delle lettere che compongono il loro alfabeto (2).

Le sedici lettere furono le seguenti: A B C D E I K L M N O P Q R S T. Indi al v secolo dalla fondazione di Roma vi si aggiunse la G in di cui vece prima si usava la C. Negli ultimi tempi della repubblica vi si aggiunse la F e la II, che corrisponde allo spirito aspro dei greci. Si aggiunsero ancora la v derivata dalla v dei greci, la X, la y e la Z evidentemente dedotte dalla X, dalla y e dalla Z dell'alfabeto greco. Così quando la lingua latina toccava la cima della perfezione, l'alfabeto romano venne a costare delle ventitre lettere seguenti: A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, le quali tutte corrispondono a quelle dell'alfabeto greco (3).

<sup>(1)</sup> Lanzi, saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia, e dissertazione su di una urnetta toscana nel giornale veneto, iscrizioni perugine; Orioli, lettere divinatorie; Guarino Raimondo, in vet. monum. ecc.

<sup>(2)</sup> Lepsius, de tab. eugub., sostiene, che auticamente nelle altre province italiane era in uso la scrittura etrusca o altra consimile, alla quale tre secoli circa prima della fondazione di Roma si sostituì la greca. Dionigi di Alicarnasso retore greco fa recare in Italia la scrittura greca da una colonia arcadica. Antiq. Rom., 1, 33. Nel lib. 11, 54, narra, che Romolo pose ad un suo monumento una iscrizione in caratteri greci. Henselius fa derivare la scrittura latina dai caratteri ionici. Ex literis jonicis circa annum 714 ante Christum natum desumptum fuit alphabetum latinum, quod una cum graeco ab initio unum idemque fuit. Synops., univers. philologiae. Ved. Tac. ann., xt, 11; Plin., hist. nat., lib. v, Lvii.

<sup>(3)</sup> Questa è la opinione dei grammatici che affermano, che questi caratteri si ritro-

L'imperatore Claudio tentò di aggiungere all'alfabeto latino altre tre lettere, che durarono quanto il suo regno, e poi vennero poste in oblio. La prima era un bigamma a rovescio  $\underline{a}$  e serviva a distinguere la consonante v dalla vocale v. La seconda era l'antisigma  $\times$  e s'impiegava per denotare il ps o il bs, entrambi corrispondenti alla \* greca. La terza aveva una forma simile allo spirito aspro dei greci, ed era destinata a segnare un suono di mezzo tra le vocali i ed u (1).

La distinzione della i e della j, della v e della u, che giova ad indicare la differenza che corre tra le vocali e le consonanti fu tentata da Claudio e recata ad effetto nell'età di mezzo (2).

La forma primitiva della scrittura latina ebbe origine al m se-

vano pure nell'alfabeto celico nello stesso ordine e senso e nella consimile figura. Ved. J. L. Lydus, de mens.; M. Victorinus. Questa opinione è seguita da Grotefend; Schneider però considera questa notizia come non concordo con le autorità che si hanno sui caratteri greci più antichi. Ved. Fischer ad Weller. Egli dice ancora, che ad eccezione della G. J e Z e di tutte le altre lettere, che poscia furono in uso, si può rintracciare la esistenza per quanto si rintonti il corso della lingua latina mediante i monumenti scritti. Ved. Nahumacher, comm. de literat. rom.

Lepsius suppone, che il G siasi introdolto in uso nel v secolo: il C sia venuto dalla Magna Grecia verso il secolo ui di Roina; giacchè non si Irovano nè nell'antico alfabeto etrusco, nè nel greco; d'allora in poi abbia rimpiazzato il K; che anche la O (suppone questa vocale segnata collo stesso carattere della v e che fu in uso sin da principio) sia stata usata assai di rado.

C. O. Müller asserisce, che la F è una lettera non greca; giacchè non corrisponde nè al digamma, il quale è Y, nè al e, il quale ha un suono più dolce. Yed. però Lanzi, saggio ecc. ed ivi il passo di Prisciano; Orelli, collect. inscript.; Marini, gli atti ecc.

Grotefend crede, che quantunque le odierne denominazioni del V ed X rappresentino un'origine greca, non è inverosimile, che provengano da un sistema di cifre che i romani tolsero cot calendario datl'Etruria. Ved. Osann. ad Apulei., de orthogr. Anche agli etruschi mancava la Z.

Nei monumenti più antichi si trova la C sottentrare quasi sempre in luogo del K, e lo stesso si trova presso gli etruschi.

- (1) Tac., annal., x1, 14; Sveton., Claud., 14.
- (2) Müller sostiene, che la j nou viene dal greco, ma da qualche altra lingua; perciò è usala per lo più nelle parole non greche.

colo di Roma, quando la letteratura greca aveva ottenuto il suo predominio sulla etrusca. Prima di quest'epoca i romani scrivendo si servivano del carattere greco per esprimere il loro alfabeto. Dionigi di Alicarnasso attesta, che Romolo volendo innalzare un monumento in cui esponesse le sue gesta, nella iscrizione si servì di caratteri greci editario si servì. Ma per quanto grande sia stata la influenza della scrittura greca sulla formazione del latino alfabeto, tuttavia la figura dei caratteri del latino alfabeto si accostò più alla forma delle lettere etrusche, che a quelle delle lettere greche (1).

Il carattere latino si può dividere in quattro classi, cioè in maiuscolo, in minuscolo, in corsivo e in misto (2). Il maiuscolo è capitale ed onciale. Il capitale è più antico dell'onciale, ha molta attinenza colla greca scrittura. Non si sa se l'onciale abbia preceduto al minuscolo. Nacque il carattere minuscolo dal bisogno di una scrittura più facile in cui fossero semplificati gli elementi dell'alfabeto capitale ed onciale. Il carattere minuscolo si trova alquanto alterato nei diplomi pei prolungamenti delle aste e delle code e per la mescolanza di qualche lettera corsiva. Si disputò lungo tempo, se il carattere corsivo si debba ai romani o ai barbari, finchè il Maffei con invitti argomenti dimostrò, che dai romani venne inventato. Infatti un papiro di Egitto di scrittura corsiva risale fino all'anno 444 di G. C., cioè cinquanta anni innanzi all'arrivo in Italia di Teodorico primo re dei goti e sotto l'impero di Valentiniano. E come mai la scrittura corsiva così ardita nelle sue forme ed ingegnosa nelle sue combinazioni poteva esser prodotta in sì breve tempo e da popoli rozzi ed inculti? I caratteri minuscoli si distinguono dai caratteri corsivi, perchè gli uni sono

<sup>(1)</sup> Grotefend ammette in Italia un doppio sistema di scrittura, l'uno dei greci e romani dalla sinistra alla destra, l'altro degli etruschi, umbri, osci, dalla destra alla sinistra, quantunque rimonlino entrambi alla stessa sorgente.

<sup>(2)</sup> Seyffert è d'opinione, che l'alfabeto latino si maiuscolo, che minuscolo è più antico del greco maiuscolo che fu sinora in uso.

regolari, proporzionati e possono aver punti di contatto senza cessare di esser distinti tra loro; mentre gli altri si aggruppano in guisa, che riesce molto difficile di osservare il punto che loro serve di limite. La scrittura mista non fu probabilmente usata dai romani. Questa scrittura confonde i caratteri che appartengono ad alfabeti distinti non alcuna volta e per semplice caso, ma sovente e con riflessione.

I goti e i longobardi in Italia, i franchi nella Gallia, i sassoni in Inghilterra e i visigoti nella Spagna, adottarono nella età di mezzo i caratteri romani e li mantennero con poche variazioni sino ai secolo xin in cui cominciò a prevalere la gotica scrittura. Il maiuscolo gotico confonde le lettere capitali ed onciali, usando alla rinfusa delle une e delle altre; e il più delle volte impiega il carattere minuscolo nei titoli e nei frontispizi dei manoscritti, distinguendolo dal carattere impiegato nel corpo del testo, con variare il colore dell'inchiostro e con esagerare la grandezza delle lettere. Quindi le forme e le dimensioni dei caratteri furono sopraccaricate di tratti inutili e meramente accessori, che gli scrittori variarono secondo il loro gusto e il loro capriccio. Il minuscolo gotico sostituisce alle linee rette e alle linee curve le spezzate; ma queste figure angolari non apparvero in un sol punto, e non furono in sul principio indicate con franchezza e con precisione. Nondimeno è facile il distinguere il minuscolo gotico dal minuscolo romano per il contrasto, che il minuscolo gotico presenta tra la spessezza dei caratteri e la finezza dei loro legami. Nei manoscritti del secolo xu e xui s'incontra talvolta un minuscolo, che richiama l'attenzione per il prolungamento delle aste e per lo sviluppo e la complicazione dei segni abbreviativi (1). La scrittura gotica poi ebbe caratteri corsivi di una forma distinta dai carat-

<sup>(1)</sup> I pp. di S. Mauro nella loro celebre opera nouveau traité de diplomatique hanno copiosamente riportato i fac simile dei diversi generi e delle diverse specie di questi caratteri.

teri corsivi romani. Ebbe parimenti una scrittura mista, composta dalla minuscola e in parte dalla corsiva (1).

I Latini usarono nella scrittura le sigle, le note tironiane e le abbreviature. Tolsero le sigle dai greci e presto le trascurarono per le difficoltà innumerevoli, che offrivano nella interpretazione dei manoscritti; conciossiachè le sigle s'interpetrino per congettura più o meno probabile a proporzione che crescono o diminuiscono le lettere della parola.

Successero alle sigle le note tironiane inventate da Ennio e perfezionate dal liberto di Cicerone (Tullio Tirone), da cui presero il nome. Furono in principio mille e cento; indi per le frequenti aggiunte salirono sino al numero di cinque mille, il qual numero

(1) Le principali scritture impiegate in Europa dopo la invasione dei barbari furono la gotica, la longobardica, la visigotica, l'anglo-sassone e la germanica. Questo scritture si possono distinguere in due periodi:

## CARATTERI DISTINTIVI DEL PRIMO PERIODO.

| TRE CLASSI.                               | CINQUE GENERI.  | SEI SPECIE.                                           |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Maiuscolo                                 | ( Capitale      | Minuscolo propriamente detto.  Minuscolo dinlomatico. |
| CARATTERI DISTINTIVI DEL SECONDO PERIODO. |                 |                                                       |
| TRE CLASSI.                               | QUATTRO CLASSI. | CINQUE SPECIE.                                        |
| Maiuscolo                                 | Maiuscolo       | Minuscolo.<br>Corsivo.                                |

si accrebbe ancora nel secolo III, quando s. Cipriano vescovo di Cartagine volle esprimere per mezzo di altri segni ciò che riguardava gli usi e le dottrine dei cristiani. Furono le note tironiane molto in voga nell'occidente. Se ne giovavano imperatori e sudditi e venivano insegnate nelle pubbliche scuole. Si stendevano in siffatte note le donazioni, i contratti, i testamenti e gli altri atti pubblici prima di essere vergati nei soliti caratteri. S. Agostino fa conoscere, che i suoi uditori raccoglievan sovente in note tironiane le sue prediche e i suoi sermoni. I vescovi aveyano al loro servizio scrittori esperti in questa specie di stenografia. Libri interi si trovano vergati con siffatti segni. Decaddero le note tironiane nel secolo x, nonostante che se ne trovi qualche vestigio sino al secolo xiii. Nelle note tironiane non solo le lettere hanno figura diversa da quella dell'alfabeto; ma ancora mutan di significato a misura della loro posizione e del loro accozzamento. Infinite sono le regole, che si dovrebbero tener presenti per conoscere i cangiamenti di figura e di significato di questi segni nelle loro inesauribili combinazioni; ma queste regole più che colla teorica si apprendono colla pratica (1).

Le note tironiane cedettero alle abbreviature, che offrono il metodo più facile e più spedito di compendiare la parola senza renderne difficile la intelligenza; poichè si conserva una parte delle lettere, che esprimono la parola nel tempo stesso che si sostituiscono alcuni segni a quelli che si sopprimono. La principale differenza che corre tra le note tironiane e le abbreviature si è, che nelle une si alterano e nelle altre si conservano le forme delle lettere. Nei più antichi manoscritti sono estremante rare le abbreviature e non si trovano che alcune sigle consacrate dall'uso. La linea retta e la curva furono impiegate per indicare il difetto

<sup>(1)</sup> Ved. Carpentier D. P., alphabetum tironianum, seu notae tironum explicandi methodus; David Schiffius, de notariis, notis, alphabeto tironiano.

della m o della n, il punto per notare il troncamento della parola e la esclusione di tutte le vocali, lesciando le consonanti. Nel vu secolo le abbreviature divennero copiose, ma non tanto da ingenerare perplessità. Dal xu al xvi secolo progredirono in tal guisa, che la lettura dei manoscritti di questi tempi riesce oltremodo difficile.

Rispetto all'ortografia i latini seguirono un sistema d'interpunzione del tutto differente da quello dei moderni. Con un punto segnato nel basso della parola indicavano la piccola pausa, che or si nota con due punti perpendicolari, e con il punto in alto denotavano la pausa finale, che ora si rappresenta col punto in basso. Chiamavano subdistinctio la virgola e distinctio il punto finale. Per il punto ammirativo o interrogativo non usavano gli stessi segni, che noi oggi adoperiamo. Cassiodoro e Donato raccolsero le regole dell'ortografia latina, le quali cadute in disuso per la sopravvegnente barbarie furono ristabilite da Alcuino e da Paolo Varnefredi nel secolo vin; non sì però che da quell'epoca in poi non si rinvengano molte inesattezze, indicandosi p. e. il punto finale con uno spazio bianco. Nei secoli di mezzo non si trova in uso il punto interrogativo ed ammirativo, che cominciarono ad adoperarsi in tempi assai posteriori (1).

(1) Ved. Claud. Dauspii, de antiqui novique latti orthographia.

La pronunzia latina, massime la volgare, non dovea molto differire dall'italiana moderna, specialmente per le vocali, tranne poche discrepanze e parecchie transizioni di vocale a vocale e i cangiamenti derivanti per le vocali brevi. Walch., hist. crit. linguae lat., sulla pronunzia latina cita le opere di Lipsio, Erasmo, Scioppio, Caselio, Scaligero ecc.

Difficile riesce a determinare la pronunzia dei dittonghi, che certamente non ebbero un suono semplice, ma misto, risultante da ambe le vocali, benchè fuse insieme. Vi ha discrepanza intorno la pronunzia delle consonnuti. Schneider ne diede uno schiarimento assai probabile. Gli autichi grammatici appellarono semi-vocali le selle consonanti (f, 1, m, n, r, s, x), di cui quattro dissero liquide (1, m, n. r), altre mute (b, c, d, h, k, p, q, 1), j e v le considerarono come vocali che presero natura di consonanti, la z l'appellarono lettera greca. Ma questa divisione ha evidenti difetti, nè gli stessi grammatici antichi furono in ciò sempre d'accordo. Ved. F. G.

Finalmente è a dire intorno la scrittura degli arabi (1):

Gli arabi dell'Yemen lungo tempo innanzi Maometto possedevano una scrittura particolare chiamata h'imyary dal nome di una tribù di cui era capo 'Azandjadj figlio di 'Abd-Chams soprannominato Il'imyar. Questa scrittura offriva una notevole analogia col carattere h'abechy o abissino. Si componeva di lettere isolate le une dalle altre, e procedeva or da destra a sinistra, or da sinistra a destra per mezzo delle stesse lettere figurate in senso contrario.

Gli arabi poi dell'H'edjàz si giovarono alcuni anni prima dello stabilimento dello islamismo di una scrittura formata da elementi tolti dall'antico carattere dei sirii con poche variazioni, inventato in Anbar città dell'Iràq arabica sulle rive dell'Eufrate all'occidente di Baghdad da Moràmer-ben-Meruat della tribù di T'ayy. Questa scrittura si diffuse in H'yrat città vicina di Cufa verso l'anno 530 dell'era cristiana e trent'anni più tardi nella Mecca, dove se ne fece uso nei sette poemi sospesi nel tempio della Kaaba. Da questa scrittura provenno il carattere di Medina introdotto da 'Aly figlio di Abu-T'àleb,

Bergmann, théorie de la quantité prosodique basée sur l'analyse des formes grammaticales, et démontrée d'abord sur la langue latine; J. H. R. Kompsault, grammaire raissonnée de la langue; traité des lettres, de l'ortographie et de la pronunciation.

Gli accenti latini corrispondono esatlamente ai greci. Ved. Quint., inst. orat.; Hermann, elemen. doct. metr.; Fr. Bitter., elemen. gramm. lat.; Reinhardt, de vocis intentione in ling. lat. Nigidio contemporaneo di Gicerone e Varrone determinarono l'accentuazione. Sin dal tempo di Augusto erano in voga segni particolari, adoperati però con molti errori anche nelle iscrizioni. Ved. Gell., noct. attic. xiii, 24; Kellermann, in specim. epigr. in memoriam Olai Kellermann.

Sull'antica interpunzione ed ortografia ved. anche Ruddimann, inst. gramm.; Wagner, ad Virgil.; Heyne, praefat. ad Cic. orat. pro Planc. ecc.

Secondo Ciampi l'autichissima ortografia romana sarebbe simile all'Italiana, che s'incontra nei monumenti del secolo xi e xm. Ciò egli adduce come argomento della identità della lingua italiana colla volgare romana.

(1) Ved. A. P. Pihan, notice sur les divers genres d'écriture ancienne et moderne des arabes, des persans et des turcs.

Questi due generi di scrittura si distinguevano specialmente per la forma dell'alef, ch'era inclinata a dritta. Le altre lettere piegavano leggermente.

Successivi cangiamenti apportati nella forma delle lettere dai copisti del Corano diedero origine al bas'ry o carattere di Basra, così chiamato dalla città dello stesso nome fondata tra l'anno quattordici o quindici dell'egira.

Succedette poi il  $k\hat{u}\hat{l}y$  o scrittura cufica, così detta da Cufa ed ebbe principio due anni appresso. La celebrità della scuola di Cufa fece dimenticare i primi caratteri, e si dissero caratteri cufici tutte quelle arabe scritture anteriori al genere attribuito da diversi autori ad Ebn-Moqlat.

Sul principio le lettere, i di cui elementi erano identici, presentavano all'occhio una forma assai determinata per non dar luogo ad alcuna perplessità. In seguito però si alterarono e si confusero in guisa, che si bisognò ricorrere ad un nuovo mezzo per legger bene il Corano. Allora s'inventarono i punti diacritici attribuiti da alcuni autori arabi ad Abu-'Jàsuad-eddùly e da altri a Nas'r-ben-'As'em-ellaytsy o a Yah'yä-ben-Ya'mer-el'aduàny-eluascechy, originari amendue di Basra.

Non esistendo più oggidì caratteri anteriori ai cufici si possono contare tra gli arabi dieci specie di scritture:

1º specie. Il carattere cufico, i di cui elementi sono al numero di quindici e si scrivono da destra a sinistra. Le figure dei caratteri si legano tra di loro nel corpo delle parole, e si modificano lievemente secondo il posto che occupano. Siccome in questo genere di caratteri non vi ha alcun segno particolare per distinguere le lettere, che differiscono di valore conservando la stessa figura, torna sovente difficile il leggerle. Al tempo dei califfi Omeiddi la scrittura cufica fu perfezionata da 'Abd-elh'amyd-Yah'yä; ma verso il xiv secolo dell'era cristiana cadde in disuso.

2º specie. La scrittura cufica quadrangolare. Questo carattere

che s'incontra in qualche antica iscrizione e sovrattutto in Egitto serviva agli artisti orientali verso la età di mezzo ad eseguire superbi mosaici. L'alterazione delle forme di ogni lettera, occasionata dalla regolarità delle linee verticali ed orizzontali e la mancanza dei punti diacritici ne rendono oltremisura difficile la intelligenza. Questo carattere consiste in una serie di linee spesse e disposte in modo che lo rendono simmetrico, ma non chiaro.

3ª specie. Il carattere qarmat'y. Questa scrittura somiglia molto alla culica, non ostante che sia posteriore di tre secoli. Le lettere sono alquanto più rotonde e mancano di punti diacritici. Alcune poi sono accompagnate da certi particolari ornamenti. Il qarmat'y fu adottato dai discepoli di Hamdàn detto Qarmat'y dal nome della sua città nativa. Decadde nell'anno 982 dell'era cristiana.

4º e 5º specie. Il nesry o scrittura dei copisti attualmente in uso. Fu inventato da Ebn-el'amyd, in seguito fissato da Abu-'Aly-Moh'ammed-ben-Moqlat e poi perfezionato da Abu-'Ih'asan-'Aly-ben-Helàd, più conosciuto sotto il nome di Ebn-ebbauuàb e da Emyneddyn-Abu-'ddor-Yàqût. I principali elementi delle lettere nescry ammontano a quindici; ma i grammatici dispongono queste lettere in ordine diverso dalle lettere cufiche, perchè avvicinano tra loro le figure, che non cangiano di valore che per il numero e la posizione dei punti diacritici.

6ª specie. Il tsuluts, cioè a dire scrittura tripla o tre volte più grande della scrittura usuale. Questo carattere attinge talvolta una proporzione gigantesca. Se ne sa principalmente uso pei versetti del Corano tracciati sulle mura interne delle moschee, per le iscrizioni lapidarie e pei frontispizi dei manoscritti. Le parole si trovano legate le une nelle altre. L'intervallo delle linee è sovente occupato da leggieri tratti in oro, che seguono il contorno delle lettere, ed è sparso di siori e di altri ornamenti di bellissimo essetto.

7ª specie. Il tsuluts djery. Questo carattere si scrive un poco

più obliquamente, e s'impiega per le divise, per le leggende e per le epigrafi.

8º specie. Il yàquity. Questa scrittura, che prende il suo nome da Yàquit, serve pei titoli delle opere e per le iscrizioni. Ha tanta analogia collo tsuluts, che sovente si confonde l'uno coll'altro.

9º specie. Il ryh'àny. È una varietà del medesimo genere, di cui il calligrafo Ryh'àn è considerato come l'inventore. Questi caratteri sono netti ed eleganti; ma sono caduti in disuso.

10° specie. Il maygreby o occidentale, chiamato parimenti africano. Questo carattere si divide in algerino e marocchino. Il primo è più compatto, il secondo possiede più grazie. Ha talvolta molta somiglianza colla scrittura cufica.

L'alfabeto arabo della scrittura nescry risulta di ventotto lettere, alcune differenti, altre somiglianti e si distinguono per mezzo dei punti diacritici.

Gli arabi hanno tre vocali, il fata che corrisponde all'a, il kesra, che corrisponde alla e o alla i, il damma che corrisponde alla o e alla u (1). I segni del fata, del kesra e del damma si omettono il più delle volte nei manoscritti, e non si esprimono se non nelle opere o troppo difficili o riguardanti soggetti religiosi e civili per togliere l'adito a qualsivoglia quistione. Qualora le tre vocali si vogliono cangiare in nasali, si adopera un segno detto tanavin o nunnazione, il quale cangia il fata in an, il kesra in en o in in e il damma in on o in un. La consonante si raddoppia per mezzo di un segno, che si appella tesdite e si aspira con altro segno che si dice hamza. Quest'aspirazione è propria del solo alef iniziale. L'uasla segna l'elisione della lettera alef e corrisponde all'apostrofe. Il medda prolunga il suono dell'alef ed equivale allo accento circonflesso. Il gesma finalmente indica il difetto di vocali.

<sup>(1)</sup> Le lingue orientali non impiegano carattere per segnare le vocali. De apicibus et vocalibus hebreorum tam mihi constat rem novam esse, quam eos falli qui natas una cum lingua putant: quo nihil stultius dici potuit aut cogitari; Joan. Scalig., epist.

Le lettere arabe prendono differente forma a misura che si trovano nel principio, nel mezzo o nel fine della parola. Non possedendo gli arabi caratteri maiuscoli si contentano d'indicare i titoli delle opere o il principio dei capitoli con un carattere più forte di quello del testo corsivo, e per quest'uso si giovano dello inchiostro rosso, verde o giallo a loro capriccio. Non costumando dividere le parole alla fine delle linee prolungano i tratti delle consonanti per non lasciare alcun vuoto. Le eccezioni a questa regola sono rarissime. Alcuna volta i copisti gettano la fine di una parola nel mezzo del margine o trovan modo d'inserirla nella interlinea superiore.

I calligrafi arabi sogliono dividere i versi in due emistichi di uguale lunghezza. Quando non possono fare entrare i due emistichi uella stessa linea mettono il secondo al di sotto del primo, in guisa da lasciar sempre la rima allo scoperto.

Gli arabi non han segni particolari per separare i diversi membri della frase. L'impiego di alcune particelle è loro sufficiente in simil caso. Indicano talvolta le citazioni ingrandendo la prima parola del tratto citato, e lo scrivono con inchiostro colorito.

Non hanno nè sigle, nè abbreviature. Il loro carattere è abbastanza difficile per non essere reso più astruso dalle difficoltà che risulterebbero dalla interpretazione delle sigle e delle abbreviature.

Non usano virgole, punti e virgole e due punti; ma indicano la pausa maggiore, la media e la minore con differenti segni. Queste pause hanno varie figure.

Le cifre arabe furon tratte dalla India e introdotte in Europa verso il regno di Carlo Magno, furon sostituite alle lettere numerali romane, di cui l'uso era più difficile, sostennero varie modificazioni; ma non tali che differissero del tutto dalle forme orientali.

Finalmente il modo di lineare la scrittura araba rimase costante, scrivendo da destra a sinistra e in linea orizzontale a seconda si stendono le favelle orientali. I diplomi contenuti nelle presenti pergamene conservano le così delle formole diplomatiche.

I diplomi nel loro dettato si riducono ad una serie di formole connesse tra di loro.

Le formole nei diplomi furon modi costanti di significare i concetti, e sovente si ripeterono colle stesse parole, onde non potersi alterare se non difficilmente il significato. Si divisero in varie classi, cioè in formole d'invocazione, in formole d'intestazione, in formole d'introduzione, in formole di trattazione, in formole di protezione, di difesa, di proibizione, di multa, d'imprecazione e di giuramento e finalmente in formole di conclusione (1).

La formola d'invocazione nei diplomi fu un tributo di riverenza, che si rese a Dio, da cui tutte le cose dipendono. Talvolta si manifestò con parole, talvolta si racchiuse in un monogramma. Non fu in tutti i diplomi e in quelli che la contennero si trovò sempre al principio. Derivata dalla religiosa devozione dei primi cristiani fu dal secolo v usata nei codici, dal secolo vun nei diplomi. Giustiniano tra i primi l'adottò nei codici. Carlo Magno nei diplomi.

Varie furon le maniere con cui si enunciò la formola d'invocazione: in Dei nomine, in nomine domini, in Christi nomine, in nomine sancte et individue Trinitatis; in nomine sancte et individue Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, in nomine Dei eterni et Salvatoris nostri Iesu Christi, in nomine omnipotentis Dei et Salvatoris nostri Iesu Christi ecc. Alcune volte la formola d'invocazione fu seguita dalla parola amen. Non sempre si espresse con parole, sovente si significo con un nonogramma, contenente o la croce semplice formata da una linea orizzontale, secata nella parte superiore da una linea verticale, o

<sup>(1)</sup> Gli scrittori di diplomatica si occupano al più delle forme d'invocazione, di intestazione, d'imprecazione e di conclusione.

la croce composta dalle consonanti greche k e p intrecciate insieme, lettere iniziali del nome adorato di G. C.

I diplomi dei Papi mancarono costantemente della formola di invocazione. Gli arcivescovi, i vescovi e gli abati, i principi, i duchi, i marchesi, i conti, i baroni e i militi seguirono le vestigia dei sovrani, adottando però talvolta qualche maniera alquanto diversa.

La formola d'intestazione contenne il nome e i titoli del concedente e il nome e i titoli cui era diretto il diploma. Se incostante fu la formola d'invocazione, costantissima a rincontro fu quella d'intestazione; onde rarissime volte i diplomi ne mancarono. Si appose al principio del diploma, qualora si fosse obliterata la formola d'invocazione, altrimenti le si fece succedere immediatamente. Ebbe origine sotto l'impero romano.

Varie ne furon le maniere a seconda del grado e dei titoli del personaggio da cui provenne il diploma. Gl'imperatori romani si appropriarono i titoli di console, di pontefice massimo, di tribuno, concentrando in loro i nomi degli offici altrui. Si dissero cesari da Giulio Cesare fondatore dell'impero, augusti da Ottaviano, che adotto questo soprannome per indurre riverenza. Non pochi epiteti aggiunsero ai loro titoli derivanti o dai loro costumi o dalle province da loro conquistate.

Distrutto l'impero occidentale, Odoacre principe degli eruli e dei turingi e Teodorico principe dei goti si appagarono del titolo di rex e furono imitati dai principi barbari. I sovrani longobardi aggiunsero al titolo di rex quello di vir excellentissimus. I sovrani franchi dal IV all'VIII secolo apposero quello di vir inluster, e Carlo Magno usò i titoli di rex imperator e patricius romanorum. I successori di lui, indi i principi di Germania, cui in progresso di tempo fu trasferito l'impero, adottarono i titoli d'imperator e di augustus. Gli Ottoni vi frapposero talvolta il semper. Costantemente vel frappose Federigo Barbarossa e fu seguito dai suoi successori.

I sovrani nella età di mezzo usarono i titoli del loro grado ed altri di mero onore. La nobiltà non si rimosse dal suo costume (1). I papi a rincontro adoperarono titoli di umiltà e furon segniti in questa divota usanza dal sacerdozio.

Nelle formole d'intestazione i re usarono di parlare quando in persona prima, quando in terza, quando in singolare, quando in plurale. Favellarono in prima persona gl'imperatori romani, qualora si dirigevano ad un solo individuo. Si espressero in terza persona, qualora a più individui si rivolgevano. I sovrani barbari parlarono per lo più in prima persona, uso costantemente imitato dai principi, che loro succedettero. Innanzi al 1v secolo i sovrani adoperarono il singolare nel ragionare di loro stessi. Dal 1v secolo in poi ebbe luogo per lo più il plurale o il singolare misto col plurale. Si parlò talvolta in prima persona e in plurale, talvolta in terza persona e in singolare.

Distrutto l'impero di occidente invalse il costume di personificare la dignità, che prima per via di epiteti si esprimeva. Onde in vece di vir excellens si disse excellentia, invece di vir altus si disse altitudo o culmen, invece di vir serenus si disse serenitas, invece di vir magnus si usò majestas ecc. (2).

I nomi della dignità si accordarono con un addiettivo plurale dicendo excellentia nostra, culmen nostrum ecc. Intervenne sovente volte, che portando molti principi della stessa dinastia un medesimo nome si confondessero nelle formole d'intestazione l'uno coll'altro. Ad evitare questo sconcio non si diedero provvedimenti

<sup>(1)</sup> Rosario Gregorio, rinomato pubblicista siciliano, dimostrò ad evidenza contro la opinione del messinese Pietro Di Gregorio scrittore intorno ai feudi, che dai popoli saraceni in Sicilia non fu nè punto nè poco conosciuto il sistema feudale. Le memorie su cui poggia Pietro Di Gregorio e gli altri che han voluto sostenere lo stesso assunto, non sono state ritenute, che favolosi raccouti; Greg., consid. sulla storia di Sicil., 1. 1, c. 1.

<sup>(2)</sup> Il popolo romano si onorò del titolo di majestas. Orazio delirante nelle sue cortigianerie lo attribuì all'imperatore Augusto.

certi e determinati sino al 1x secolo; poichè per distinguere i principi omonimi vi si aggiunsero gli addiettivi di pater, filius, junior, senior, major, minor ecc.

Dal secolo ix in poi incominciarono ad essere in uso gli addiettivi ordinali e servivano per segno di distinzione. I papi precessero ai principi nello accompagnare i loro nomi colla cifra numerica. Nel secolo x siffatto costume s'incominciò ad introdurre in Germania, indi si diffuse in tutta l'Europa.

È degno di nota nella formola d'intestazione il motto, con cui s'indicava l'intervento della grazia divina, dalla quale riconoscevano i capi del potere religioso e politico e quelli che ne partecipavano il dritto del comando. L'origine del motto dei gratia si perde nella oscurità dei tempi. Sembra nondimeno, che abbia avuto principio in Italia e che Agirulfo re dei longobardi sia stato il primo ad adoperarlo tra il fine del vi secolo e il principio del vir. Pipino l'usò talvolta nei suoi diplomi, costantemente Carlo Magno, sostituendovi talvolta i motti dei fretus auxilio, per misericordiam dei, gratia dei ejusque misericordia, divina ordinante providentia ecc. Dopo Carlo Magno venne adoperato dai di lui successori, e mano mano si adottò dagli altri principi che lo ritennero e anche lo espressero con altri termini (1).

I modi principali, con cui l'intervento divino fu significato sono: dei dono, per gratiam dei, dei nutu, divina favente clementia, propitiante, adiuvante, ordinante ecc., in virtute et misericordia dei, divino cooperante auxilio. I papi adoperarono per lo più il motto dei gratia. Gli arcivescovi, i vescovi e gli abbati apposero il motto: miseratione divina et gratia sedis apostolice (2). Finalmente i principi, i duchi, i marchesi, i conti, i

<sup>(1)</sup> Dai sinonimi che si ebbe il motto *Dei gratia* sorge chiarissimo essere stato usato la prima volta come simbolo di umiltà. Intanto nei secoli che successero vi si attribuì un senso opposto, strano e fatale. Va e prevedi!!!

<sup>(2)</sup> Et Gratia sedis apostolice!... È questo il precetto: « Vos autem nolite vocari Rabbi; unus est enim magister vester, omnes autem vos fratres estis. Et patrem no-

baroni e i militi si valsero del motto: divina gratia et regia, o divina gratia et imperiali.

Gl'individui cui si dirigeva il diploma erano nominati in seconda o in terza persona, in singolare o in plurale, e decorati dei ti-

lite vocari vobis super terram; unus est enim pater vester qui in coelis est? n precetto che istituisce la chiesa a governo aristocratico, e così durò per otto secoli.

L'Europa conquistata dai re barbari fu data in preda ai commilitoni loro; uomini e terre caddero in potestà di questi. Così sorsero gli ordini o stati che si voglian nominare. Gli ecclesiastici diventati ricchi fecero pure ordine, che servì allora a mitigare, dividendola o contrastandola, l'autorità feudale; ma che fu poscia luttuosissimo e degno di eterne lacrime. La tiara romana, che sino al vu concilio ecumenico comandò con la fede, mancata questa e trascorsa la chiesa nella disciplina comandò coll'impero e colle pompe, e si elevò all'altissimo fastigio della teocrazia papale. Allora fu calpestata ogni ragione sacra e divina del clero, e violato ogni diritto naturale e civile della società. Le querele non mancarono, e risuonarono allo per le dottine di Porto-Reale, che le diffusero in ogni dove. A gloria d'Italia esse furono sanzionate solennemente con canoni conciliati nel sinodo celebrato in Pistoia nel 1786.

La quistione del dominio temporale dei papi, dominio ch'è base dell'assoluta monarchia ecclesiastica e guarentigia certamente del principato civile, perdura; ed oggi sia a rovina, che a salute d'Italia si agita più che prima in Europa, mescolata ad improntitudini d'uomini addetti a sette, ad ire e a certe altre astrattezze o softsterie.

A far Roma sede del papato e capitale del regno italiano si è clevata la dottrina: chiesa libera in libero stato. Io distinguerei libertà della chiesa se chiesa libera. La libertà della chiesa sarebbe di esizio alla società. La fatale parola, se scoccasse, solleverebbe a' giorni nostri le montagne e scuoterebbe sin dai cardini l'edificio della moderna civiltà. Si udi una volta tuonare dal vaticano questa voce tremenda; e sa il mondo sbigottito quali e quanti danni seguirono. Una lotta fiera, ostinata tra la cieca forza del diritto divino-ecclesiastico e i nuovi germi della civil filosofia, tra lo imperversar furibondo della sacra inquisizione e i crescenti bisogni dei popoli rigenerantist, tra in fine la usurpata tirannido delle classi privilegiate e i duri travagli della umanità sofferente, giunse dopo dicci secoli a stabilire un argine, operando la restrizione dell'arrogata libertà mercè il freno dei concordati. Così se la conquista dei tempi nuovi non sicurò la pace delle famiglie e non ristaurò interamente l'orbe cattolleo; pose però in sodo i legittimi diritti dell'uomo, la libertà di coscienza, la civile egualtà dei culti, la indipendenza della potestà statuale, una fede senza inquisizione, un clero senza privilegi, una chiesa senza giurisdizione temporale.

Chiesa libera non può darsi, se pria non cessi di essero stato o ordine per rivenire ad essere consiglio o associazione. Allora il papa diverrebbe di nuovo primo tra gli uguali, non più sovrano tra gli uguali, la chiesa ritraerebbesi verso i suoi principi, ed esautorata della costituzione di stato gioverebbe all'incremento della umana felicità che si anela sulla terra e si attende. Ma no. Finchè la chiesa non toli, che loro si appartenevano non disgiunti il più delle volte da onorevoli epiteti. I titoli ebbero principio cogli offici. In Roma nella repubblica si adoperarono in parca copia, si accrebbero nella decadenza dello impero e si moltiplicarono oltre misura sotto Costantino Magno. Furono ritenuti dai barbari invasori dell'occidente e adottati in tutta l'Europa. In Costantinopoli, in Italia, in Francia, in Germania, nella Spagna e nell'Inghilterra i principi gli dispensarono senza risparmio alle persone, cui i diplomi erano inviati. I papi non si dilungarono da una consuetudine, che aveva in quel tempo acquistato si salde radici, e non furono avari nello accordare i titoli agl'individui, che ne erano insigniti. Ma sovrattutto si estesero i titoli nel secolo vin sotto Carlo Magno, che nuovi offici introdusse.

Nella età di mezzo gli offici più rilevanti del potere religioso furono: cardinalis, archiepiscopus, episcopus ed abbas (1). Gli offici del potere politico: princeps, dux, marchio, comes, baro, miles, ecc.

Principes e duces si appellarono dai romani i capi degli eser-

avrà scosso dalla sua cervice lo indegno giogo del vassallaggio impostole, e finchè non avrà abbattuta la macchina colossale del gius-canonico e delle regole di cancelleria, la corte di Roma non desisterà dall'implacabile ambizione di reggerta autocraticamente.

In verità non è dato al popolo italiano, che reclama Roma, operare una sifiatta rivoluzione nella chiesa, e ristaurandola renderla libera. Pianse l'Italia e piangerà ancora la funesta dote del romano pontificato e gli errori di secoli tencbrosi. Ci ha la speranza, che le sane dottrine camminano con passo calmo per il progresso. È a desiderare, che i papi si avvedano essere omai cessata l'era degl'Ildobrandi e' delle crociate; ma le transizioni sono pericolosissime. I tempi presenti sono difficili assai, perchè subito trascendono ai superlutivi. Gli animi facilmente accensibili sono scossi come da moti convulsivi. Le aberrazioni ed oggi massima sovversiva, che si frammischiano nella via segnata dall'incivilimento, ne ostacolano il compito; dirò ancora che già hanno invaso sventuratamente la società e minacciano subissarla: non basta dunque una scintilla a far divampare una conflagrazione, i di cui danni sarrebbero immensurabili per l'Italia e per la chiesa cattolica?

(1) Il vocabolo cardinalis è vocé latina. Le parole archiepiscopus ed episcopus sono latine inflessioni dal greco expressionose, éstissosos, Abbas derivò dall'ebreo.

citi. Sembra nondimeno, che gli uni abbiano posto le mani negli affari civili, e gli altri al semplice comando militare siensi circoscritti. Marchiones si nominarono le persone destinate dai sovrani a governare le province poste ai confini, le quali marcas con barbara voce furon dette. Il nome di marchio nacque nel secolo viii, comechè l'officio risalisse ai tempi dei romani imperatori, che affidarono il governo delle regioni adiacenti al territorio imperiale ad alcuni individui, che col titolo di limitanei si distinsero. Comites si dissero da Ottaviano Augusto alquanti senatori da lui prescelti a consigliarlo nella direzione delle pubbliche faccende. Sotto Costantino Magno il comes sacrarum largitionum dispensava le imperiali munificenze, il comes privatarum largitionum ne reggeva le domestiche fortune, e il comes sacri patrimonii ne amministrava le pubbliche entrate. Sotto i Cesari, che in progresso di tempo gli succedettero, s'incontrano i comites provinciales, cui fu commesso il governo di alcune regioni dipendenti dall'impero e i comites militares, che talora gli eserciti capitanarono. Nel vi secolo ebbero origine in Francia i comites sacri palatii, che poi s'introdussero in Germania sotto il nome di comites palatini. I vice-comites o locopositi sostennero le veci dei comites. Tanto gli uni, che gli altri decaddero dai loro offici nel secolo x, e il titolo di comes sotto il reggimento feudale cangiò di significato. Barones si chiamarono nella età di mezzo tutte le persone, che del corpo della nobiltà facevan parte. I romani imposero il nome di milites agli uomini liberi, che negli eserciti si arrolavano. Nei secoli di mezzo la voce miles dinotò nobiltà, perchè i nobili avevano il privilegio di portar le armi.

Introdotto in Europa il sistema feudale i nomi di principe, di duca, di marchese, di conte, di barone e di milite furono impiegati ad indicare differenti gradi di nobiltà. Non in tutte le nazioni sottoposte alla feudalità si adottarono pienamente questi titoli; e dovunque furono in vigore, i principi occuparono il primo grado di

nobiltà, il secondo i duchi, il terzo i marchesi, il quarto i conti, il quinto i baroni, il sesto i militi. In alcuni popoli e in alcuni tempi il grado dei principi venne usurpato dai duchi, e il grado dei marchesi dai conti. I titoli di barone e di milite perseverarono sempre ad indicare gli ultimi gradi di nobiltà (1).

Gli epiteti, che ai titoli si aggiunsero, variarono secondo le persone. I sovrani diedero ai papi comunemente il nome di pater, e lo accompagnarono con l'epiteto sanctus, sanctissimus, bea-

(1) La voce principe derivò dal princeps dei romani e significò il primo tra tutti. Nei costumi dei tempi di mezzo su adoperata ad indicare un signore. In questo senso un tal titolo su dato ai sorrani, indi ai loro figli primogeniti e successori della sorraniia, poscia a taluni grandi e cospicui seudatari. Ved. Du Cang., Glossar.; Freccia, de subservatis.

La parola duca, dux provenne anco dai latini, i quali chiamarono così un capitano d'armata e diedero i'onore del ducato a quanti si distinsero nella milizia. Quesi'uso fu seguito dai longobardi in Italia, i quali chiamaron duchi taluni che governarono città e taluni che governarono province. Or quantunque in questo senso significasse anco sovranità assoluta, venne nonpertanto conferito nell'età di mezzo questo titolo a taluni cospicui e ragguardevoli feudatari.

Il vocabolo marchese derivò da marche o marchia, voce ledesca dinotante territorio ai confini. I longoburdi appeliaron marchesi quanti venissero deputati a governare un territorio ai confini. Dopo la introduzione del sistema feudale si chiamarono marchesi quei feudatari, i di cui feudi fossero ai confini dello stato. Ved. Murat., antiq. ital., dissert. vi.

Il titolo conte originò nun dal latino comes, ma da councts o countees dei normanni, i quali nel linguaggio feudale così chiamarono precisamente una classe di feudaturi.

La parola barone trae origine da bar, voce alemanna che significa uomo. Questo significato n'espresse perfettamente l'oggetto. Il barone nel senso feudale in riguardo al suoi vassalli era un signore; ma in riguardo al suo principo era un uomo ovvero un vassallo. Greg., consid., lib. 2, c. 7.

Il vocabolo milite, dal latino miles, denotò un uomo dedicato alle armi per il servizio della guerra. L'essere feudatario importava la condizione di milite; ma i feudatari non erano i soli militi che si devono ammettere nell'ordine feudate. Eravi un'altra specie di militi composta dai figli dei feudatari, che non potendo succedere si dedicavano alla milizia, come l'aringo più nobile di quei tempi, o da altri che si segnalavano senza esser nobili per virtù e per imprese. Ved. la costituzione di Guglielmo re di Sicilia: quam plurimum regni nostri; e l'altra di Federico imperatore e re di Sicilia: comitibus, baronibus ac universis militibus ecc.

tissimus. Agli arcivescovi e ai vescovi conferirono il nome di pater o di pastor con gli epiteti sanctus, sanctissimus, venerabilis, reverendus ecc. Appellarono gli abati col titolo di officio, seguito dagli addiettivi venerabilis, reverendus, reverendissimus, illustris, illustrissimus ecc. I papi salutarono costantemente i sovrani col motto dilectus, dilectissimus, charus, charissimus in Christo filius, gli arcivescovi, i vescovi e gli abati col motto dilecti o dilectissimi in Christo fratres. I principi, i duchi, i marchesi, i conti, i baroni e i militi diedero ai re e agl'imperatori i titoli di majestas, altitudo, celsitudo, excellentia ecc., e furono chiamati dai re e dagl'imperatori familiares, fideles, illustres, illustrissimi ecc.

Le formole d'introduzione indicarono il fine del diploma. I diplomi riguardarono il bene dell'anima o il bene del corpo, o il bene dell'una e dell'altro. Nei diplomi vergati in pro del sacerdozio si concessero, si confermarono o si omologarono i beni e i privilegi per la gloria di Dio, per la salute dell'anima, per l'intercessione della preghiera, per l'indulgenza applicabile al proprio individuo o ai genitori, parenti ed affini trapassati o per la salute del corpo, per la riconoscenza dovuta ai benefici ricevuti da Dio e per la speranza di ottenerne novelli.

Nei diplomi stesi in pro della nobiltà e del popolo si concessero, si confermarono o si omologavano i beni e i privilegi per render più cospicua la potenza, per acquistar gloria, per conseguire affetto, per riportar il vanto della munificenza e per guiderdonare il merito ricompensando i passati ed esortando ai futuri servigi. Spesso le formole d'introduzione accennavano alla felilicità celeste e terrena sia che i diplomi s'inviassero ai laici, sia che si spedissero ai chierici.

Incontra non rare volte, che la formola d'introduzione sia preceduta dal racconto di alcune illustri azioni del concedente o dei suoi antenati. Allora si rinvengono descrizioni opportune a rischiarare l'istoria riguardanti vinte battaglie, province conquistate, nazioni sottratte al servaggio, istituzioni di leggi e di offici, fondazioni di chiese e di monisteri, alleanze bellicose e pacifiche, ed altri fatti somiglianti, i quali, dispiegandosi in guisa di principt generali, dilucidano lo scopo del diploma. Lo stile di queste descrizioni si fa notare per la elevatezza dei pensieri e per la pittura delle immagini, e differisce a maraviglia da quello che signoreggia in tutto il diploma. Accoppia la diffusione alla forza, ridonda di similitudini e di contrasti e di altre figure; manca però di eleganza, comechè si deduca esser oltremodo copioso e facondo.

La formola di trattazione riguarda l'obbietto che contiene il diploma. L'obbietto del diploma versava sulle concessioni, sulle conferme e sulle omologazioni. Le concessioni consistevano nei feudi, talvolta coi villani addetti alla loro coltura e nei privilegi. Nelle concessioni dei feudi s'indicava la loro natura, il sito e i confini che li chiudevano. Se erano terre, s'indicava il genere di coltura e la estensione. E siccome mal nota era l'agrimensura, ad evitare i litigi si rammentavano le denominazioni delle possessioni adiacenti e i nomi degl'individui o dei corpi, al cui dominio esse appartenevano (1). Nelle concessioni dei privilegi se ne determinava

(1) Il concorso di Iro elementi costituiva la infeudazione dei feudi, cioè d'un concedente, di un concessionario e di una proprietà immobiliare o per lale riguardata, L'appannaggio, voce di origine francese, denotò la concessione di quella porzione di beni, che i re di Francia compartivano ai loro figli per proprio mantenimento. Kuhal, lexicon juridicum, appannagium.

In Europa i beni che costituirono una proprietà piena ed assoluta furon chiamati allodiali. Qui tenet, disse Molineo, feudum in allodium, idest in plenam et absolutam proprietatem, habet integrum et directum dominium, quale a principio de jure gentium fuit distributum et distinctum. Assunsero gli allodi la denominazione delle lingue teuloniche boourg, che suona città, e borgesi furon chiamati i cittadini e burgensatici i loro beni. Non convengono gli scrittori intorno alla etimologia del vocabolo feudo. Sebbene sia oggi disagevole precisarne il vero derivalo; tuttavia la opinione di Seldono, che lo fa derivare dal sassone feod, esprimente godimento e possesso di soldo, sembra la più plausibile; poichè presenta nella etimologia la natura della cosa,

Sin dalla prima istituzione dell'ordinamento feudale in Sicilia i possessori dei feudi

con accuratezza l'indole, il numero e la durata, e si accennavano i luoghi, in cui si dovessero esercitare (1). Nel ricevere la concessione si prestava l'omaggio (2). Nelle conferme si nominavano gl'individui o i corpi, che ricevevano il rinnovellamento del diploma. Si allegava qualche fiata il motivo, per cui era deteriorato il diploma e se ne riconosceva la legittimità, menzionando il nome del concedente, la data della spedizione, la materia in cui era vergato e il sigillo. Talvolta il diploma che si confermava si trascriveva per intero (3). Nelle omologazioni dei papi si descrivevano i beni

furon divisi in tre classi: la prima e la più cospicua fu quella dei conti. la seconda dei baroni e la terza dei militi: tennero ultimo rango i feudi semplici. Più feudi formarono una baronia, più baronie una conten. I titoli di principe, di duca, di morchese furon introdutti in Sicilia più tardi e recuti dull'Italia e dall'Alemagna. I feudi si potevan succoncedere. Da qui i suffeudi. I conti concedevano baronie, i baroni feudi semplici. Ved. Constitutionem dice memorie di Federico imperatore e re di Sicilia.

Nel sistema feudale sotto la denominazione di villani s'intendevano quegli uomini dedicati al servizio dei feudi esclusivamente, e presso a poco eran tenuti nella siessa condizione dei servi di gleba dei romani, perchè come cosa facean parte dei feudi e si trasmettevano coi medesim. Da qui la differenza tra rustico e villano. Il rustico era indipendente e non soggetto a servità.

- (1) I privilegi consistevano nel mero e misto impero, nelle facoltà permissive, nelle escazioni, nelle immunità. Merum imperium est habere gladii potestatem ad puniendum facinorosos morte, exilio et relegatione. Kahal, lexicon juridicum. Tull'altra giurisdizione annessa si diceva mero e misto impero. Godendo i feudatari del dritto criminale e civile esercitavano il mero e misto impero.
- (2) L'omaggio si prestava ponendosi il vassallo in ginocchio e mettendo amendue le mani nelle mani del signore; indi egli giurava sotto pena di fellonia e di decadenza dal feudo di dover servire il sovrano in guerra, redimerlo prigioniero e contribuire alle spese dello stato, armando cavalli e cavalieri, o pagando una data somma. Palmeri, somma dell'isitor, di Sicil., cap. XIX.
- (3) La conferma dei diplomi avea luogo o perchè le parti il presentavano per averli confermati, o perchè il capo dello stato mandava pubblici bandi per essere presentati e confermati.

Differiva la investitura dalla conferma. La investitura riguardava la infeudazione dell'erede successore. Nel sistema feudale in due modi aveniva la successione o jure francorum o jure tongobardorum. I franchi considerarono il feudo come individuo, e all'apertura della successione ne veniva solamente investito il primogenilo tra i figli. I longobardi riguardarono dividuo il feudo e ne permisero la divisiona

e i privilegi largiti dal sovrano alle chiese o ai monisteri, indi vi si apponeva la sanzione religiosa. Nelle omologazioni del sovrano si citavano gli atti ch'eran omologati e si rinvigorivano colla sanzione politica (1).

Incontrando nelle conferme e nelle omologazioni di cennare il diploma del concedente, vi si accompagnava il nome coi motti pie memorie o recordationis, se il concedente era di condizione nobile, popolare o di sesso femminile; con le voci celebris, illustris, recolende memorie o recordationis, se si trattava del sovrano o di alcun membro della sua famiglia. Finalmente vi si facevan seguire le parole dive memorie, ove si rammentava qualche imperatore. Ma quest' uso non fu osservato universalmente e costantemente, trovando non pochi esempi, in cui i nomi dei sovrani e dei nobili eran decorati indistintamente con queste onorevoli menzioni.

Occorreva sempre nelle concessioni imporre alcune condizioni, violate le quali si perdevano i feudi e i privilegi. Il servizio militare o almeno la ricognizione erano condizioni indispensabili prescritte dai concedenti ai concessionari (2). Talvolta le terre erano

tra i coeredi. Costituita la monarchia siciliana ed invigorito l'ordinamento feudale, per provvidenza governativa non si adattò principio esclusivo nel regolare la successione. Gli abitanti naturali dell'isola proseguirono nd avvalersi delle leggi romane, gli arabi rilennero i propri costumi, e i franchi e i longobardi usarono del dritto proprio. Le investiture si trascrissero dal cancelliere e dal protonataro del regno, lalvolla anche si trascrissero presso la conservadoria del registro e presso il tribunale del real patrimonio; e quando non vi si trascrissero se ne prese solamente nota. Ogni volta si pagavano diritti fiscali.

(1) Le doti che nell'età di mezzo ricevettero le chiese, i monisteri e i conventi sia per concessione, conferma od omologazione, e che furon la nefasta sorgento dell'abbandono della primitiva e pura disciplina, diedero origine ai diritti di regalia e di regio patronato. Il patronato particolare derivò da concessioni privati. Yed. Van-Espen, opera omnia, ecc.

In Sicilia la regalia e il regio patronato per soverchia scaltrezza e per danni futuri furon congiunti coll'apostolica legazia dei re, trasmissibile in perpetuo ed in infinito. Vedi Di Chiara Stefano, opere, ecc.

(2) In Sicilia il re Ruggero ni feudatari ecclesiastici impose il servizio militare;

sottoposte a qualche servitù e i privilegi a qualche limitazione. Tali condizioni nei diplomi vennero espressate con clausole apposite e speciali (1).

Le formole di trattazione terminavano frequentemente con quella della protezione, della difesa, della proibizione, della multa, della imprecazione e del giuramento. Non di rado i sovrani innanzi di procedere alla multa e alla imprecazione posero il diploma sotto la protezione di Dio, della ss. Vergine o di qualche santo, e ne raccomandarono la difesa agli eredi e ai pubblici uffiziali. Spesso si limitarono a ciò solo senza discendere alla multa, alla imprecazione o all'una o all'altra. I pontefici talora implorarono la protezione di Dio in persona di chi spedivano il diploma; e spesso i sovrani conclusero la trattazione con una tal formola, che senza poter appartenere ad una di queste classi si riferiva alla clausola esprimente il fine, per cui dato avevano il diploma. La nobiltà clericale e laicale seguì questa usanza, e sovente sicurò i diplomi sotto l'ombra della tiara o del diadema, affidandone la custodia ai papi e ai sovrani.

Talora in luogo della multa e della imprecazione si contentarono i capi dello stato e della chiesa proibire a qualsivoglia ceto di persone violare il contenuto del diploma o il diploma medesimo, e si limitarono minacciare la loro ira ed indegnazione congiuntamente per lo più coi loro eredi, e alcuna fiata coll'ira ed indegnazione di Dio. S'incontrano diplomi che enunciano contemporaneamente la proibizione, l'ira, l'indegnazione e la multa o l'imprecazione, o la multa e l'imprecazione insieme.

Le multe ebbero principio nel fine della repubblica romana. Giulio Cesare e Marco Antonio le adoperarono nei loro diplomi. Furono adottate in Italia da Teodorico, indi dai papi e dagli altri

laddove il conte Ruggiero erasi contentato ad astringerli alla ricognizione, come tributo più conveniente al carattere delle persone obbligate.

<sup>(1)</sup> Gli allodi furono esenti dal servizio militare e sol gravate dalle imposte.

principi. Ebbero vigore in Francia sotto i successori di Carlo Magno e in Germania sotto gl'imperatori. Talvolta alle multe vennero sostituite pene corporali o infamanti, talvolta le une colle altre si mescolarono e non senza ragione; conciossiachè si credesse in quei tempi, che le pene riscattar si potessero col denaro, considerando il delitto non siccome attentato sociale, ma quale offesa individua, e la pena non siccome difesa pubblica fondata sul principio di giustizia, ma qual vendetta privata, cui si potesse di leggieri rinunziare. Sventuratamente per l'umanità siffatte idee avendo per lunga pezza pregiudicato la mente degli uomini ritardarono il progresso dell'incivilimento.

Le multe adunque colpirono i violatori del diploma o dell'obbietto del diploma. Non pochi concedenti si sottoposero eglino stessi alla pena della multa, quantunquevolte tentato avessero ripigliare i beni e i privilegi, e vi condannarono altresì i loro eredi. Per lo più la multa si divise in due parti, l'una delle quali doveva esser pagata al fisco, l'altra a chi il danno avesse sofferto, onde porre il diploma sotto la salvaguardia dell'interesse pubblico e

privato.

La imprecazione fu comune a tutti i popoli e a tutti i tempi. Gli ebrei, gli egizi, i persi, i greci e i romani invocarono ogni sciagura e maledizione sui violatori dei patti. I primi cristiani usarono di scagliare le imprecazioni e le scomuniche contro quelli che sprezzavano la religione e non mantenevano le promesse confermate col giuramento. I concilii le sfolgorarono contro gli eretici. La imprecazione e la maledizione si rinvengono in Ispagna sotto i re visigoti, in Inghilterra sotto gli anglo-sassoni, in Francia sotto i merovingi, i carolingi e i capeti, in Germania sotto i re e gl'imperatori. Le adoperarono in Italia i principi e sovrattutto i pontefici. In sulle prime si usarono in parca copia. Da Gregorio vu in poi furono dai pontefici, indi dai sovrani e dalla nobiltà ecclesiastica e laicale profuse nei diplomi. La imprecazione

non riuscì vuota di effetto nella età di mezzo, essendo gli animi allora molto propensi alla superstizione. Nonpertanto era per se stessa indecorosa e contraria ai principi di carità e allo spirito di mansuetudine suggerito dal cristianesimo.

Il giuramento in vigore presso tutte le nazioni del mondo si trova apposto nei diplomi del medio evo, non meno che la multa e la imprecazione. Si giurò non solamente sul nome di Dio, ma ancora sul nome e sulla salute dei papi e dei sovrani. E comechè nel secolo viii Carlo Magno vietato avesse di mallevare l'esecuzione delle promesse col nome di Dio, e col nome e colla salute dei capi politici ed ecclesiastici; nondimeno non valse il suo editto a distruggere una consuetudine da lungo tempo allignata.

Si prestò il giuramento ponendo la mano sugli evangeli o sulle reliquie di qualche santo, e dopo significatone l'argomento si profferivano le parole: Sic Deus me adiuvet et hec sacrosanta evangelia o sic Deus me adiuvet et iste sanctorum reliquie o sic Deus me adiuvet et illi sancti, quorum iste sunt reliquie.

Le formole di conclusione solevano riguardare tre clausole. La prima ebbe per oggetto la menzione della sottoscrizione o della spedizione per mani dell'arci-cancelliere, cancelliere o vice-cancelliere, protonotaro o notaro apostolico, imperiale o reale e la menzione del suggello del diploma. La seconda contenne la data del luogo e l'anno, il mese e l'indizione, o l'anno e l'indizione, o l'anno, il mese, il giorno e l'indizione, o anche gli anni del regno dell'impero, del regno o del pontificato. Ove le note cronologiche fossero dichiarate nel principio del diploma, allora nella clausola finale se ne faceva un semplice cenno senza discendere alla ripetizione. Finalmente la terza riguardò la formola delle stesse sottoscrizioni.

Varie furon le formole della conclusione del diploma a seconda i diversi tempi e le differenti nazioni. Comunemente se ne diè principio con le parole : ad huius rei memoriam et inviolabile

firmamentum - Datum - Hec acta sunt. La menzione della sottoscrizione fu denotata per manus del concedente, del notaro, del cancelliere ecc. o con altre simili espressioni. In Francia i re merovingi si servirono quasi tutti di questa guisa: manus nostre subscriptione o più tosto subscriptionibus infra roborare o confirmare decrevimus, studuimus. Subtus cam propria manu decrevimus roborare. Pochi di questi diplomi fecero menzione del suggello. I carolingi sotto unica frase fecero cenno. della sottoscrizione e del suggello. Quando non firmarono i diplomi, se ne indicò il cancelliere o il notaro che li sottoscrisse. Fu la formola: manu nostra o propria subter firmavimus o subter cam decrevimus adsignare o adsignari et de anulo nostro subter sigillare. I capeti mutarono la menzione del suggello nel modo seguente: sigillo nostro o più spesso bulla nostra iussimus insigniri o communiri. Sigilli nostri o bulle nostre impressione insigniri iussimus o bullis nostris insigniri iussimus ecc. Nei diplomi di Carlo Magno la frase esprimente il suggello fu enunciata così: bulla nostra iussimus annotari, nostreque bulle impressione, bullis nostris roborari, sigillo nostro iussimus o assignari communiri. Queste formole furon seguite in Italia. La menzione della firma e del suggello insiememente fu poi espressa da Carlo Magno nella maniera seguente: manu nostra firmavimus et sigillo nostro insigniri iussimus. Il luogo d'onde spedivasi il diploma indicossi datum o actum, ed indi si menzionò la città o il luogo della spedizione.

Le note cronologiche cennaronsi: anno etc., mense die et indictione, indi gli anni di regno, d'impero o di pontificato. Sovente si chiusero i diplomi con le parole: in Dei nomine feliciter amen. Se le note cronologiche erano apposte nel principio del diploma, allora la clausola finale fu: anno mense die et indictione predictis o pretitulatis ecc.

Venghiamo alle formole, con le quali significaronsi le firme.

La firma sta fuori il corpo del diploma. I primi, che sottoscrissero i diplomi, si vuole, che abbiano usato di segnare il nome e il titolo, come Chlodoveus rex, Childebertus rex, Molti aggiunsero la voce subscripsi o la sola lettera s. Teodorico vi premise il segno della croce. In Christi nomine Theodoricus rex subscripsi. I Carolingi espressero altrimente la loro firma: Signum A Pipini gloriosissimi regis. La sola croce era impressa dal pugno del re. Le parole erano scritte dal cancelliere. Carlo Magno conservò il costume di re Pipino. Altri vi aggiunsero epiteti illustri, come gloriosissimus, augustus, semper augustus, invictissimus ecc. Quest' uso fu seguito dai re e dagl' imperatori di Germania e prevalse in Europa nei tempi di mezzo. I pontefici vergarono la loro firma: Ego catholice ecclesie episcopus. I prelati segnarono il loro nome e la prelatura, e i nobili il loro nome e il loro titolo. I monogrammi appostivi contennero una certa formola di firma.

La formola delle firme officiali fu comunemente: adstantibus in palatio nostro quorum nomina subtitulata sunt et signantur. Signum ecc. Talvolta vi si aggiunsero la voce recognovi o subscripsi. L'arci-cancelliere o cancelliere firmavasi en ego arcicancellarius ecc. iubente domino, iussu regio, iussu domini regis o imperatoris recognovi o subscripsi. Il notaro o cancelliere facendo le veci di arci-cancelliere esprimevasi: notarius o cancellarius ad vicem-arcicancellarii ecc. Le firme del notaro e del cancelliere furono ego notarius o cancellarius royatus subscripsi et autenticavi signo ecc.

La formola delle firme testimoniali fu: signum ecc., testor o testis sum et subscripsi. Ego ecc., testis sum o testor et subscripsi et manu mea subscripsi. Le firme testimoniali hanno sempre accompagnato gli aiti pubblici e privati. Claudio imperatore, secondo Svetonio, testamentum conscripsit, ac signis omnium magistratuum obsignavit. Il testamento di Carlo Magno fu

sottoscritto dai vescovi, dagli abati e dai conti, che suron presenti. Nel progresso dei tempi i diplomi vennero sirmati dai testimoni. La moglie e i sigli serviron anche di testimoni. La formola di queste sirme si su: me teste dante et concedente ecc.

La formola delle sottoscrizioni officiali o testimoniali nei diplomi papali fu K Ego Basilice dodecim apostolorum presbyter cardinalis subscripsi. Alcune volte si tralasciò il previo segno della croce. Alcune volte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi e gli abati sottoscrissero titoli umili e rispettosi. Petrus peccator et indignus episcopus, nomine, non merito episcopus. Frater Bernardus vocalus plebis Dei famulus archiepiscopus e soggiunsero la parola subscripsi.



### LE

# PERGAMENE GRECHE

PSISTERTI

NEL GRANDE ARCHIVIO DI PALERMO.



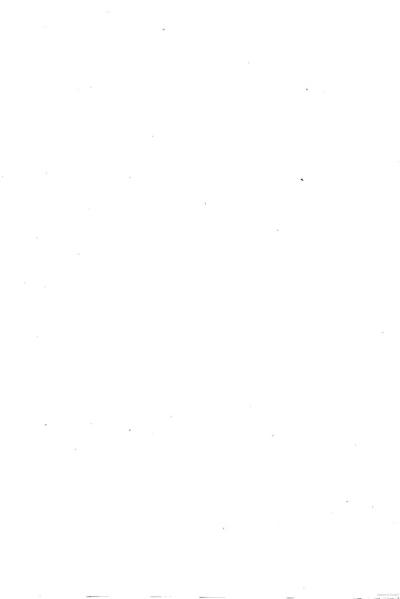

## PRIMA SERIE

## MONISTERO DI SAN-FILIPPO DI FRAGALÀ.



5χ. Ο'κτώβμιος. ΔΠ ivo. φμα. Ο κτώβριος. ΔΗΗ Ινδ. 6600. Ottobre. XV indiz. (Costantinop.). 1091. Ottobre XIV indiz. (Romana).

+ Σιγίλλιον (1) γενάμενον παρ έμου Sigillo fatto da me Ruggiero Conte ροχέρι κόμητος, καλαβριας, καί σικεdi Calabria e di Sicilia, e donato λήσς, καὶ ἐπεδωθέν (2) προς σὲ τὸν a te messere Gregorio categumeno κύριν (3) γρηγόριον. καθηγόυμενον (4), del monistero di S. Filippo di Miμονής (5) άγιου φιλίππου (6) μηλητηlitiro nel mese di ottobre, indizioρου, μηνή όκταυρία ι'νδικτιώνι ίδ'. ne xiv.

Ε΄ πειδή, κατά τὸν ρηθέντα όκτουςιον μήνα, της ίδ ίνδικτιώνος (7), τὰς διάτριβάς μου, έν τῶ έμῶ ἄστι μεσίνης ποιών (8), ήκες πρός με, σύ ο ρηθείς καθηγουμένος, του άγιου φιλίππου δε. tegumeno di S. Filippo di Demenμέννων (9), τῆ ἐπονοιμῆα (10) μηλητη- na, sotto il soprannome di Militiρου (11), συν' ἐτέρων τῶν συνόντων σοι το, con gli altri monaci, i quali μοναχών, και ήτισάς με, του άνακε- teco convivono, e mi hai suppliνῆσαι (12) τὸν ἄγιον Θαλλαιλέον (13). cato di ristaurare S. Talleléo per esτου ἐιναι μετόχιον (14) του άγίου φι- sere una dipendenza di S. Filippo,

Imperocchè nel detto mese di ottobre, della xiv indizione, facendo io la dimora nella mia città di Messina, sei venuto da me tu detto ca-

λίππου, εις το δουλέυειν, και συνείναι per service e far parte dello stesso αυτάν αιτήσι, και έδακα αυτάν τόντον, loro petizione, e ho dato questo ad δέδωκα δε άυτοις καί χαράρια, πλησείον cordia. Ilo dato poi loro anco i poσας (17), τὸν τότε (18) μου υεσκόμη- ivi dimorano; ed ho ordinato al είσαι αυτοίς χαιράφια (20), τὰ άρκοῦντα nome Roberto, dividere loro i podeτης μονης (21). Και εισίν τάυτα, τά ri, che fossero bastevoli al moniτήν έμήν κολτούραν (24) και έτερα χαεόφια. ο και έσσοίησεν. και έστιν ο δια- la mia cultura, ed altri poderi. Il γαρισμός (25) ἀυτών τών χωραφίων ὅυτας. ἀς έξερχεται ή μέση στράτα (26) του essi poderi cosi : come esce la strada καμπου (27), αχρη του αλανίου (28) του media del campo sino alla pianura δωροή, κατά αναταλάς. και αναυένη (29), dell' aja di Dorfe ad oriente, ed aείς τὸ ριάκην (30) του άγιου Βαλλαιλέου scende per il rivo orientale di San τό ανατοληκόν, κακεί Βεν τό άκρον του Talleléo; ed indi per la sommità del όρους, καὶ τὸ κατω μέρος (31), έως του monte, e per la parte inseriore sino ριπκος του κριτικού. κπκειθεν ανπβέ- al rivo di Critico; ed indi ascende νη (32) ὁ ρίαξ του κριτικου έν ω τὸ υδωρ. il rivo di Critico, in cui avvi l'acεκς του μαύρου λίβου (33), του κατά qua sino a Maurolito (oscura pietra), δυσμάς του ρίακος, κάκει θεν άναβένη ο ch'è ad occidente del rivo; ed indi είκε, εκ είς τον ανω πτελεράν (34), εν ω ascende il rivo sino alla pendice. και τὸ ὕδαρ ὑπάρχει τὸ ἀνομυριτον (35), in cui anche esiste l'acqua paludosa τὸ κατὰ δυσμᾶς του ρύπκος, και έκ τὰ che è ad occidente del rivo; e dai γαράφια (36) του γαλεγρίτη και το χα- poderi di Galegrite e il podere di Reράφιον του ρηγηνού είς το χετάριν (37) geno per la vetticciuola, ove è la έν Β΄ η βίγλα (38). κακέι Βεν τρακλά (39), croce; ed indi serra serra sopra della έπάνα: Σεν (40) της άνω άδου κατά δυσ- via superiore ad occidente sino ai μάς, έως των χωραφιών ριγητανου (41) tenimenti di Regitano per la fossa είς την οώσσαν (42), καί είς τα χαράφια e pei poderi Bentagi, che sono al υεντάχει (43) τὰ ἐπάνω τῆς τρακλής di sopra la via, che è nella serra;

μετ αυτής της προλεχθείσης άγίας μο- predetto santo monistero di S. Fiνης του αγίου φιλίππου. καὶ δη ήξα τη lippo; pertanto ho condisceso alla ύπερ Juynans μου σατηρίας, καὶ του essi per salvezza dell'anima mia. ένρειν εν έκεινη τι (15) ήμερα έλεος (16). e per trovare in quel di miseriτης μονής, του άγίου θαλλαιλέα, πρός deri vicini ai monistero di S. Talδιατροφήν των έκεισαι μοναχών, καὶ ὁρή- leléo per alimento dei monaci, che τον (19), τοῦνομα ρομβέρτον, του διαχα- mio visconte, che è al presente di πλησίον (22) του μακρί λιβκρίου (23). stero. E sono questi : quelli vicino a Macrolitario (spazioso pietrame), che anche fece. Ed è la divisione di άδου, και άπο δίδη (44) είς το ψευδο- e piega pel torrente ad ostro per la ρύπκος (45) του γατίου μέρος του πλα- parte dell'aja del vecchio Polietto; e νήου του γέροντος πολιέκτου. Καὶ ἀπό dal torrente del sopraccennato vecτον (46) ψευδορύακα τον άνωτέρου γέρον- chio Polietto discende per il passagτος πολιέκτου, κατεέχεται εις την πέ- gio del rivo dei laghi, e discende il ρασιν (47) του ρύακος των λάκκων (48), rivo dei laghi in sino alla croce della καὶ κατεργεται ὁ ρύαξ τῶν λάκκων ἔως via imperiale vicino di S. Pietro, του στραυρου (49) της βασιλεικής (50) e discende il rivo in sino alla via άδου, πλησίον του άγιου πέτρου (51), media del campo, in cui è il prinκαί κατέργεται ο ρύαξ, έως της μέσης cipio e conchiude. Per essere dello αδου του κάμπου έν ω η ένάρξης και stesso riferito santo monistero questi συγκλήει (52). του είναι αυτής ρη Βείσης poderi e il monte, ch'è nella detta άγίας μονής ταῦτα τὰ χαράρια καὶ τὸ dipendenza di S. Filippo, e per essere ον όρος, εν το ρηθέντι (53) μετοχίω dell'igumenonta messere Gregorio e του άγιου φιλίππου. καὶ έν τῶ ήγου- dei successori di seguito a lui sino μενωντι κυρω γριγορίω (54), καὶ τοῖς με- ai fini dei secoli. E come cose da noi τέπητα (55) ἀυτου διαδόχοις (56). μέχρι concesse e confermate ho fatto a te τερμάταν ἀιώναν. Και ώς ύσε ὁ ήμῶν στερ-Χένθα, καὶ κηρωθέντα πεποίηκα σοι το monistero di S. Talleleo. A fermezza παρόν σιγίλλιον, έν τη προλεχθήση άγία μονή του άγιου Βαλλαιλέου, είς βεβαίασιν πάντων, του μηδ' όλας (57) παρά τινος αποκρουσβήναι, ει δέ καί φαραβεί τίς, τόυτω παράκρδυσται, όυ μηκράν έξει παρ ήμων άγανάκτησιν, εγει δέ καί τὸ ἀνάθεμα (58), παράπατρός, καὶ ὑιου, καί άγίου πνεύματος άμην. τόυτα (59) δὲ σοραγίσας (60) τῆ συνήθη ήμῶν βούλ λη (61) διλμολήυδω, έπεδώθη τώ ρη-Βέντι, καθηγουμένου (62) μονής άγιου φιλίπωου δεμένναν, μηνή, και ίν- mese e nella indizione soprascrittaδικτιώνι της σερογεγραμμένης (63). L'anno del mondo 6600. - Ruggiero E'tos sx - Ponege Kouns -CONTE ecc.

il presente sigillo nel predetto santo di ogni cosa, per non essere da chicchessia menomamente contraddetta. Se però anche taluno sarà trovato reo di infrangere esso sigillo, da noi si avrà non poca indegnazione, ed avrà ancora lo anatema dal Padre, dal Figliuolo e dallo Spirito Santo. Così sia. E però improntatolo colla consueta nostra bolla di piombo è stato dato al detto categumeno del monistero di S. Filippo di Demenna. Nel

presentatum mazarie xxII janua. rii, prime indictionis in-judicio magne curie.

Sul rovescio della pergamena si legge:

σιγιλλίον του άγιου Βαλλαιλέου.

Σιγίλλιον του όρους του άγίου Θελελέου.

Privilegio di Conti Rogeri di lo fegho concesso nello territorio di Naso. Chi l'abbatia non abbraccia tutto.

6600. A creatione mundi di mese ottobre xiiii inditione. Ab Incarnatione Cristi anno 1092.

1091. Donatio Pheudi S. Thallelei facta a Rogerio Comite Monasterio S. Philippi Fragalatis. Sigillo di S. Tellèleo Sigillo del Monte di S. Tallelèo.

#### ANNOTAZIONI.

La pergamena è lunga 47 centimetri e larga 34. La linea seritta è 30 centim., cioè dal m al xxxu centim. Le linee scritte sono 22, e regolarmente tirate sono tra loro equidistanti di un centim. E simillim. La pergamena ravvolta in foglio è fessa nelle piegature, ed è corrosa in più parti; conserva pure quasi interamente l'inchiostro, che alquanto scolorato sembra essere stato in cinabro. La scrittura elegante e non molto intralciata è minuscolo-diplomatica. Il suggello manca e pendeva dal centro inferiore, legato con fili di seta rossa, infilzati per quattro forami a piecolo quadrato, e lì è piegata la pergamena in doppio per resistere meglio al peso del suggello pendente.

Questo diploma è citato nel mss. di Schiavo, cap. 1, dipl. 11. Yed. sopra pag. 40. Il ridusse e spiegò in latino Tardia, mss. 5 sigillum. Manca il fac simile. Oltre alla intera infedeltà e scorrezione campeggiano sì nella riduzione, che nella versione inesatlezze, storpiature di parolo, mancanze di sillabe, specialmente finali e lacune. Fora opera assai lunga e penosa rilevare nel presente lavoro le lacune e le varianti che s'incontrano nel mss. del Tardia. Ved. sopra pag. 41.

- Σιγίλλιον. Barbara inflessione da sigillum. Questa voce nei tempi di mezzo venne adoperata negli stessi significati di sigillum. Ved. Du Cange, lex. infim. lat. sigillum, e glossar., σιγίλλιον.
  - (2) E'esdudiv. Per dendudiv.
- (3) Κ<sup>α</sup>ρίο. Κ<sup>ά</sup>ριο e κόριο per κόριο. Barbarismo come donnus dei bassi tempi, don italiano. Diedesi questo titolo alla nobiltà ecclesiastica e laicale.
  - (4) Καθηγόυμενον. Καθήγουμενος. Voce aurea, partic. da καθηγόυμα, όυμα, esser duce,

aver preeminenza, presedere. Nei tempi di mezzo si usò per esprimere abate, rettore d'un istituto monastico.

- (5) Μονῆς, Μονῆς, ῆς, ἢ, Mansione, dimora. Nel linguaggio biblico questa voce ha un senso mistico: Εˇν τῆ οἰνία τος πατρός μου μονὰι πολλαί ἀπον. Nella casa del padre mio vi sono molte stanze. S. Giov. Evang. c. xiv, 2. Nei primi secoli cristiani fu consequentemente adoperata per denotare chiesa e luogo, ove amministravansi i divini misteri (I sagramenti). Nei tempi di mezzo venne eziandio usata ad indicare monistero, cenobio. In questo senso fu impiegata nei diplomi greci siciliani. Ved. Giov. Foca, in descript. terræ sunctæ; Meursio, glossar. c Codino ecc. Meursio poi le negò il significato di chiesa; ma in un tal senso la troviamo nei SS. Padri greci e nei libri rituali. Ved. Goar, eucolog. gruec.
- (6) Κ'ρίου φλίσσου. I monisteri in Sicilia dedicati a S. Filippo apostolo furono quattro, cioè: di S. Filippo di Fragalà, di S. Filippo di Grande, di S. Filippo di Santa Lucia e di S. Filippo di Agrio. I primi tre furono sotto l'ordine di S. Basitio e l'ultimo sotto quello di S. Benedetto. Ved. Rocco Pirro, Sicilia sacra; Vito Amico, addit. ad Pirr. Sic. sacrae; Giov. Di Giovanni, stor. eccl. di Sic. ecc.

Il Monistero di S. Filippo di Fragalà fu edificato su di una collina tra Frazzanò e Mirto. Si chiamò di S. Filippo di Demenna dalla ciltà, vicino il cui sito sorse, di Myrtiro dalla vicina terra di Mirto e di Fragalatis, Fragalà o Fravalà dal sito del suo territorio così denominato. Yed. Pirro, Sic. sacra; Vito Amico, dict. topogr. sie.; Giov. Di Giovanni, stor. eccl. di Sic. ecc.

Per la intelligenza corografica dei siti e dei comuni nominati nel corso di questa opera si consulti lo stupendo lavoro: carle comparée de la Sicile moderne avec la Sicile au xxii siècle, d'uprès édrisi et d'autres géographes arabes publiée sus auspices de M. le Duc de Luynes par A. II. Dufour, geographe, et M. Amari.— Notice par M. Amari. Paris 1859. Per la geodosia dei territori e delle contrade vedrassi l'Atlante generale topografico, geografico, storico, statistico di Sicilia, compilato da Vinc. e Carlo Mortillaro, in corso di pubblicazione.

In he lasciate agl' istorici la quistione di sapere, se questo monistero sia state eretto sin dalle basi dal conte Ruggiero, ovvero sia preesistito alla conquista normanna. Sorge però dai documenti, che il Conte Ruggiero ristaurollo e largamente dotandolo il diede a Gregorio abate per abitarto una agli altri suoi monaci. Sorge ancora, che assai prima di questa data (ved. dipl. vu e vui) albergarono ivi altri monaci, tra cui certamente Arsenio Monaco, che compose un carme greco sul martirio di S. Vilo; e quindi se si ammette, che innanzi a Gregorio abate non esistette il monistero di S. Filippo, non si può ammettere, che nello stesso luogo anco prima dei Saraceni non siansi istituito sacre abitazioni per monaci.

Da re Ruggiero nel 1145 e dalla regina Margherita nel 1188 fu unito questo monistero a quello benedettino di S. Maria di Maniace; ma sempre conservò propri abati e monaci basiliani, i quali decaduto in seguito di tempo lo istituto di S. Basilio dall'avito splendore, usarono ufficiare nel rituale della chiesa romana iradotto in greco idioma. Da Ferdinando II di Castiglia aggregate le rendite delle due abazie di S. Filippo di Fragalà e di Santa Maria di Maniace all'ospedale grande di Palermo, gli amministratori di esso successero a tutti i beni mobili ed immobili e al diritto di sedere nei parlamenti siciliani tra il braccio ecclesiastico, ove si ebbero il xxxii posto; ma furon tenuti a mantenere nei due monisteri un certo numero di monaci ed il culto divino. Ved. Rocco Pirro, Sic. sacra; sacre visite mss. dei regli visitatori del regno, e specialmente quella di mons. Angelo De Ciocchis, ann. 1741, le quali si conservano nella sopraintendenza degli archivi in Palermo.

- (7) I'võiantovos, I'võiantovo, tovos, n. Inflessione da indictio, is. Ved. gloss. graeco-barb.
  - (8) Hotov. Per wotovros, solecismo.
- (9) Aspáres. Demenna, Demona, città scomparsa e conosciuta dal solo nome. Fu lungo le falde del vicino monte Etna, e propriamente confinava tra il territorio di Fragalà, dove sorse il nonistero di S. Filippo, e perciò stesso denominato di Demenna et ra il territorio di Alcara e di Mirto, ove fu eretto il monistero di S. Barbaro di Demenna di cui tratta il diploma (v). In un diploma del conte Ruggiero del 1090, in cui si descrivono i confini della diocesi di Messina, leggesi: Va sino a Milazzo e corrisponde a Demenna.... diedi anco appo Demenna il castello di Alcara coi suoi lenimenti. Alcara dei Fusi, Alcares, è un comune in provincia di Messina, circondario di Patti e mandamento di Militello, avente nel 1798 una popolazione di 1394 abitanti, nel 1833 di 1780 e nel 1852 di 2177. Sorge in fianco scosceso di profonda vallea formata dai colli Montesori. Ved. M. Amari, notice, carte comparée, ccc.

La divisione territoriale della Sicilia in tre valli di Mazara, di Noto e di Demone, come bene osservò il Fazzello, fu stabilita dagli arabi. I normanni e gli svevi la adottarono; ma questi ultimi circoscrissero la giurisdizione del magistrato di giustizia al di qua e oltre il fiume Salso. Gli angioini ci ebbero due vicari del re, uno al di qua, l'altro al di là dello stesso fiume. Per decreto di Ferdinando Borbone adto addi 11 ottobre 1817 quest'antica circoscrizione venne modificala in sette valli o province, cioè: Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti e Trapani.

- (10) Ε' πονοιμήα. Per έπωνυμία. Cognome, denominazione.
- (11) Moderação. Sembra non potersi dubitare che una tal denominazione provenga dalla vicina terra di Mirto, la di cui origine dee certamente riferirsi ai tempi di mezzo. Lo storico Fazzello l'appella Myrtirum. dec. 1, 1. 9, c. 4. Nel registro di Federico n si legge essere Vitale Alojsio soggetto alla curia per Mirto, Capri e Fitalia. Nel censo del 1550 enumerò 1693 abitanti; nel 1713, 751; nel 1798, 1000; nel 1831, 1018; nel 1832, 1245. È un comune sito nel piano vertice di un colle, dipendente oggi dal mandamento di Naso, circondario di Patti e provincia di Messina. Nel 1408 fu comune feudale soggetto ad Angellotto de Larcan, indi a Riccardo Filingeri conte di San Marco, poscia sotto Carlo v ad Antonio Branciforte, poscia ai Balsamo, in fine di nuovo ai Filingeri.
  - (12) A'vansvijou. Per avanaivsiou. Da avanaivsi\u00f30. Rinnovare, ecc.
  - (13) A" year Oallandor. In altri diplomi o scritture spesso si legge S. Chaleleo o Chi-

teleo. Di questa chiesa e feudo annesso non si ha notizia. In una estremità del territorio di Naso evvi una contrada denominata di Santu Leu, i di cui terreni sin da tempi remoti furono usurpati per la incuria degli abati commendatari. Dalle carte diplomatiche e dagli atti dei regi visitatori si desume, che le chiese suffraganee al monistero di S. Filippo di Fragalà furono precisamente quelle di S. Taleleo, di Santo Ippolito, di Sant'Anastasia. di S. Niccolò de Petra, di Santa Maria la Gullia in Maniace, di Santa Maria in Frazzanò, di S. Barbaro di Demeuna nel territorio di S. Marco, di S. Filochio nel territorio di Naso contrada Conturi, così oggi pure denominata, o di Santa Caterina nel territorio di Tortorici; che le obbedienze soggette furon quelle di tutti i Santi, di S. Giovanui in Frazzano; e che le suffragance abazie furon quelle di S. Teodoro sepra il comune di Capri vicino S. Marco, di S. Alfio e di S. Basilio sopra Frazzano, di Santa Maria lo Brignolito vicino Militello, di Santa Marina vicino Castania, di S. Pietro e Paolo de Veca o Beca nella spiaggia di S. Marco e di Santa Maria di Monferrato sopra la terra di Longi. Ebbene! nel tempo della sacra visita di mons. de Ciocchis avvenuta nel 1741 non ne sussisterano che tre sole, cioè : quella di tutti i Santi in Frazzanò, l'altra di S. Pietro e Paoto nella spiaggia di S. Marco, e l'ultima di S. Maria di Monferrato in Longi, essendo tutte le altre chiese, obbedienze e abazie state radicitus extirpatae.

(14) Μετόχιον. Barhara inflessione da μετοχά, ñε, n. partecipaziono, consorzio: μέτοχος partecipe, socio. Nei diplomi greci siciliani per dipendenza, obbedienza. In questo medesimo significato si adoperò dagli scrittori bizantini. Ved. Err. Stefano, glossar. e append. ad glossar.

- (15) Ti per rf. Depravata ortografia.
- (16) Η'μέρχ λλου. Ciuê il giorno della morte e del giudizio, dello per autonomasia illa dies nelle divine scritture. Ecaltabitur autem Dominus solus in die illa. Isa., c. 11, 11. De die autem illa et hora nemo scit, neque angeli coclorum. Matth., cap. xxiv, 36. Vos autem fratres non estis in tenebris, ut ros die illa tamquam fur comprehendat. Paul. epist. 1, ad Thessalon., c. v, 4. Det illi Dominus invenire misericordiam a Domino in illa die. Id. ad Timoth., epist. 1, c. 1, 18.
- (17) Ο'ρησας. Per όρισας Da όριζω, έσω. Anzichė particip. aur. 1, doveva essere preterito perf. indicat. — Δάδουα καὶ όρικα.
- (18) Tor rors, Tors, Allora, nello stesso e medesimo tempo. Per idiotismo usato nei secoli barbari invece di 202. In latino si disse più barbaramente: nunc temporis, tunc temporis.
- (19) Τεκτίμετον. Barbarismo, or βετκύμες, τος, δ. or βετκύμεςος, ν. δ. Visconte, vicecomite. Vicecomite detto per chi tenesse le veci del conte. Furono istituiti in Sicilia assai prima dei bajuli, sin dal dominio bizantino. Sotto i normanni esercitarono funzioni bajulari; indi ebbero la bassa giuris-lizione civile ed anuninistrativa. Abitarono nei castelli e nei villaggi, riscossero le pubbliche entrate ed amministrarono giustizia civile.
- (20) Χυράφικ, Χοράφιν, ν, τθ. Campo coltivato. Ved. Tusani, lex.; Philostrati, lex. Nei diplomi greci siciliani questa voce sta precisamente per feudo. Non essendosi

adoperato il ro feudo dai greci-normanni prova, che i bizantini disconobbero il vo-cabolo feudo, sulla di cui etimologia ved. sopra pag. 152 (1).

- (21) Τῆς μονῆς. Nol testo mancano le lettere ῆς μο : per la corrosione della pergamena.
  - (22) Maysiov. Per adagiov, vicino. Depravata ortografia.
- (23) Μεκρί λιθερίου. Altrove più barbaramente μεκρίεκτζου. Dall'aureo μεκρίε, δ, lungo e λίθου, κ, δ, pietra. Λιθέριος, ου, δ, pietruccia. È luogo nel dromo di Messina, che dalla via pubblica va per Alcara, rammentato in un diploma di re Buggiero in favore della chiesa di Messina. Ved. Schiavo, mss. tab. eccl. Messan., nella bibl. pubbl. di Pal. Ivi si legge: μεκρολέζου. Nei secoli barbari le lettere τζ furono impiegate per τ; così τζύσερελ per γύσερελ, generale.
- (2%) Κολτόγεν, Κολτόγεν ο κουλτόγεν, εκ, ή. Barbarismo per campo coltitato. In tal significato l'adoperò il conte Ruggiero nel diploma lestè rammentato, concesso alla chiesa di Messina. Ivi si circoscrivono i confini delle possessioni. Questa contrada sita nel territorio di Alcara conserva oggi la stessa denominazione. Dal presente diploma sorge un tal podere essere stato largito al monistero di S. Filippo di Fragalà dal re Ruggiero; ma fu poscia usurpato da Gerardo arcivescovo di Messina. Ecco il testo del diploma ove si designano i confini delle possessioni della chiesa di Messina. Κακάθεν τὴν χέτην τῆς σορέστεια έχρι ἐκ τὴν κουλτόγεν τῆς ἐκκλητίες, καὶ ἐκκοδίδα ἐκ τὸ καγάδην, τὸ λεγόμενον ἐγρεὸ. Quinci la serra della foresta sino alla coltura della chiesa e τα alla rupe delta Psicrì.
- (25) Διαχυρισμός. Voce barbara, composta dalla preposizione διλ e χυρίζω segregare, disgiungere.
- (26) Στράτα, Στράτη, ης, η. Nelle glosse greco-latine è piazza. Similmente ria. Malasco, histor, patriarch.; Balsamone, epist. Latinamente questa voce fu presa da Warnefredo. de gest. longob. lib. v. c. 17; da Burchardo, de excid. mediotan. ecc.
  - (27) Каржов, Каржов, в. 6. Campo, presso Codino, Niceta e le glosse greco-barbare.
  - (28) Aloviov. Per alovias, alovia, as, r. Aja.
  - (29) Α'νανένη. Ρετ άναβαίνει.
- (30) Ροάκην. Per denotare fiumi e rivi. Spessissimo occorrono nei diplomi greci sicilimi designanti confini le voci ρόξη, ρόακον, ρτάκης, ο più corroltamento ρίαξ, ρίακον, ρτάκης, come spesso nel testo del presente diploma, da ρόσο, scorrere; e secondo Porcio e Favorino, glossar, graeco-barb, è nome diminuitivo per la desincuza in ακης.
  - (31) To naro pipos. Le lettere nat sono scomparse.
  - (32) A'vaßévn. Per ávaßaivet.
- (33) Μπορου λάθου. Μπορου λάθου. Pietra nora, ove non si voglia intendere per μπαρουλάθου como sopra.
- (34) Δ νω στελερλο. Per corruzione certamente adoperata questa voce invece di στερόν. Πτερόν nei tempi barbari si usò anco per esprimere pendice. Ved. glossar graecobarb.
- (35) Α΄νομεριτόν, Α΄νομβριτόν, ν΄δινρ. Lago, acqua crescente per le piogge invernali stagnanti. Barbarismo da ἀνομβρίνε, ήσιο, effondere a pioggia.

- (36) Ε'χ τὰ χωράφα. La preposizione έχ ο έχ non fu mai usata dai classici con l'accusativo.
- (37) Χετέριν. Voce borbara diminuitivamente e metaforicamente qui usata, da χείτη, τε, ή, chioma, cresta, per esprimere la vetta ripida di un monte.
- (38) Biyλx. Crusio adopera questa voce in Turco-Grace., per esprimere croce. Altri l'usano per excubiae. Ved. Rigulzio, glossar. Volendo io spiegarla per croce e non per luogo di gnardia, mi appogio al passo del citato diploma del re Ruggiero emunato in favore della chiesa di Messina, ove sullo stesso sito si legge: ἐν οῖ καὶ ο στουρός έστι στρμένος, in cui auche la croce è a βfissa.
- (39) Τρακλά. Credo avverbio assai corrottamente dal verbo τραχηλίο (i diplomi latini del tempo hanno invece la parola serra: tollere cornua, Mosellanno), o da τραχύν, 405, aspro, ripido.
- (40) Ε'«Δενώε». Depravazione di lingua in vece di ἐκάνω ο ἐκάνωδι. Ved. Err. Stefano, glossar,
- (41) Prytržov. Due furono i horghi in Sicilia di questo nome. Regitana dipendento da Aci S. Antonio, volgarmente Reitana o Regitano, e Reitano oggi comune nella provincia di Messina e nel circondario e mandamento di Mistretta. È più probabile che qui s'intenda dire del primo, stante la vicinanza dei luoghi designati.
- (42) Φέσσαν. Φύσσα, γε, ή, α φοσσίον, », τό. Ved. in Basilic., egloga 58; Giulio Africanu, gloss. basilic.; Meursio, glossar.
- (43) Τεντάχια. Denominazione di contrada. Voce corrotta, forse da βένθυν, εσε, τό, profondità. Nominazione per indicare terre site in pianura.
- (44) Α'πό δίδη. Per ἀποδίδοιπ, da ἀποδίδομπ, distrarre, dar altrui. Nei dipiomi greci siciliani designanti confini importa piegare, tendere, inchinare.
- (4.5) Υενδορνακος. Talvolla Ιενδορνάς ο Ιενδορνάκης, composto da Ιενδός, δ, e ρύας ecc. Io interpreto torrente, quasi falso o sinistro fiume; falso, perchè disseccativo nei mesi estivi; sinistro, perchè pericoluso nei mesi invernali.
  - (46) A'«δ τδ. La preposizione ἀ«δ non fu mai adoperata dai classici con l'accusativo.
- (47) กิธ์รุษภร. กิธ์รุษภร, 205, หุ้. transito da สธรุษง, passare. Voce aurea. Ved. Err. Stefano, อกุรษมุปร กรุ้ง สมัยงานที่ร หูนั้งราช, tesoro della lingua greca.
- (48) Λάκλου. Λάκλου, τ. δ. Net primo stadio di corruzione della lingua questa voce fu usata per fossa, indi anco per pozzo. Πρός φρέλος glossae habent είν λάκλου. Ved. Du-Cange. glossae.
- (49) Στερίο, Intorno al pio uso di affigger le croci nelle pubbliche vie (στερίγοσίγιον) veil. Goar Giacomo, eucolog. grace.; Gretsen e Meursio; Crusio in Turco Gruecia; Allazio, in dissert. de georgiis, ecc.
- (50) Βασιλεικής. Βασιλικός, δ. Reale, ma nei tempi barbari Βασιλεύς, Βασιλιάς, Ιμφίε armini esclusivamente per denotare imperatore, impero, imperiale.
- (51) A'ylor «éspor. Qui o si dee Intendere una chie-a dedicata a S. Pietro, ovvero il borgo sotto questo nome. S. Pietro sotto il monte Etna, orgi comune denominato S. Pietro Clarenza, nel circondario di Catania, mandamento di Mascalucia. Nel 1713 numerava 492 abitanti; nel 1793, 874; nel 1831, 963; nel 1822, 1646.

- (52) Doynkia. Per soynksia.
- (53) E'v 16 pyblote. To per 16.
- (54) Η'γουμένωντι γριγυρίω. Ρετ ήγουμένω Γρηγυρίω
- (55) Mere enta. Per peremetra.
- (56) Audovoir. Le lettere dia corrose.
- (57) Mrd olars. Neque omnino, minime.
- (58) Α'νάθιμα. Voce derivata da ἀνατίθημα e non da ἀνά θέρα, come piacque a Gonzales Tellez, S. Girolamo affermò rò ἀνάθιμα essere stato impiegato dagli ebrei per esprimere l'estrema detestazione, omnimoda perditio. Appo loro si disse ἀνάθιμα il vitello che comprato a proprie spese dal levita immolavasi nella festa di espiazione. Il Novariuo descrisse questo rito, lib. vii. n. 49. Giovanni di Avezzana sostenne (de censuria eccles.) l'anatema essersi introdotto da G. C. e poscia adottato dagli apostoli. Ved. Hier., lib. ni, in Zach. c. 14. e epist. ad Gal. c. t. I canonisti distinguono tre specie di scomuniche, la maggiore, la minore e l'anatema. Nei primi secoli della chiesa le scomuniche e l'anatema seagliaronsi senza alcuna solennità; ma quando nel medio evo il papato insorgendo ad illimitato dominio volle atterrire l'immaginazione sbigottita del popoli ignoranti e superstiziosi: a conciliare viemmeglio a se l'autorità di tutte le umane e divine cose, preserisse fulminarsi fanatema con riti Inbrici e spaventevoli. L'anatema invocato nei diplomi ebbe lo stesso significato che presso gli ebrei, cioè di una semplice imprecazione o di un voto esecratorio.
  - (59) Touro. Per rouro.
- (60) Σφραγίσας. Σφραγίζες, segnare e σφραγίε, ίδος, suggello, anello. Non costa dai classici σεραγίε, ίδος, denotare improuta rappresentante immagini; tali erano i suggelli pendidi di diplomi. Nei rituali greci si usò σφραγίζων e σφραγέ per la unzione dell'olio santo nella somministrazione dei sacramenti: εφραγίε δφράξε του θών του ζόντου. Signaculum doni Dei vitentis ecc. Ved. Goar, eucolog.
- (61) Βούλη. Questa voce in latino bulla prese it suo vocabolo dalla simiglianza dei globetti, che appaiono e nuotano nell'acqua bollente o agituta. Bolle si chiamarono i trastulli fanciulleschi, in latino crepundia, formati a cuore, che si appendevano al collo degl'infanti. Da questa usanza ebbe luogo la consuctudine di chiamarsi bolle gli anelli e i suggelli che si appendevano ai diplomi, χροσιβούλω ο χροσιβούλω ο κροσβούλω ο κηροβούλω ο i suggelli di cera.
  - (62) Καθηγουμένου. Per καθηγουμένω,
- (63) Της «ρογεγραμμένη». Per τοις «ρογεγραμμένοις. Solecismo, se non fosse evidente la depravazione di ortografia.
- N. B. Esemplando rigorosamente il prototipo, come ho promesso sopra a pag. 111, non noterò le scorrezioni rispetto agli spiruti, agli accenti e alla interpunzione, la quale per lo più è segno di nesso, nè lampoco accennerò ai vizi della sintassi. Pago di avvertire le glosse e la corruzione negli elementi della lingua, il resto si fa chiaro da se. Nella versione poi ho studiato mantenere la fedeltà della dizione e del costitutto senza offendere la grammatica.

syd. O'urdBoice. A ING. αυβ'. Ο κτάβριος, ΔΠ Ινδ.

6601. Ottobre. I indiz. (Costantinop.). 1092. Ottobre XV indiz. (Romana).

+ Σιγιλλιον γενάμενον, σαρ έμου κόμητος, ρακέρι σικελίας και καλαυρίας. τω έσιδωβέν (1) σρος τον τιμιώτατον ήγούμενον (2) μονής του αγίου φιλίαπου, δεμεγγων, μηνί, οκτωβρίω, της α ίνδικτιώνος (3).

+ το των Βειων εκκλησίων (4) Φροντίζειν, καὶ γειρα υοιβείας (5) ωρέγειν e porgere una mano di sovvenzione άυτοις (6) άξιον έστι και μαλλον οι. ad esse è cosa degna e anzi filanλαν Βρωπον και αυτής της ι εράς καταστα- tropica e ben indicata in riguardo σεος, ευπασόδεκτον (7). διο κάμου (8) alla medesima sacra istituzione. E ρωκέρι τὰς διατριυάς μου (9) έν μεσύ- però io Ruggiero facendo la mia diνη (10) ποιώντος (11), ήλθον πρός με mora in Messina, sono venuti da me οι μοναχοί του αγίου φιλίππου δεμέν- i monaci di S. Filippo di Demenna νων, σύν παρακλήσει (12), και τω εκεί- con una supplicazione e con l'iguσαι ήγουμένου άγίου γέροντος (12) κυ- meno ch'è quivi il santo vecchio mes-

Sigillo fatto da me Ruggiero Conte di Sicilia e di Calabria, consegnato al venerabilissimo igumeno del monistero di S. Filippo di Demenna, nel mese di ottobre della indizione i.

Lo aver cura delle divine chiese

ρου γρηγορίου, καὶ ήτησάν με τῶ δοῦ- sere Gregorio, e mi hanno supplicato ναι (14) αυτοῖς γωράφια, του δουλέυε- dar loro dei poderi per servirsene il σλαι ή μονή του άγιου φιλίππου, μετ άυτών, και ήξα τη αυτών αιτήση (15). και έπρόσταξα τον ραμπέρτον (16) τον τοτε μου βεσκόμητον, του δούναι και διάγωρησαι αυτοίς είς τον μου έλην (17) loro a Mueli dei poderi, e ciò soγαράφια εκ πεπιττου(18) κακείνος d- prabbondantemente. Ed egli essenνήτ νοθεμά εκτήσωχειδ ίκκ νῶτκιω διαγωρησιν τουτων, έστιν δέ όυτως, appreso la divisione di questi poderi. κατα μέν άνατολάς, έκ την κεφαλήν È poi cosi la divisione : dalla parte the admidus the meradne (19), xai aσεργεται ο γέτης γέτης άγρι του καστέλλου (20) του μου έλη καὶ εισερχεται castello di Mueli, ed entra nel monte είς τό όρος καὶ κατερχεται είς τὴν τραπέζην (21), κακείθεν κατερχεται ὁ ρύαξ. (tavola); ed indi discende il rivo sino έως εὶς τὸν λάκκον, καὶ ἐκ τὸν λάκκον, κατέρχεται είς την γρούτταν (22), κακείθεν τρακλά είς τὸ παλεό λιυάδη- libadio (antico luogo erloso) pel capo ον (23). είς την κεφαλήν του σπαρτά. di Spartà, e piega per il centro del καὶ ἀποδίδει εις τὸν μεσασήν τῆς με- grande burrone, e ascende nel burγάλης ώληθας, καὶ άνναυαίνει την ώλη- rone sino al vertice di esso, in cui è Σαν, άχρι της κεφαλής άυτης (24). εν il principio. Epperò gli stessi poderi ω και η έναρξις ὑπάρχει, έω αυτά τα e lo stesso monte (bosco) ho concesso γωράρια και τὸ ον όρος, ἔστερξα, και e confermato al predetto monistero εκήρωσα (25) τη προρηθείση μονή του di S. Filippo e al messere Gregorio αγίου φιλίππου, καὶ τῶ κυρῶ γρηγορίω categumeno e ai monaci che succeκαθηγουμένου (26), καὶ τῶν μετέπιτα deranno a lui sino alla fine dei seαυτου μοναχών, άχρι τερμάτων αιώνων. coli : per la salvezza dell'anima mia ύπερ ψυχηκής μου σωτηρίας, καί της e della mia consorte. E perció ho εμής συμβίου. και δια τουτω (27). ε- fatto il presente sigillo in favore del ποίησα το σαρόν σιγίλλιον, έν τή monistero di S. Filippo. A fermezza μονή του άγίου φιλίππου, πρός βαιυέω- di ogni cosa per non essere da chicσιν (28) πάντων, του μηδολως παράτινος chesia menomamente violata. Se poi ล้สองคอบอสิทุ่งสเ. ที่ อีร์ อุญคลสิทุ่ ris rouro taluno sarà trovato reo violare esso παρακρούων, ου μηκράν έξει την ήμων sigillo la si avrà da noi non picciola άγανάκτησιν, καί της ήμετέρας φιλίας indegnazione, e dal nostro amore

monistero di S. Filippo, E io ho degnato accoglier la loro supplicazione, ed ho ordinato a Roberto, che è al presente mio visconte, dare e dividere dovisi recato e avendo diviso, io ho verso oriente dal vertice del burrone grande e se ne va vetta vetta sino al (nel bosco) e discende per la trapeza al lago e dal lago discende per la grotta: ed indi serra serra per paleò

σχα έτει.

+ Ρωκέρη Κόμης καλαυρίας και σι**κελιας** (29).

στεριβήσεται. τούτο δε σφραγήσαντες τη sarà privato. Ed improntatolo colla συνήθη ήμων υούλλη τη διαμολύβδου. consueta nostra bolla di piombo è έπεδώΣη τῶ ρίβέντι ήγουμένω καὶ μο- stato consegnato al detto igumeno e al νή αγίου φιλίππου, δεμένναν, μηνί monistero di S. Filippo di Demenna καὶ ἐνδικτιώνι τη άνω γεγραμμένης τω nel mese e nella indizione soprascritta, nell' anno del mondo 6601.

> RUGGIERO CONTE DI CALABRIA E DI SICILIA.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Του Ρουκεριου σιγιλλιον των Χο-

Siggillo di Ruggiero intorno ai po-

1093. Rogerius Comes Siciliae et Calabriae concedit Monasterio S. Philippi Fragalatis quasdam terras sitas in territorio Muelis.

Da la gazana

Mucli.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena leggerissima lunga 39 centim. e larga 26 e 5 millim. La linea scritta si distende per 22 centim., cioè dal IV al xxv. Le linee scritte sono 24, di cui l'ultima fluisce a meno di metà; la firma è in linea separata e sottostà al testo due centini, e 5 millim. Le linee regolarmente tirate presentano l'equidistanza di un centim. Il testo che comincia al uz centim. (longitudinale), meno 8 millim., è vergato separatamente in due periodi. Fra il primo ed il secondo periodo si dà un doppio intervallo. Lo inchiostro scolorato dovette essere atro-violaceo. I caratteri eleganti in minuscolo diplomatico e la scrittura in nessi continuati. Il suggello manca e pendeva dal centro inferiore legato con fili di seta violacea, infilzati per quattro forami a piccolo quadrato; lì è ripiegata la pergamena per resistere meglio il suggello pendente.

La pergamena ravvolta in foglio è fessa negli angoli delle piegature e in qualcuno degli angoli è tartata. È citata nel mss. di Schiavo num. 3, fu ridotta in abbozzo dal Tardia, 8 sigillum, mss. ove manca il fac simile.

- (1) To imondir. Per ro imondir.
- (2) Η'γούμενον. Voce aurea da ἡγέομαι, δυμαι.
- (3) Tie a trocumoros. La indizione di Costantinopoli cominciando in settembre prece-

dette di quattro mesi a quella di Roma. Ved. sopra pag. 81. Nei diplomi greci siciliani si adopero talvolta la indizione romana invece della costantinopolitana, come intervenne nella pergamena precedente. Fu cosa ben facile che nella reciproca mescolanza della favella greca e latina si confondessero pure le costumanze dei due popoli. — Tir s. Alle lettere numeriche per depravazione ortografica sovrastano indistintamente i segni circonflessi. Ved. sopra pag. 83 e seg.

- (4) Εκκλησίου, Ε'κκλησίου, ως, ή, Assembramento, ragunanza, assemblea. Per il luogo di ragunanza. Nei secoli cristiani si usò ancora per il luoghi di convegno dei cristiani e pei siti destinati alla celebrazione dei divini misteri.
- (5) Τοιδείας. Βοίδεια, ας, ή. În questo diploma la lettera β è sostituita quasi costantemente dalla v.
  - (6) Ωρόγειν άυτοίε. Correttamente ορόγειν άυταίε (έκκλησίαιε).
  - (7) E'uamidentov. Per éuamidentov.
  - (8) K°aµoō, Kai dµoō.
  - (9) Διατρινάς μου. Ρετ διατριβάς μου. Διατριβή, ης, ή.
- (10) Martin, Messina, l'antica Zancla. Nei tempi andati detta città nobile, la seconda sorella del regno. Oggi cupo provincia, sita ad oriente dell'isola nella spiaggia sinuosa appresso la punta del promontorio Petoro. Sotto il dominio normanno tu sede di un arcivescovado, (traslocato ivi il vescovado istituito in Troina dal Conte Ruggiero), di un archimandrato dell'ordine di S. Basilio e di uno stratigoto; ebbe una popolazione più numerosa elto nei secoli susseguenti e decresciuta pei flagelli sociali, di cui sempre fu vittima generosa. Nel 1753 coi sobborghi numerò 60382 abilatori ed al presente al di là di 90000.

In quanto al censo di Sicilia vedi una memoria (studi sulla popolazione di Sic.) dell'egregio Francesco Ferrara. pubblicata nel 1840, giornal, di slatist, di Sic., 2º quadrimestre, part. 1, pay. 208 e seg., nel cui primo articolo tralla: 1. Importanza dell'argomento — 11. Che sia censimento o movimento di popolazione — 111. Il censimento antichissimo in Sic.—11. Origine della numerazione di anime—1. Metodo che in essa si usava —11. Fiducio che meritano —11. Popolazione della Sic. sotto i greci e i latini — 111. All'apoca araba — 12. Undici numerazioni da Ruggiero sino al 1653 — x. Duodecima. — Pueriti contrasti coi messinesi.

- (11) Ποιάντος. Per «τούντος. Nell'originale «οι. Il punto è segno di sigla, come ordinariamente la virgola.
- (12) Παρακλήσα. Παρακλήσα. 605, ή. Esortazione, preghiera. Voce aurea, ma nel linguaggio scritturale e patristico ebbe un senso assai mistico e consolante. Paracleto si chiamò egli stesso G. C., e Paracleto chiamò lo Spirito Santo. Α΄λλον «αράκλητον δότη υρίν... ο δὲ «αράκλητο» το «κύνμα άγτον... υμάς διδάξα «άντα. Ed egli vi darà un altro Consolatore. S. Giov. Evang.. c. xiv., 16... ma il Consolatore, cioè lo Spirito Santo... vinsegnerà ogni coas. Ivi 26.
- (13) A'ylov ydpovrov. Avrebbe dovulo essere di caso dativo e non genitivo, reggendo la preposizione aix e l'articolo ré che precede. A'yno dai greci si appellarono i prelati e le persone reali o imperiali; i primi per gli ordini di cui erano insignili,

gli altri per la sacra unzione che riceverano. Ved. Tzetze, lib. ix; synod. vi oecum. act. 10, in acclam.; Simon Thessel., de sacr. cap. de unct. imperat.; Giov. Cantacuz. lib. i, hist. c. 41; Codino, c. 17, n. 22.; Alemanni, not. in Procopii, ecc.

- (14) To dova. Correllamente ros dosva, sottintendendo évena.
- (15) A'irnon. Correllamente dirhosi. A'irnois, aus, n. Voce aurea.
- (16) Ρωματέρτον. Nel diploma precedente sta scritto: ρομπέρτον, a seconda la pronuncia più aspra o più dolce di chi vergava il diploma.
- (17) Μου έλην. Tuttora si conserva la denominazione della contrada Muelle e del feudo la Gazana dipendente dal territorio di Alcara, come si vedrà in seguito dal quadro geodetico delle possessioni una volta pertinenti a questo monistero e a quello di santa Maria di Maniaci. In un diploma di re Ruggiero è detto : de muellis. Sembra un tal vocabolo essere di origine araba : ma-hálu, rem rapuit, surripuit furtim, ovvero mu-hélo, fraudator dolosus. La contrada ebbe una siffatta denominazione per essere soggetta alle lave o per essere adatta agli agguati dei ladri. La natura siede li solitaria e minacciosa e caccia da questo suo regno tutti i viventi. Su argini di altissime rupi e su cervici di burroni inaccessibili si vedono imposti altri argini di altissime rupi ed altre cervici di burroni inaccessibili che s'immergono nel cielo. Tutto lì biancheggia di neve o negreggia di lava, e la mente attonita si confonde in un sublime grande e terribile. Di tempo in tempo sugli eterni ghiacci la potenza vulcanica apre un torrente di fiamaio, che precipita dalle viscere di quelle caverne ed ammassa. Allora rimbombano orrendamente i cardini interiori, e la terra teme subissarsi nei suoi primi elementi. I tuoi monti, o Sicilia, sono questi ! ma tuttodi sormontati dalla nertinace avarizia delle nazioni. Se con darsi Mongibello si onorò lo straniero vincitore di Abukir e si onorò per la favola del nome e per la sinonimia degli accidenti, più di come si fosse potuto dagli stessi dei, fu viltà, fu tradimento, fu infamia il farsi a rimertare l'invilito amante di un'adultera, il sagrilego mancatore della pubblica fede, il braccio potente della tirannide.
  - (18) Ex aspecto. Nel lesto tutte le lettere sono quasi scomparse.
- (19) Ωλουσε μεγάλης. Voce corrolla per δλίσθηκε, ατος, τδ. Da δλισθέο, precipilarsi. Questi luoghi oggi si appellano li Balzi, li Balzitti e portano direttamente al cratere dell'Etna.
- (20) Τος κατείλλου. Nella contrada di Muelle si osservano i frantumi del castello. Καστείλλου. Voce corrolla da castellum.
- (21) Τραπόζην. Per τράποζαν. Τράποζαν, ας, ή. Tavola, metaforicamente pianura. Sono note le pianure che contornano i burroni ed il cratere del famoso monte Etna.
  - (22) Γρούτταν. Γρούττα, ης, ή. Voce corrotta da grutta siciliano e grotta italiano.
- (23) Παλεό λυσέδιον. Per «αλαιόν λιβάδηον. Voce dei tempi di mezzo per luogo erboso. Feracissimi divengono col volgere dei secoli i luoghi che furon invasi e coperti da lava.
- (24) Κεφαλής. Capo da κεφαλή, ής, ή, Voce aurea. Il cratere dell'Etna fa parte delle possessioni una volta pertinenti al monistero di S. Filippo, ed oggi alla famiglia Nelson, come si vedrà appresso dal sopraccennato quadro geodetico della ducca di Bronte.

- (23) Ε΄ στερξα, και εκήγυσα. Da στέργω, κυρόω. Nel linguaggio feudale dei tempi queste duo voci ebbero significati solenni e sacramentali.
  - (26) Καθηγουμένου. Per καθηγουμένω.
  - (27) Διά τοθτω. Per 3ιά τόυτο.
  - (28) Βαινένσιν. Ρετ βεβαίωσιν, βεβαίωσις, εως, ή.
- (29) Powd $\rho\eta\tau$  Ko $\mu\eta\tau$ : Kirma del conte Ruggiero in nessi, come egli usava sottoscriversi. Anche in nessi si sottoscrisse Ruggiero II. Yed, l'esemplare riportato dal Montfaucon, palaeogr. graeca.

## III.

(εχγ). Δεκέμβριος. Η Ινδ. (χηδ). Δεκέμβριος. Η Ινδ.

6603. Dicembre. III indiz. (Costantinop.). 1094. Dicembre. II indiz. (Romana).

# † ΡΟΓΕΎΡΙΟΣ ΚΩ'ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩ'N RUGGIERO CONTE E AJUTATORE ΧΡΙΣΤΙΑΝΩ'N ΒΟΗΘΟΊΣ (1). DEI CRISTIANI.

Ε'πεί δή τοις εξ απαλάν ονύγαν τον Poichè a quanti già sin dalle teμονηρηβίον (2) καὶ τοιγώς (3) καὶ ἐιnere ugna la vita solitaria e nel silenρέμα το Βείον εξιλεείν (4) επίλεξαμέzio e nel deserto a propiziare la maeνοις. καὶ εν όρεσι κατα τὸν ἀπόστο- stà di Dio prescelsero; e nei monti, λον (5) δικτρίβοντα νυκτό (6) καὶ ἡμέρας giusta l'Apostolo, dimorando, notte είκετευοντα και έκλειπαρδυντες (7) τόν e giorno pregando e supplicando Dio Βεόν ὑπέρ παντό του (8) χριστιανικα- in pro' di tutto il cristianissimo poτάτου λαού και ε'ιρηνικής κατάστάσεως, polo e dello stabilimento della pace: νόμιμον άρα καί Βεω ευαπόδεκτον (9). è al certo regolare e accetto a Dio le τάς τούταν αιτήσεις εικότας άναπλη- preci di costoro meritamente ademρίν (10) καὶ ὑπὲρ ἀυτάν φροντίζειν. piere, e per essi aver cura che il neτό στάς τε τὰ τῆς ἀναγκαίας τροφῆς cessario mantenimento loro sia apάντῶν σοβίσκοβκι καὶ μάλα ἐικότκε. prestato; e ciò assai ben a ragione.

λίππου δεμέννων, ζειτών μετόγιον (13) τὸν ἄγιον νικόλαον τῆς σκάλας (14) του παλαιου κάστρου, ώντος μου έν τη πόλει πανόρμου (15) μετα τῶν συνεδρίάζώντων (16) μοι ἀρχόντων, έγὰ τύνϊν EvatnoBels tas nad exactny (17) yeναμένας θαυματοσιοιίας, τοῦ όσίου (18) άγία γέροντι σύν τών μετα σου έυλαμετόχιον τοῦ ἀγίου φιλίππου δεμέν- colo della Scala, dipendenza di S. Fiναν. οσάυτο (20) καὶ τον αγιον ήππό- lippo di Demenna. Similmente anche λητον, και χαράφια πρὸς διάτροφήν S. Ippolito e i poderi per alimento της αυτής μονής, έστιν δε ο διαχα- dello stesso monistero. È poi la diρισμός των αυτών χωραφίων δυτος. ως visione di questi poderi così : coάπεργεται από τοῦ άγιου ήππολήτου τὰ me esce da S. Ippolito in suso . έισα (24) τω πέραμέρος (22) του ρία- oltre la parte del rivo, ed esce lunκος, καὶ ἀπερχεται κατὰ μέσον του χε- ghesso per il centro della serra. ταρίου, δεξιό (23) άχρι έπάνα του άγιου a destra insino sopra di S. Zacheζαγαρίου (24). και ἀποδιδεί, εις τὸν ria; e piega per l'armo (congerie di άρμον (25) εις την τούργουνίαν (26), τά pietre e di legna) per la turgunia, ετήκριμνα (27) ὑπὸκάτω τῆς βροντιμέ- gli eficrimni (alti precipizi), sotto di νϊς (28), και αποδίδει εις την άριαν και Brontimene, e piega per l'aria e per έις την πηγήν τέν ουσαν υπόκάτω του la fontana che è sotto dell'armo di άρμου άγίου γικολάου, ὑποκάτα Βεν του S. Niccolo, e quinci sotto del bosco βουνου καὶ τὰ ἐφήκριμνα του έκείσαι (colle) e gli eficrimni della parte che μέρους ἄχρι της σκάλας, κακήθεν (29) è quivi sino alla scala ed indi nei έκ τούς μέσκλη Jous (30) καὶ τες άροίες, mesaliti (pietre medie) e nelle arie, e nai exderdei ex to otevor nai eis tor da nello stretto e pel bosco che è di αντίκρις βουνόν (31). κακή Σεν τον χέτιν rimpetto. Ed indi per la serra saaverystateas της πηγίς της ουσης μέ- lisce sino alla fontana, che è nel σον των δύο βουνών κατά δησμάς καί mezzo ai due boschi ad occidente, ας συγκλείη (32) τὰ έσα του παλεού e cosi conclude ciò che è entro Paκάστου, εως της κουλτόυρας του στο- leocastro sino alla coltura di Stoριανου α's κατέρχεται τά ύδατα, και riano, come discendono le acque, e

τύνην (11) έλθών σύ ο καθίγούμε- Adunque essendo venuto tu messere νος (12) κύρις γρηγόριος του άγίου φι- Gregorio categumeno di S. Filinno di Demenna, ricercando per dipendenza S. Niccolò della Scala di Paleocastro (antico castello), essendo io nella città di Palermo cogli arconti (capi) miei consiglieri. lo dunque avendo prestato orecchio ai miracoli che si operano ogni di dal santo padre nostro πατρός ήμων φιλίππου, καὶ σύ (19) τω Filippo, e da te santo vecchio con i religiosi uomini che sono teco, ho βῶν ἀνδρῶν, ἔστερξά σοι τόυτο ἔιναι concesso a te (dico) esser desso, S. Niανερχεται το πέραμέρως (33) του ρύακος τον χέτην έως τον τρίων λευκών λή-Σων (34) μέχρι του Τίλου βουνου του έπανω αγίου ήππολήτου, καὶ κατερχεται ο χέτησ ο έπάνω Σεν της οδού έως του τριόδίου μου έλη, και κατεργεται ή οδος του γαλέτου (35) έως του δμβρου. κακί Βεν (36) δεξιά το κάτω σύνορον έως του άγίου ήππολήτου. καὶ συγκλύει. ειναι δε ταυτα τα ανώτερα χαράφια έν τοις δηθείσι μετοχείοις, του άγίου φιλίππου. και σύ (37) τῶ κύρω γρηγορίω τῶ γαλίγουμένω καὶ ἐις τοὺς μετέπητα άυτου καθίγουμένους καὶ διαδόχους, έως τερμάταν ἀιώνων. καί διορίζωμαι απαντας αρχίεπισκόπους έπίσκόσους, βαρουγείοις, στρατίγοις (38), βεσκαμήτους (39) και τους κατά τιν ήμεραν (40) εξουσιαστάς, του μικέτι επίριαν, η έναχλην (41) τινα ενδείξηται έν τοίς αυτοίς μετοχίοις αγίου φιλίππου. άλλ έστασαν έλέυ Βερα (42) ύστέρ ψυχηκής μόυ σωτηρίας καὶ τῶν ἐμου γεννητώραν (43), και στοιξιτώσαν τινό άπολογίαν ή μὶ τῶ κα Βιγουμένω (44) ἀγίου φιλίππου, η δέ γε καὶ τίς φανή ένοχλών ἀυτά ή ότα κτάται ή ἀυτή μονή ου μικράν την άγανάκτισην ύποστή παρ εμού, καί την άραν έξη, πρός γάρ περίσσατέραν πίστωσιν καὶ βεβαίαν ασφαλίαν, τή δια μαλύβδου συνήθη βούλλη μου, έπεσφράγισα τὸ παρὸν σιγίλλιον, καί έδωκα σεός σὲ τόν καβιγόυμενον άγίου φιλίππου κυρόν γρηγόριον μηνί δεκεμβριω είς τὴν ῖβ (νδιατιώνος γ (45).

salisce la parte oltre del rivo la serra sino alle tre pietre bianche, sino allo psilo-buno (colle nudo), che è sopra di S. Ippolito, e discende la serra che è quinci sopra la via sino al trivio di Mueli, e discende la via di Galati sino all'ombro (pioggia); ed indi a destra lunghesso il contermine che è giù sino a S. Ippolito e conclude. Essere poi questi poderi sopra espressi nelle dette dipendenze di S. Filippo e a te messere Gregorio categumeno ed ai categumeni che saranno dopo te e ai successori sino alla fine dei secoli. E decreto che tutti gli arcivescovi, vescovi, baroni, stratigoti, visconti e chi sarà in autorità in ogni tempo, non mai violenza o turbazione alcuna abbiano a mostrare nelle stesse dipendenze di S. Filippo; ma stieno libere per la salvezza dell'anima mia e dei miei genitori, e facciano elli in qualunque modo la difesa mia al categumeno di S. Filippo. Che se poi anche taluno comparirà perturbare le stesse (dipendenze) o quanto possiede lo stesso monistero, a non picciola indegnazione sarà da me sottoposto e la maledizione si avrà. Epperò a più abbondante fede e a ferma sicurtà con la consueta mia bolla di piombo ho improntato il presente sigillo e dato a te categumeno di S. Filippo messere Gregorio nel mese di dicembre addi 12, indizione 111.

Sul rovescio si legge:

Σίγιλλιον το άγία νικολόσο τῆς σκάλας και το άγίου ἐππωλιτου.

λι κυπλι συ λι τερρι δι σαντυ γικολαυ δι λα σκαλα δι παλαιυκαστρο.

1094. Concessio pheudorum S. Nicolai de Scala ac S. Hyppoliti facta a Comite Rogerio monasterio S. Philippi Fragalatis. Sigillo di S. Nicolò della Scala e di S. Ippolito.

Li quali su li terri di S. Nicolao di Paleucastro.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 46 centim. e larga 22. La linea scritta è larga 18 centim. e 5 millim.; cioè dal n centim. di larghezza al xix e 5 millim. Le linee scritte sono 35, oltre la linea d'intestazione, e regolarmente tirate sono tra loro equidistanti di un centim. e 3 millim.; le ultime cinque linee hanno l'equidistanza minore di 4 millim. e il carattere più minuto e più compatto. La pergamena ripiegata è fessa in tre piegature e corrosa in una. L'inchiostro è flavo, forse in cinabro nel primitivo colore. La scrittura è in minuscolo diplomatico. Il suggello manca e pendeva dal centro inferiore legato per due forami con fili di seta rossa.

Questo diploma è citato nel ms. di Schiavo, cap. 1, n. 4. Tardia il ridusse con internissione e ne spiegò in latino il principio, ms. 6 sigillum. Manca il fae si-

Nella pergamena in data del 1441, 24 maggio, indizione iv, contenente il transunto di vari atti, distesi in greco e latino, si comprende eziandio la versione di questo diploma in lingua vernacola, la quale versione è del tenore seguente:

« conti rogeri di sicilia et di calabria ayutaturi di li christiani Impero hi scelliysti 
lu divina amuri di la pichulitati di li tenniriti di li ungi et di exiri a la vita monastica et viviri silenziusamenti et quietamenti et patricandu secundu lu dictu di la apostulu di nocti et di jornu petendu et pregandu lu signuri deu pir lu sthabilimentu
pachificu pir tuctu lu populu christianu adunca ricolligasti bene plachenti a deu pir
adimpliri li petitioni vostri appartinivilimenti pero hi tu si curusu pir loro chercari
comu di partrari et exiri pir li necessari di la vita loro et assay specialimenti adunca tu misseri lu abbati grigoli di sanctu philippu di demina cherhi pir grancia sanctu nicola di la scala in paleucastru di lu anticu castru essendu eu in la
chitati di palerinu et colligandu cum li mey capurali eu intisu hi ti appi et li miraculi facti pir omni jornu di lu sanctu confermu a li quista exiri grancia di sanctu
philippu di demina et similimenti sanctu ypolitu et li territorij pir vita di ipsu
monasteriu esti lu spartimentu di li dici territorj giusta come va di sanctu ypo-

litu isa ultra la parti di lu valluni et va pir menzu lu serru illa banda destra fina supra sanctu zaccaria et duna ad armu ad argunia hi tali si dichi subta bronti veni et duna ad aria et a la funtana la quali esti subta armu subta sanctu nicola subta di lu boscu et di li dirupi li quali suni in li parti di illa fini a la scala et di illa menzu li petri et di aria et duna a lu strictu et incliuna di lu boscu et di illa lu serru serru et munta fini a la funtana la quali esti in menzu di li dui boschi infra lu punenti et concludi li così hi su intra paleucastru fini a la cuntura di sturianu secundu xindinu li acqui et munta ultra la parti di lu valluni lu serru fini a li tri petri blanchi fini susu lu boscu di lu quall esti supra sanctu ypolitu et xindi lu serru lu quali esti supra la vla fini di Il tri vii di mueli et xindi la via di galati finu umbru et di illa dirittu yusu et confina finu a sanctu ypolitu et concludi exiri quisti territorii supradicti a li dicti grangi di sanctu philippu et tu misseri lu abbati grigoli et a li successuri abbati hi sarrannu apressu di ipsu fina lu finimentu di lu mundu et cumandamu tucli li archiepiscopi episcopi baruni cavaleri et furisteri hi di ogi inanti non haviri potestati ne sullivari nulla contraditioni hi fussi incontra a li grangi di ipsu sanctu philippu ma sianu liberi et franchi pir salvationi di la anima mia et di li mey generanti et hi non digianu arrispundiri exceptu a lu abbati di sanctu philippu et si pir aventura alcunu parissi hi turbassi li dicti territorij quantu cosi havissinu di lu monasteriu et non pocu sarra a la ira mia di lii manchi la vita et pir vostra fermiza et claritza sigillamu et inbullamu di chumbu lu dictu privilegiu et pir quistu presenti sigillu di nui a ti abbati grigoli di sanctu philippu a li xu di lu misi di dichembru in inditionis a li seymilia et sey chentu xin anni (interpretazione fallata. L'anno è 6693) di lu criamentu di lu mundu. »

- (1) Χρισπανών βοςβώς. Christianorum adjutor. Epiteto condegno del conte Ruggiero. La religione di Cristo nei templ di mezzo crebbe in reputazione e in ricchezza più a chetar la cieca paura delle coscienze, che ad essere onorata nel vangelo e non contaminata colla superstizione. Ma il conte Ruggiero in Sicilia sinceramente ristaurò la fede ed il culto. Che anzi se diede alla chiesa proprietà, onori, dovizie, puntillò così la sua autorità di smisurata possanza. Principa di liberi uomini, non capo di turbolento baronaggio, ed insignito di legazia pontificia con le armi e con le buone artl preparò una monarchia che prima e sola in Italia durò per otto secoli e che non fu spenta nè per dominio straniero, nè per patti violati, nè per viltà di popolo; ma per plebiscito invocato l'indomani della vittoria popolare sulla tirannide.
  - (2) MargenBior. Vita solitaria, monachismo. Ved. gloss. graeco-barbarae.
  - (3) I six se. Per houxes. Quetamente, H sox 4(v. Star cheto o in ozio.
- (4) Ε'ξιλείν. Per «ξιλάν. Da «ξιλάν, conciliare. Ε'ξιλεσόμα, reconciliare. Ε'ξιλέσκομα, propiziare, placare.
- (5) Τον Απόστολον. Ecco il testo di S. Paolo, a cui si accenna in questo lungo: α Ελιδάσδησαν, δεκρίσθησαν, διβρίμεναι, καιοχούμεναι, Ω'ν ούνα η'ν άξου δεκίσμου, δεν δεκρίμενα πλανώμεναι, και όρεση, και σεκγλείσε, και τοῦς όπαις τῆς γῆς. Furon lapidati, furon segati, furon tentati: moriron uccisi con la spada, andaron attorno con pelli di pecore.

e di capre: bisognosi, affiitti, maltrattati. Dei quali non era degno il mondo, erranti in deserti, monti e spelonche e nelle grotte della terra. Agli Ebr. c. xı, 37-38.

- (6) Nourd. Per vourde. Manca il segno dell'abbreviazione.
- (7) Ε'πίλεξαμένοις, διάτρίβοντα, 'έκετένοντα, έκλειπαρούντες. Gruppo di solecismi.
- (8) Havrd to. Per warrds to5.
- (9) E'uanidentov = évandésintov.
- (10) A'van'ingi'v. Per avan'ingsiv.
- (11) Túyny = roiyuy.
- (12) Καθίγούμενος = καθηγούμενος.
- (13) Μετόχίον. Cella monastica, a mojori monasterium dependens, cui opponitur archimandrita. Err. Stefano, glossar. Ved. sopra pag. 169 (14).
  - (14) Τής σκάλας. Σκάλα, ης, ή. Voce latina dei cui composti ved. Du Cange.
- (15) Πόλα «πούρμο». Nei diplomi greci-siciliani sola Palermo si ebbe il titolo di Πόλα, Gli scrittori bizantini dissero Πόλα la sola Costantinopoli, Ruggiero il gridato dal parlamenti re di Sicilia, per amore o per forza riconosciuto dal papa duca di Puglia, di Calabria e principe di Capua, fece Palermo capitale di questo suo regno, la quale era allora la più illustre città di Europa dopo Cordova e si nomò: Prima Sedes. Corona Regis. Regni Caput. Ved. Serifi. Elidris, descriz. di Sic.; Salv. Morso, descriz. di Palermo antico. Nel censo del secolo xvi numerò 111,818 abitanti; nel 1798, 146,549; nel 1831, 173,478; nel 1832, 184,334.

(16) Συνεδριάζώντων. Da συνεδριάζω. Οι άρχοντες si appellarono in Atene gli arconti, che costituirono nella repubblica ateniese la magistratura più eminente. In generale of 42x02755 si dissero i principi, i magnati, i grandi. Oggidì I greci nel moderno idioma chiamano ò ápxoras un signore. Presso i bizantini questa voce significò titolo di officio. I greci normanni in Sicilia l'adottarono per esprimere lo stesso significato. Oi apxovess furon nomati i sette grandi uffiziali della corona istituiti da re Ruggiero, appena egli assunse il diadema e lo scettro. La parola τον άρχονταν impiegata in questo diploma dal conte Ruggiero se non fosse accompagnata da aggiunto, accennerebbe solo capi commilitoni, capi del baronaggio da lui creato come prezzo della conquista. Ma polchè il ro tov appiorem è accompagnato dall'aggiunto participio συνεδριαζύντων; questo participio aggiunto dà un gran valore istorico al τό άρχοντων. Denota niente meno senza perplessità e senza contrasto, che il conte Ruggiero giunse a stabilire in Palermo una corte e a rappresentare di un governo i suoi domini acquistati col senno e col braccio. Il Di-Gregorio coll'acume del suo ingegno presenti questo felice concetto istorico; se non che privo di testimonianze e di argomenti incontestabili nol potè lumeggiare sino a splendore di giorno; e lo Scinà non ebbe a sdegno apporglicio a travedimento. Il testo del presente diploma, rendendosi ora di ragion pubblica, viene dopo mezzo secolo a fat palese giustizia al sommo Di-Gregorio. Pertanto io dico con lo stesso autore, che non vi ha carta dell'età di mezzo, per quanto sia stata giudicata frifula, che non sia importante, e che pubblicandosi non si renda utile allo studio dell'istoria e della soda erudizione. Ved. Ros. Di Gregorio, opere; Dom. Sciuà, prospetto della storia della lett. di Sic. nel sec. xviii.

- (17) Kat śnásty. (†, 16,22).
- (18) O'cios. Manca il segno del nesso. Nell'originale è scritto (c.
- (19) Σύ. Per σοθ του άγιου γέροντου, genitivo continuato di τοθ δοίου κατρώ τίμων φιλίκκου,
  - (20) O'adoro. Per badoros.
- (21) Τὰ α΄σα. Rettamente o direttamente. L'σιὰ, ζσιὰ, ερός ι΄σιὰ, Ισόρουν, uguagliare. Depravazioni da ι΄σιος per ι΄σος. Ved. Du Cange, glossar. lo credo, che in questo luogo e generalmente nei diplomi greci siciliani ἀ σα ο τὰ α΄σα siasi adoperato come averbio, dedottosi dal dialetto siciliano ι΄σα ο jίνα usato avverbialmente per in su, da tsa'ri o jisa'ri verbo attivo, levar in alto o spingere in alto. È chiarissimo dal contesto del diploma, che qui τὰ είσα fu adoperato per su e non per rettamente o direttomente.
  - (22) Hépapépos, cioè mépa pépos.
  - (23) Asga. A desira. Err. Stef., glossar.
- (24) Zagarios. La chiesa di S. Zaccheria vicino il feudo di Meleradi fu soggetta all'abbazia di S. Maria di Gala.
- (25) Α'ρμων. Α'ρμων, κ', οι. Omero, commessura, da Δρμόττω. Metaforicamente, giogo, siciliano cozzu di la muntagna. Ancora la contrada conserva la medesima denominazione.
- (26) Τούργουνίαν. Corrollamente invece di την έργωνίαν. Ved. Err. Stef., thesaurus ecc. Ε'ργωνία, αε, ή.
  - (27) Τλ εφήκριμνα. Da έπει e κρημνός, ε, δ, precipizi.
- (28) Ta Beorindos. Brontimene. La città di Bronte, che occupa le radici del monte Etna o i fianchi verso settentrione, prese il nome da uno dei ciclopi di Vulcano. Fu città demaniale, oggi sede di mandamento, dipendente dalla provincia di Messina e dal circondario di Patti. Nel 1852 numerava una popolazione di 10,049 abitanti. Ved. Vito Amico, dizionario topografico; Amari, notice, carte comparee de la Sicile ecc.
  - (29) Kang ber. Per nansiber.
- (30) Μέσα λέβουτ. Μεσάλτροτ, \*, 6. Pietre medie o pietre che sono in mezzo. Occorre osservare nei diplomi greci siciliani la testimonianza dei pietrami, come disegnazione di confini di poderi. Nella Bibl. ms. di Schiavo in un diploma di re Ruggiero intorno ai confini del Monte Linari si legge: Ο΄ που ὑπαχίχουσιν δι λίδοι... όπου κατοικεί διλίδοι διεράγουσε... όπου ὑπάχχουσι δι δύο λίδοι οἱ μεγάλοι... όπου είσιν πολλοί λίδοι: dore esistono le pietre... dore è la pietra tetragono... dove esistono i due massi grandi... dove sono molte pietre.
  - (31) A'ντίκρίε. Per άντικρυε
  - (32) Yuyksin. Invece di ouyuksisi.
  - (33) To πέραμέρος, cioè το πέρα μέρος.
  - (34) Aidow. Per hidow.
- (35) Του γαλάτου. Galati. Ved. Heriff. Elidris, descriz. di Sic.; Amari, notice. Galati è attualmente un comune in provincia di Messina circondario di Palti e mandamento di Tortorici, popol. circa 2,240.

- (36) Kani bey. Per nane: bey.
- (37) Kal ov. Per zai coi.
- (38) Βαρουσίου, στρατήγοίε. Sulceismo. Correttamente Εαρουσίους, στρατηγός. Στρατηγός, ο δ. Capitano, magistrato. L'officio degli stratigoli venne introdotto in Sicilia sotto la cione bizantina, ed in seguito fu sostituito a quello dei vicecomiti. Dapprima i godi esercitarono una giurisdizione militare: ma indi furono magistrati giudi-
- e Riscotturo nelle città principali e conobbero le cause criminali, giudicate dallo magistrature locali. Sotto gli sveri venne meno una tal carica, comeché fossero state date ai giustizieri provinciali le attribuzioni prima disimpegnate dagli stratigoti. Si conservò solamente l'officio di stratigoto in Messina, il quale durò sino al 1674; quando operatasi in quella città una ribellione per opera dello stratigoto Luigi D'Oyoo venne abolito l'ufficio e surrogato da un governatore della piazza, che cessò pure nel 1814. Ved. Francesco Emmanuele marchese di Villabianca, Sicilia nobile e suoi mss. nella bibl. com. di Pal.: Castellii, fusti della Sicilia: Rosario Gresorio, opere, ecc.
  - (39) Bernoultous. La dizione ritorna ad essere in caso accusativo.
  - (40) Kara ti'v hudgav. Per nata the hudgav.
  - (41) Ε'νωχλήν. Barbarismo in vece di ἐνύχλησιν. Ε'νόχλησις, εων, ή.
- (12) E'xe/beçx. Liberi, sì liberi nel modo più assoluto. Le smisurale ricchezze, gli indefiniti privilegi e le incontestabili immunità largite al ciero nel medio evo, mentro la società agitavasi nella estrema disuguaglianza dei diritti e degli averi e nella universale ignoranza, produssero la onnipotenza clericale cotanto rimpianta sin oggi. Cupidigia, simonia e libidine lussureggiarono nella vigna del Signore. L'ambizione passò ogni misura; e mentre tra la divisione e la debotezza degli stati inunizossi il sacerdozio come gigante, da umile di spirito e da povero di mezzi che era stato, tremaron poi della sua possanza i popoli, e il successore di Pietro stese la mano inerme a comandare le nazioni e i re. Egli accese guerre e le cessò; dove moderò dominazioni e dove diede o strappò corone; e quanto più lontano, più venerando. Furon dessi i frutti che raccolse la chiesa nei tempi di mezzo dalla mansueta pietà dei tempi apostolici!
  - (43) Γεννητώρων. Da γεννήτωρ, ορος, ό, genitore. Γεννάω. Dar in luce, generare.
  - (44) Η' μὶ τῶ καθιγουμένω. Ρετ έμην ο έμου τῶ καθηγουμένω.
- (43) Manca la data dell'anno; ma nel diploma seguente si dice: 6603, era di Costantinopoli, cioè 1094, anno di G. C., stante essere dicembre il mese. L'indizione costantinopolitana corrisponde perfettamente.



# IV.

εχγ'. Δεκάμβριος, ΙΙΙ Ινδ. αμδ'. Δεκάμβριος, ΙΙ Ινδ. 6603. Dicembre. III indiz. (Costantinop.). 1094. Dicembre. II indiz. (Romana).

### † PΟΓΕΊΡΙΟΣ ΚΩ'ΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΊΝ RUGGIERO CONTE E AJUTATORE ΧΡΙΣΤΙΛΝΩΊΝ ΒΟΗΘΟΊΣ. DEI CRISTIANI.

Ε'πειδή τοις έξ άπαλών όνύχων τόν Poichè a quanti sin dalle tenere μονήση υίον και έσιχώς και ειρέμα τὸ ugna la vita solitaria e nel silenzio e Βείων έξιλεείν έπιλεξαμένοις. καὶ έν nel deserto a propiziare la maestà di όρεσι κατά τὸν ἀπόστολον διατρίβοντα Dio prescelsero; e nei monti, giusta γυκτός, καὶ ήμέρας ίκετευοντα καὶ έκl'Apostolo, dimorando, notte e di preλειπαρόυντες του Βεον. υπέρ παντός gando e supplicando Dio in pro' di του γριστιανικατάτου λαού. καὶ έιρηtutto il cristianissimo popolo e dello งเหกุร หลาสธาล้รยณร-งอุนเผลง ล้อส หล่! วัยอั stabilimento della pace: è al certo regolare e accetto a Dio le preci di coέυαπόδεκτον, τὰς τούταν ἀιτήσεις εἰκότως αναπληρήν, και υπέρ αυτών φρον- storo meritamente adempiere, e per τίζειν. το στώς τε τα της αναγκαίας essi aver cura che il necessario manteτροφής ἀυτών σορίσας Σαι καὶ μάλα nimento loro sia apprestato, e assai έικότως, τύνην έλθων ού ὁ καθηγούμε- ben a ragione. Adunque venuto tu νος κύρις γρηγόριος του αγίου φιλίπ- messere Gregorio categumeno di San που δεμέννων, ζειτών μετόχιον τὸν άγιον Filippo di Demenna, ricercando per νικόλχον της σκάλχε του παλαιου κά- dipendenza S. Niccolò della Scala di στρου, ώντος μου έν τη πόλει πανόρμου Paleocastro, essendo io nella città di μετα τῶν συνεδριαζώντων μοι αρχόντων. Palermo cogli arconti miei consiglieri. έγα τύνην ένατησ βείς τάς καβ εκάστην lo dunque avendo prestato orecchio ของอนุธ์ขาร ยีส่อนุมาเฉพาะเลร, เออี อังใจข ai miracoli che si operano ogni di dal πατρός ήμαν φιλίππου, καὶ σὐ τῶλγία santo padre nostro Filippo, e da te γέροντι σύν τών μετα σου ευλαυάν αν- santo vecchio con i religiosi uomini δρών, έστερξά σοι τόυτο έιναι μετόχιον che sono teco, ho concesso a te esser του αγίου ειλίππου των δεμέννων. desso, S. Niccolò della Scala, dipenουχυτος καὶ τὸν ἄγιον ἡππόλητον, καὶ denza di S. Filippo di Demenna. Siνης. έστιν δε ο διάχαρισμός των άυτων per alimento dello stesso monistero.

χωράφια προς διατροφήν της αυτής μο- milmente anche S. Ippolito e i poderi χωραφίων δυτο. ως απερχεται από του È poi la divisione di questi poderi αγίου ήππολητου τα είσα τω περαμερος cosi : come esce da S. Ippolito in του ρίακος, και απερχεται κατά μέσον suso, oltre la parte del rivo, ed esce του χεταρίου, δεξια άχρι έπάνω του lunghesso per il centro della serra. άγίου ζαγαρίου, και ἀποδιδεί, τά ήσα, a destra sino sopra di S. Zacheria. ής τὸν άρμον εις την τουργουνίαν, τὰ e piego in suso per l'armo, per la turεφήκειμνα και υποκάτο της βροντιμέ- gunia, gli eficrimni e sotto di Brontiνης, και αποκάτοθεν του άρμου του mene; e quinci sotto dell'armo di S. αγίου νικολάου, τὰ ὑποκριμνα του ἐκεῖ- Niccolò, gl'ipocrimni della parte deσαι. δεξιού μέρους άχρι της σκάλας. stra, che è quivi sino alla scula: ed κακή Βεν έκ τους μέσαλή Bous και τες indidai mesaliti (pietre medie) e dalle ลองเธร, ลัง to στενόν, καὶ διδή ής τον arie e dallo stretto dà pel bosco che αντικεις βουνών, ήγουν ταν άρμων. κακή- è di rimpetto, cioè dell'armo. Ed indi Βεν των άρμαν άρμαν και ανερχεταιέας armo armo e salisce sino alla fonτης πηγής της όυσης μέσαν των δύον tana, che è nel mezzo ai due boβουνάν κατά δησμάς, και ας συγκλήη schi ad occidente, e così conclude τα έσω του παλεού κάστρου, έας της ciò che è entro Paleocastro sino alla κουλτόυς as του στοςιανόυ ώς κατερχε- coltura di Storiano, come discendono ται τα ύδατα. και ανερχεται το πέρα le acque, e salisce la parte oltre del μέρος του ρύχχος το χετάριον έας των rivo la serra sino alle tre pietre bianτριών λευκών λήθων μέχρι του ψυλου che, insino allo psilo-buno, cioè colle βουνου του αγίου ηππόλητου. καί κα- nudo, di S. Ippolito, e discende la τεργεται ο χέτης ο επάνοθεν της όδου serra, che è quinci sopra della via έως του τριώδίου μουέλη, και κατερ- sino al trivio di Mueli, e discende la γεται ή αδώς του γαλάτου έως του via di Galati sino all'ombro, ed indi ομβρου. κακήθεν δεξοιά το κάτω σύ- a destra lunghesso il contermine, che νορον έως του άγίου ήππόλητου καὶ è giù sino a S. Ippolito e conclude. συγκλύει. είναι δε τάυτα τα άνώτερα Essere poi questi poderi sopra espressi χαράφια έν τοις ρηθείσι μετοχείοις, του nelle dette dipendenze di S. Filippo άγίου φιλίππου. καὶ σὺ τῶ κύρω γρη- e a te messere Gregorio categumeno γορίω τῶ γαθηγουμένω καὶ ἐις τοὺς ed ai categumeni che saranno dopo μετέπητα αυτου καθηγουμένους καὶ διάδόχους. έως τερμάταν άιώνων. έχειν δέ άπ' άυτου του όρους ξύλα τὰ άρκούντα άυτῆς ής τά ται σποίτεια και άρωτρα καὶ παλούκα ής τους άμπελανας, καὶ διαρίζωμαι άπαντας άρχιἐπησκόπους ἐπισκόσους βαρουνείοις, φαραστέρης στρατηγούς καὶ υισκεμήτους, καὶ τοὺς κατά την ημέραν εξουσιαστάς, του μικέτι έπηρίαν, ή ένοχλην τινά ενδείξηται έν τοῖς άυτοις μετοχίοις άγίου φιλίππου, άλλ έστο σαν ελέυθερα ύσεερ ψυχηκής μου σατηρίας και των έμου γεννητόρων, και σοιείτωσαν τίν άπολογίαν ή μί το καβιγουμένω άγιου φιλίππου, η δέ γε καί τίς φανή ενογλών αυτά ή ότα κτάται ή αγια μονή ου μικράν την άγανάκτησιν ύποστή παρ εμού. καί την άρλν έξη. πρός γάρ περισσυτέραν πίστασιν καί υευχίαν ασφαλίαν, τη διάμολύυδο συνήθη υούλλη μου, έπεσφράγησα τό παρόν σιγίλλιον, και έδωκα σερός σὲ τον καθηγουμενον άγίου φιλίππου κυρον γρηγόριον. μηνί (δεκεμβρίω είς την ιβ) ίνδικτιώνος γ. έτους έχγ'.

Sul rovescio della pergamena si legge:

🕹 Σιγιλλιον τε άγίου νικολάς τε πιλιακέστρε καί άγιε ιππολίτε.

te e ai successori sino alla fine dei secoli. Avere poi dallo stesso monte legni bastevoli al medesimo (monistero) pei tetti e per gli aratri e pei pali delle vigne. E decreto, che tutti gli arcivescovi, vescovi, baroni, foresterii, stratigoti, visconti e chi sarà in autorità in ogni tempo, non mai violenza o turbazione alcuna abbiano a mostrare nelle stesse dipendenze di S. Filippo; ma stieno libere per la salvezza dell' anima mia e dei miei genitori, e facciano elli in qualunque modo la difesa mia al categumeno di S. Filippo. Che se poi anche taluno comparirà perturbare le stesse o quanto possiede il santo monistero, a non picciola indegnazione sarà da me sottoposto e la imprecazione si avrà. Epperò a più abbondante fede e a ferma sicurtà con la consueta mia bolla di piombo ho improntato il presente sigillo e dato a te categumeno di S. Filippo messere Gregorio nel mese (di dic. addi 42), indiz. 111, l'anno 6603.

Sigillo di S. Nicolò di Paleocastro e S. Ippolito.

το εγγραφού του αγιού νικολαύο της онадая

Lo instrumento di S. Niccolò della Scala.

privilegio di Santo Nicola la scala

δελα συνισγε φαττα δε σαγτου γικολαου δε λα σκαλα ε δε σατου ιππολι- lau de la scala e de satu ippolitu του χουν σχντου φιλιππου λι χουχλι cun santu filippu li quali cuntenenu κουντενενου λε τερρε δε λα χαξανα ε le terre de la chasxana e de santu δε σαντε ιππολιτου κονοξοσα α λε βε. ippolitu consxessa a lu Benerabbile νεραββίλε αββατε γρίγορι δελε μαγνε abbate grigori de lu magnu Conte MONTE POUSEEPI.

de la unione fatta de santu nico-Rusxeri.

Privilegio greco allo fegho di santo Nicola la scala in li territorii di lungi di la arcara chi non si possedi tutto come per la confirmazioni fatta de lo Conte Roggeri.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 49 centim. e larga 38. La linea scritta è 30 centim., cioè dal 118 al xxxv. Le linee scritte sono 39, oltre la intestazione, e regolarmente tirate tra loro equidistano di un centim., e 7 millim. La pergamena ripiegata e rotta interamente nelle piegature e corrosa in più parti è molto bruttata e scolorata; ma conserva quasi integro l'inchiostro nero. La scrittura in minuscolo diplomatico è larga e crassa. Non vi è segno di suggello pendente o non sia stato un atto autentico; ma copia del precedente diploma, con il quale ha identico il contesto, eccetto le varianti e talune aggiunte, che per altro sono di non lieve momento, e si possono di leggieri riscontrare col testo del diploma antecedente, tra cui l'aggiunta della data dell'anno, ovvero manca an tal segno per la rottura e corrosione della stessa pergamena. Questo diploma fu mediocremente rappezzato dal Tardia, 9 sigillum. Manca il fac simile.

V.

εχί. Ο κτώβρισε. Δ Ινδ. αρά. Ο κτώβρισε. ΠΗΗ Ινδ.

6610. Ollobre. X indiz. (Costantinop.). 1101. Ollobre. IX indiz. (Romana).

+ Σϊγίλλιον γενόμενον παρ εμού κο-Sigillo fatto da me Adelasia Conμητήσοης αδίλασίας (1) καλάβριας καὶ tessa di Calabria e di Sicilia, e conσικελίας. και έπιδωθέν πρός την μοsegnato al monistero del santo padre νην του όσίου πατρός ήμων φιλίππου nostro Filippo di Demenna di Meliδεμέννων του μελητυρά. καὶ έπὶ τῶ tiro e a colui che presiede allo stesso, ταυτής προεστώτι κυρώ γρηγορίω κα- il messere Gregorio categumeno e con Σίγουμένα, και τοις μετ' άυτου δειά- esso ai successori e categumeni, nel δόγοις καί καθηγουμένοις. όπτωυρίω mese di ottobre della indizione x. μηνί της ινδικτιώνος ι. δι ατρίβον-Dimorando io nella Valle di Demenτόμου (2) έν τη χώρα δεμέννων (3) είς na, in S. Marco con lo stesso mio fiτὸν ἄγιον μάρκον (4) μετ' αυτου ὑιοῦ μου glio Simone. Poichè si ristabili mio σιμού. (5) ότι ι'άθη ὁ ὑιὸς μου ρογεριος figlio Ruggiero in S. Filippo dalla εις τον άγιον φιλιππον έκ της νόσου malattia del suo orecchio. Adunque του ωτίου αυτου. τύνην ει'δας είκτοις avendo veduto coi propri occhi, ed ομμασίν και ακεικοώς την πολλήν Σαυ- udito la moltitudine dei miracoli che ματοποίείαν τοῦ όσιου πατρός ήμῶν οι- si fanno dal santo padre nostro Fi-

του άγιου γέροντος, και των ευαρέστων zioni [del santo vecchio e dei plaάγιων άνδρων των ώντων και διάκαρτερούνταν μετ' άυτου έν τη άγια μονή. καί τάς πρός Βεόν ευγάς και δεήσεις διά παντός άναφερούσας τω δεσπότη Βεώ ύπεὸ ἡμῶν και του άγιου κόμιτος (7), καί των γονέων ήμων καί παντή τώ λαώ (8) γρηστιάνων άδελφων ήμων. καί είδων την μονήν πτοχίν (9) και ύστε-κα: σπλαγγνησ Σείς είς ύμας, δεδώκαμεν ύμην. παροίκους τέσσαρους. ὧν τὰ ὑνόματα είσην τάυτα. στέφανος φιλαρμακος. καὶ πέτρος θεοδαρου, κανσταντίνος πορκέλλης, και Βεοδώρος δανηστής, και δυτοι δουλέυην ες αξί επ'αυτή τη άγία μονή, τέχνα τεχνών άυτών σύν των ώντων αυτών κινητών και ακινήτων (11). παρέγγυώ δε πάντας τούς ὑπὸ τὴν χώcav μου (12) ώντας έξουσϊάστας, στρατηγους βεσκόμητας, και λοιπούς, και έμούς διάδόχους και κληρονόμους, τού ίναι τουτους άπαρασαλεύτους (13) και άγεμποδίστους. μήτε άγγευην άυτούς μήτε ζυμϊούν ή έρβατίζην, ή άνακρένην (14) ή μή μόνος ο καθηγούμενος, καί όι μετ'αυτού, ομίως δέδωκα έν τη αυτή ανία μονή, έκ τῶν ἀπόρων ἀμπέλων τῶν ἀν-Βρώπων μου φυγώντων και άναληοθέντων τής χώρας μου (15), των άμπέλων της όριας ριζέια γ΄, και' τῶν ἀμπέλων της βαγίτζης ρίζεια σ', και των έρηπι ρίζεια contrada Erepi barbe 200. Similσ. ωσαύτως και ε's τον ποτάμον της mente al fiume di Panagia aver voi li-สมหมาในร. เทพ บันนัร มีอีเมท สอเพีย บ่อีกูล่- berta di far molini per sostentamento μυλαπρός ἀπότροφην και ὑπειρεσί αν της e somministrazione del santo moάγιας μονης, ομέος και εις τον έκεισαι nistero. Similmente anche al luogo

λίππου και τλε αξι' αδιλήπτας (6) έυχας lippo e sempre le incessanti oracidi santi uomini che sono e perdurano con lui nel santo monistero e le orazioni e le preghiere sempre innalzantisi al Signore Dio in pro di noi e del santo Conte e dei genitori nostri e di tutto il popolo dei cristiani, fratelli nostri. E avendo veduto il monistero povero e mancante ogni giorno dell'alimento, e commossa nelle nostre viscere, vi abbiamo donato quattro villani, i di cui nomi son dessi: Stefano Filarmaco e Pietro di Teodoro, Costantino Porcelli e Teodoro Daneste; e costoro servire per sempre in esso santo monistero, i figli dei figli loro insieme coi loro mobili ed immobili. Mando poi a tutti i funzionari che sono nel mio pacse, stratigoti, visconti e ai miei successori ed eredi esser dessi illesi e non ostacolati, nè angariarli, nè multarli o chiederli di albergo o giudicarli se non il solo categumeno e coloro che sono secolui. Similmente ho dato a questo santo monistero delle vigne dubbie de' miei uomini che eran fuggiti e che tornarono nel mio paese, cioè delle vigne della contrada Oria barbe 600, e delle vigne della contrada Vagitza barbe 200, e di quelle della

τόπον τοῦ ποταμοῦ ὑπὐκά-ου :οῦ παυ- che è quivi del fiume al di sotto di ληάνου γαράφιον μοδδίαν τέσσαραν. Pauliano un podere di quattro moggi του πειζην (16) του παυλήπου καί του del pezzo di Pauliano e di Galati e di γάλατί, και του πάτερα, πρός ύμετέραν Patera, per vostro uso e amministra-ขอท์ธาน หลา อิเทุ่มกุราน ปกุร แอนทีร. เอน เมลเ zione del monistero. Essere sempre del dπαρασάλευτα, τον δε κατάτολμόντα queste cose irrevocabili. Chi però oserà παρακρουσαι το ημέτερον σιγιλλιον. ου violare il nostro sigillo sarà sottopoμηκοάν ὑποστήσαιται παρα ημάν τί ν sto da noi a non poca indegnazione άγανάκτισιν. και ὑπό τῶν κληρονόμων e dai miei eredi e successori a ciò μου και' διάδόχαν τό αυτών ύποστή. pure sarà sottoposto. Perocchè anche έπει και πρός περισσωτέραν πίστωσιν a più abbondante fede e a ferma siκαι βεβαίαν των έντυγχαννόντων άσφά curtà delle avute cose segnato col noλίων, τη συνήθι ήμων διαμολύμβο βούλ- stro consucto bollo di piombo è stato λη σວວສາເອລີຂໍ້ນ ຂໍπεδώລη ຂໍກ' ຂໍນ: ຖື τῆ consegnato allo stesso santo moniste-מֹצְיוֹמ עִסְצְיקָ. עַחְצְיִקְ אַבּוֹ וֹצְסַנִּאִדִּ:מַצְוּ דִּיְגָּ מֹצְמַτέρω γεγραμμένης έν τῶς χι. έτι. \* \*

X Κομητήσση ἀδιλάσια σύν τῶν ὑιᾶν σικελίας καὶ καλαβρίας \* \*.

Sul dorso della pergamena si legge:

↓ σινιλλιον του αυλου της παναγιας.

1117. Donatio quinque villanorum facta a Comitizja Adilasia Monasterio sancti Philippi Fragalatis.

ro, nel mese e nella indizione soprascritti. Nell'anno del mondo 6610.

Contessa Adelasia coi figli di lei άυτης ρακερίου και συμόνος κόμητος Ruggiero e Simone Conte di Sicilia e di Calabria.

Sigillo del mulino di Panagia.

Pergamena lunga 45 centim. e larga 35 e 8 millim. La linea scritta si distenda per 35 centim., cioè dal 11 al xxxiv. Le lince scritte sono 24 in unico contesto. La firma è in linea separata e sottostà al testo 6 centim, e un millim. Le linee regolarmente tirate presentano l'equidistanza di un centim, ed un millim. Il testo comincia al 2 centim. longitudinale e 9 mellim. L'inchiostro è nero e si mantiene vivo. I caratteri sono rotondi in piccolo diplomatico e la scrittura è in nessi meno complicati. Il suggello manca e pendeva dal centro inferiore con fili di seta violacca infilzati per quattro forami a piccolo quadrato irregolare; li è ripiegata la pergamena per resistere meglio al suggello pendente. La pergamena leggiera e ravvolta in foglio è rotta nelle piegature e negli angoli è tarlata. È citata nel ms. di Schiavo n. 10. Fu ridotta quasi interamente dal Tardia, ma con molta inesattezza, 23 aliud privilegium authogr, ms. Il fac simile è meno imperfetto della riduzione letterale. Fra la riduzione e il fue simile si danno delle varianti continuate, il che interviene os-25 servare in tutte le esemplazioni del Tardia.

- (1) Aŭriaziar. Il conte Ruggiero prese tre mogli. La prima fu Giuditla figliuola del conte di Evreux, dalla quale chhe solamente Matilde maritata al conte di Provenza. La seconda fu Eremburga figliuola del conte di Moriton, dalla quale che due figli maschi e sei femine. I maschi furono Goffredo e Malagerio. Secondo assevera lo istorico Malaterra, Giordano valoroso tra i valorosi fu figlio bastardo, procreato da Ruggiero con una concubina. Tutti e tre premorirono al padre; ma gloriosamente Giordano sul campo di battaglia. Le sei figlie femine furono, Matilde maritata al conte di Corversano, Busilla maritata al conte di Girgea, Giuditta maritata al conte di Conversano, Busilla maritata al figlio di Alamano re di Ungheria, Violante maritata a Corrado figlio di Arrigo IV imperatore, ed Emina chiesta da Filippo I re di Francia e maritata al conte di Chiaramonte. Adelaide di Monferrato fu la terza moglie di lluggiero, da cui che Simone e Ruggiero. Rinasta vedova, assunse il governo, che poi tenne con Ruggiero. Moltissimi furono i diplomi concessi da Adelaide.
- (2) Δἴατρίβοντό μον. Per διατρίβοντος μέν. Manca il segno della sigla. Sono a notare i solecismi nei partecipizi usati in questo diploma, che sono di genere maschile.
  - (3) Ε'ν τη χώρα δεμέννων. Regione di Demenna, cioè Valle di Demone.
- (5) Α΄γιον Μέρκον. S. Marco con tutta probabilità surse sulle rovine dell'antica Alunzio. Il castello fu edificato dal duca Roberto fratello di Ruggiero nel 1061. Sotto i normanni e gli svevi il paese ubbidì ai regi amministratori, indi venne concesso in feudo. Ved. Malaterra, lib. 11; Vito Amico, dis. topogr. di Sic. S. Marco oggi è compne in provincia di Messina, circondario di Patti e mandamento di Sant'Agata di Militello, popol. 2.000 circa.
- (5) Σιμώ. Più non vivea il conte Ruggiero quando fu scritto questo diploma. Intanto qui si dice essere Simone insieme con Adelaide e col fratello Ruggiero in Demenna e nel monistero di S. Filippo, e ciò nell'ottobre del 1101. Dunque errano a partito gli storici che pretendono Simone esser premorto al padre Ruggiero.
  - (6) A'dikineras. Corrottamente per adiaksieras.
- (7) Α'γίου κόμετος. L'epiteto έγίου dato da Adelaide a Ruggiero di lei marilo prova a tulta evidenza, che quando fu disteso questo diploma, egli giia più non era. Sull'uso nei diplomi di simili epiteti ved. supra pag. 154. Il conte Ruggiero cessò di vita nel luglio 1101. Le sue spoglie mortali furono sepolte nel duomo di Mileto.
  - (8) Havri vo has. Solecismo, Correttamente marche von hase.
  - (9) Πτοχίν, Ρετ πτοχήν,
  - (10) To. Per riv.
- (11) Α΄ κυνήτων. Nel reggime seulale diversi surono i gradi e diverse le condizioni, cui su sottoposto il vassallaggio. I villani aggravati dal peso dei servizi e delle obbligazioni inflitte in questo diploma costituivano l'ultimo stadio abietto del villanaggio. Eglino in poco o in nulla differivano dalle cose venali e rappresentavano ad un di presso l'ilota di Sparta, il mancipio di Roma e il negro di America.
- (12) Se la contessa Adelaide di se non parlasse, come di chi investito dell'autorità del principato, sembrerebbe qui accennare ad un paese di esclusiva per-

tinenza a lei. Risulta dalle istorie siciliane, che il conte Ruggiero prorride in prima di appannaggi ossia di convenienti patrimonti la sua real famiglia; ma ignoriamo se egli abbia di poi costituito a sua moglie il dotario in Sicilia, che avea disegnato in principio pria di passare nell'isola di assegnarle in Calabria. Egli è pur certo che nei tempi di appresso si vede assegnata nelle suddite province del continente la camera delle regine normanne. Intorno la camera reginale, vedi Di Gregorio, consideraz. sopra la stor. di Sic., lib. 1, c. 11, lib. 17, c. 11, e biblioteca dei tempi aragonesi; inventario officiale del grande archivio di Sicilia.

- (13) A «apasakotros». A «apasakorros, dadkorros, fermo, illeso, deapasakotros, daskotros, senza revoca, senza ridire. Termini notarili dalla voce antica dadkorros, immoto, inconcusso. Da sakotro, agiture.
- (44) Ε'ρβατίζαν. La clausola contenuta în questa proposizione è ripeduta în altro diploma della stessa Adelaide (ved. appresso n. xi) dell'anno del mondo 6621, novembre, (4112 di G. C.), portante la concessione di cinque villani în favore del monistero di S. Filippo di Fragalà. Nel testo quel documento ha: μῆτε ἀγγαρίναν ἀντούς. μῆτε ζημιούν. μητε ἐρβατίζαν, ἡ ἀνακρένην ἐν διαστηρίω. Essi qualtro verbi infiniti sono vergati senza nessi o abbreviazione, cadendo le sigle nelle particelle negative e nella parola διαστικρίω, ed anco letteralmente sono scritti in questa pergamena. Il che toglie ogni dubbio sulla fodeltà della riduzione.

Or ponendo a riscontro le due lezioni scritte in due tempi diversi coll'intervallo di undici anni si ha, che ii τό,, λγγενην chiè in questo diplonia dec intendersi per λγγενην cone ce che qui forse lo scrivano omise apporre il segno della sigla. La parola λγγενην suona quindi senza contrasto angariare. Il τό,, δυκερθην ο δυκερθην, come veramente sta nel testo, essendo precisamente identico alla seconda lezione è a ritenersi per δυκερθην, giudicare, molto più che nel documento dell'anno del mondo 6621 a questa parola segue la parola δυ δυκερθην. Rimano diuque la quistione di sapere il significato di δεβειτζαν, sulla di cui autenticità non è a dubitare.

Per quanti diplomi ubbia io esaminati non mi è riuscito scorgere identica la stessa clauscia, onde desumere senza fallo il vero significato di applantica quantica par rola non si trova nei glossari. Sembra sulle prime essere stata coniata datla voce latina barbara herbaticum. (sebbene herbaticure non si fosse usato) e qui doversi intendere pel diritto di crbaggio. Ma tra applanticare di herbaticare, ove fossesi adoperato, avvi molta discrepanza di analogia, e di più gli altri tre verbi connessivi sono in forma attiva, aventi per oggetto un pronome relativo a persona e non a cusa descosi; laddove applantica que intensitiva.

Consultando netle opere dei pubblicisti le materie attinenti ai servizi e alle prestazioni feudali in Sicilia, e allo stato e alle condizioni delle persone nei tempi normanni, mi è sembrato che qui si alluda al diritto di altoggio, ed ho tradetto nè chiederti di albergo, e ciò per la molla analogia che passa tra la vocc èplazicare e la parola barbara latina herbegare, notata da Du Cange, glossar, med. et infim. latinit. Il diritto di alloggio fu un jus quod dominis feudalibus comprebati in rassaltorum suorum praediis.... quod quidem mansionaticum, gistum.... dictum suis tocis observamus; Du Cang., loc. cit. Questo diritto fu introdotto in Sicilia dal conte Ruggiero ed è conosciuto sutto la denominazione dritto delle posate. Ved. Di Gregorio, consider. sopra la stor. di Sic., lib. 1, c. 1v.

Ciò non di manco debbo candidamente confessare, che una cotale interpretazione non mi pare del tutto plausibile; imperocché sento bene, che la intelligenza del costrutto e i rapporti degli altri tre verbi infiniti, coi quali è connessa la voce ερβα-τζαν, portano a ritenere, esser dessa stata adoperata per indicare un diritto sulla persona, anzichè sulla cosa; giacchè di servizi personali tratta la proposizione » nè angariarli, nè multarli o punirli, nè giudicarli; dunque ερβατίζαν deve denotare un altro aggravio dello stesso genere. E maggiormente il costrutto induce a ritenere ciò ove si ponga mente, che dessi erano villani d'infina condizione, cioè addetti alla gleba.

Ciò posto lo propongo queste due altre interpretazioni. L'una affaticarli o aggrararli, prendendo la parola ερβατίζεων per εργατίζεων in νece di εργάζεν ο έμβργτων. L'altra
batterli colle verghe, (fustigare ξυλουσεών, ερσατίζεων) per il diritto che si escrellava
dai feudatari di battere i villani con mazzetti di verghe verdi, per l'analogia che
passa tra έρνος fuscello ed ερβατίζαν e per la facile inflessione di έρνος in ερνατίζευ (barbaramente) e poi più corrottamente ερβατίζαν. Del resto non ho la pretensione d'indovinare, e possa altri meglio di me nella parola ερβατίζαν vedere un aggravio nuovo
e semosciulo che pesava in quei tempi tenebrosi sull'egra umanità.

(15) L'intelligenza di questa proposizione non è molto chiara. O si tratta di vigne perdute, diffidate, confiscate ad uomini fuggitivi, esiliati e recuperate poi dal paese, o si tratta di vigne di proprietà dubbia e d'incerto possesso usurpate dagli uomini che fuggirono e abbandonarono il paese, o dagli uomini che fuggirono e poi tornarono nel paese, o in fine di vigne di proprietà dubbia e d'incerta provvenienza usurpate dagli uomini che fuggirono e poscia recuperate, ricendicate dal paese. La quistione di sapere è se despos siasi adoperato in senso di perdute, diffidate, confiscate o di dubbia provvenienza e se despos perfetos sia per deconiedze del partico, deconiedze o di dubbia provvenienza e se despos; cui allora si dovrebbe ammettere un solecismo di genere. Aulo Gellio ha determinato nettamente il significato di decopos. Quindi ho tradotto la proposizione così come si legge nella sua giacitura di parole.

(16) Του πέτζην. Nel glossario di Du Cango trovo πέτζα, 25, η. Per pezzo. Quindi ho tradotto του πέτζην del pezzo, come dicesse του πέτζου. La intelligenza di questa pergamena non è sì difficile per la deciferazione dei caratteri quanto pel contenuto. Tanta è la scorrezione dei vocaboli e l'abbondanza dei solecismi e degli errori di grammatica e di sintassi.



sxiv. Maios. AIII lvo. apé. Maios. AIII lvo. 6613. Maggio. XIII indiz. (Costantinop.). 1103. Maggio. XIII indiz. (Romana).

Διαθήκη έρρωμένη έπτειθέισα παρ έμου γρηγορίου ευτελους καθηγουμένου του άγιου φιλι'ππου του εν δεμέννοις.

Ο' έν τιδυτω ύφει (1) προταχθείς ταπεινός και' άμαρτωλός γρηγόριος. άπό πρώτης ήλικίας απεταξάμην τω κόσμω

Testamento convalidato, disposto da me Gregorio umile categumeno

di S. Filippo che è in Demenna. lo umile e peccatore Gregorio, il quale son preposto nel testo, sin dalla prima età rinunziai al monκαι τοις έν τω κόσμω ματαίοις και do ed alle vane cose del mondo e όνειροπόλοις πράγμασι. και ἐπέδωκα che sono come sogni, e dedicai me έμαυτον τη προειρημένη μονή του άγίου stesso al predetto monistero di S. Fiφιλίππου, αοικήτω όυση έτι και άφα- lippo, che era pure inabitato ed afνεστάτη, και ουποτε πεπυκναμένη πολ- fatto disparso, e non già ripieno di λοις μονάζουσι καθώς όρᾶται τήμερον. molti monaci, come oggi si vede. Per Βέου δὲ προγοία. του προγούντος την la provvidenza però di Dio, che provήμετέραν σωτηρίαν και προγινώσκοντος vede la nostra salvezza, e che preτὰ ἐσόμενα. και ἀυτου πρεσυέιαις του conosce le cose future, e per le pre-"ερατάτου φιλίππου, ὑπέμεινα εις τὸν ghiere dell'istesso S. Filippo, rimasi

τοιουτον τόπον πολλά πυκτέυς (2). του fermo combattendo assai in questo έις έμβάνειαν το άφανή έργον χαιρη- luogo per mettere in comparsa l'opera σαι, και δή άρτι της σικελών νήσου λα- che era svanita. E già da poco tempo φισώσης έκ τῶν πολλῶν ἀιματογυσιῶν respirando l'isola di Sicilia dalle spesκαι αιγμαλασιών των γινομέναν ύπο se effusioni di sangue e dalle schiaτῶν ἀθέων σαρακηνών, καὶ γάρ ἐγο ὁ vitù fatte dagli atei saraceni; imperταπεινός πολλά ὑπ' ἀυτῶν δεινά ἔτλην ciocchè io pure meschino da essi έν τη ευχγεστάτη ταύτη μονή, συνέσει soffrii molte sevizie in questo sacraτου γενναιοτάτου εκείνου ρακεριου κό- tissimo monistero. Per la saviezza di μητος, και σπουδή, έμου του έντελους, quel valorosissimo Ruggiero Conte, και ύπακοή τή πεός τους πεολαυόντας e per l'opera di me da poco, e per έν τη τοιαύτη μονή, και ὑποταγή ά- l'obbedienza che s'impose a coloro che δελφούς και πατέρας, ἀπό υάθρων ἀυ- primamente abitarono in tale moniτῶν οὖτος ὁ ναὸς ἡγέρθη, καὶ ὁ πύρ- stero e per la subordinazione che hanγος ἀκοδομήθη καθώς όραται πρός τοις no fratelli e padri, dalle stesse fondaόρδαλμοις των τεθεχμένων, καὶ ού μόγον είς την τιαύτην μεγάλην μονήν ήσγολήθην έγω ο ανάξιος σίκοδομών. adda nai eis The Giverrus extendiar του πρακγγέλου μηγαήλ, και είς την του προδρόμου "ιαάννου, και έις την της άγίας Βεοτόκου, και' του αποστόλου πέτρου, και είς την τῶν ἀγίων φιλαδέλφων, και Βαλλελαίου, και του όσιου πατρός ήμων και άργιερέως γικολάου. και είς την έτέραν έκκλησίαν του άποστόλου πέτρου, καί είς την της άγίας Βευτόκου του μανιάκου έκείνου του γενγχιοτάτου. και' είς την ύστάτην οίκοδο-บกวิธีเราหล่า เเอรีเซ ฉรายเล้าหลักธโลง รอับ dποστόλου μάρκου. και' γυναιξίν όσίαις אבדמתוסדבט שבנוסבץ, בנ'S δόξαν του πολυυμνήτου του Βεου. και άλλαν πολλών κτημάτων, α ή μεγίστη τοιαύ-η μονή παρείληφε διακατέγειν έμπεδώς μετά τον δικαιωμάτων αυτής καπάς ύπα-

menta questo tempio innalzossi, e la torre fu edificata, siccome si vede dagli occhi di chi guarda. E non solo per questo grande monistero diedi opera io indegno edificatore, ma eziandio per la vicina chiesa dell'Arcangelo Michele, e per quella del Precursore Giovanni, e per quella della Santa Madre di Dio e dell'Apostolo Pietro, e per quella dei SS. Filadelfi, e di Talleleo, e del nostro Santo Padre e Sommo Sacerdote Nicolò, e per l'altra chiesa dello Apostolo Pietro e per quella della Santa Madre di Dio di quel valorosissimo di Maniace, e per la chiesa dell'apostolo S. Marco ultimamente fabbricata in questa città e a sante donne affidata, a gloria di Dio degno di molte lodi, e per molte altre possessioni, che questo grandissimo monistero ricevette per possederle fermamente con i suoi dritγορέυουσιν, αικοδόμησα και μετά του ti, com'è di ragione. Fabbricai ancora πύργου κελλιά και' ανώγεα (3). έκ ο's colla torre celle ed appartamenti su-

οί μοναχὸι κοιτάζονται και την άναγ- periori, nei quali i monaci dormono κάιχν τροφήν έχουσιν. προσόδους τε έμ- ed hanno il necessario alimento; e πελώνων και χωραφίων εξ έμης επι- proventi di vigne e di poderi per via μελείας τη τοιαύτη μονή προσήφερον. di mia sollecitudine a questo moniπρός διατροφήν αυτών των προσκαρτε. stero ho procurato per sostentamento ρούνταν μαναχών και πάνταν των συρ- degli stessi permanenti monaci, e di ρεόνταν εν τη άγια ταύτη και Βεία μονή. tutti quelli che concorrono a questo หม่ สัสโล๊ร อเลอเ๊ง อเร สฉีรมง รทุ่ง สธ- santo e divino monastero; ed insomma ριουσίαν αυτής. ας διόντε ήν μοι διά per tutta l'abbondanza dello stesso, e τον του Βεου φουον και' προκοπήν κατά in quanto io ho potuto, pel timore di γενεάν μοναστών, πρός έπλ τουτοις. Dioeper lo profitto dei monaci, seconαφιεροσάμην είς την αυτήν μονήν. και do l'età di ognuno. Ed inoltre ho conτά έγγονέων μοι όικειωθέντα κτήματα sacrato le mie domestiche possessioni κινητά, και ακίνητα όταν έξ άρχης απε- ereditate dai parenti, mobili ed imκάρην (4). και είς τον των μοναχών mobili, quando da principio feci la pro-אברחקולשות עספסע אמלסלחיות di. fessione, e fui annoverato nel celo dei καί τους υπ' έμου αποκαρέντας Scious monaci. Ho governato ancora i divini μονάζοντας, και τον των άγιων πατέ- monaci che si professarono sotto di οων κανόνα παρέδακα άυτοις, φημί δη me, e la regola dei SS. Padri ho conτου μεγάλου υποιλείου, και του όσιου segnato ad essi, voglio dire del Gran Βεοδάρου τῶν στουδίου (5). και πάνταν de Basilio e di S. Teodoro Studite, e τῶν πατέρων, του ἀπέχεσ Ται παντά- di tutti i Padri per astenersi affatto สสบเ มอะตร อัสะอ สับบัทา ปียร ทั้ง งที่ บทั่วต dalla carne, ciò che era andato in disuσικελίη δια το λεηλαβήναι ταύτην ύπο sanza nell'isola di Sicilia, per essere τών του άγαρ απογόνων, και είς αταξίαν stata saccheggiata essa dai discendenti μετελ Σουσαν (6). ομοίας ένετειλάμην άυ- di Agar, e trasportata nel disordine. τούς ου μόνον την μεγάλην και έξά- Similmente ho comandato che eglino κουστον νηστέυειν τεσσαρακοστήν. άλλά non solo nella grande e celebre Quaκαὶ τὴν προκαβάρσιμον (7) ἀπό του ἀπο- dragesima digiunassero, ma anche στόλου φιλίππου της χριστου γεννή- nella Procatarsima, dal di dell'apoσεως (8). και των άγιων άποστόλων (9). stolo Filippo, di Natale e dei Santi καὶ όλου του ένιαυτου τὰς δύο ἡμέρας Apostolie per tutto l'anno nei due giorτετράδα καί παρασκευήν (10). χαιρίς έ- ni, il mercoledi e il venerdi, tranne i πισήμων αγίων (11). καὶ ἀσθενείων του santi illustri e gl'infermi di corpo. Coσάματος καθώς προείρηται ότι παρέ- me è stato predetto, ciò che ci hanδυκαν ήμεν οι άγιοι πατέρες παρέδωκα no consegnato i Santi Padri ho con-

τῶν δάδεκα ἀποστόλων και ἐπισήμων e alle feste e dei dodici apostoli e άγίων σύν ταις άγιαις άναστασίμοις (12) dei santi illustri una ai santi giorήμέραις, του ἀειδείν ἀρεμβάρτως (13) ni di domenica. Intuonare a Dio i τῶ ઝεῶ τὰς ἀειδὰς ἀντου, και τὰς ἀ:- cantici di lui, e le laudi di lui porνέσεις αυτου φέρειν ασιγείτας εν τω tare non tacitamente nel laringe loro. λάρυγγιαυτών, και προσοχήν πλειοτέραν Ε attenzione maggiore aver essi nella έχειν αυτούς έν τη μελέτη των "ιερών meditazione delle sacre e divine scritκαί Βείων λογίαν. όπας αν, ευμενής ture; affinche indulgente sia Cristo ai γένηται γριστός έπι ταις άμαρτίαις ή- peccati nostri; e guarderà il suo poμάν. και επόψεται τον λαύν άυτου επί polo sul ravviamento dei mali di lui. άμακλήσει τῶν κακῶν ἀυτου. ἄρτι δέ Ed ora a vecchiaja e ad impotenza riείς γήρας και άδυναμίαν έληλακότος dotto dai molti mali ho giudicato col έκ πολλάν των κακών. έκρινα τώ δια- mio discreto discernimento vicino esκριτικώ μου λογισμώ έγγυς είναι το του sere dell'inesorabile morte il debito. απαραιτήτου Βανάτου όρειλημα, και Ε comechè la canizie non riverisca, οτι ου πολιάν αιδέτται. ουτας νέον δικ- così della giovinezza ha pietà. E coτείρει. καί ότι ευφίσης πάσιν επέργεται mechè torni di buon augurio a tutti, κατά τον Βείον προφήτην και καλοκέ- secondo il divino profeta, e di bel λαδον. δτι ουκ έστιν άνθραπος δε ζή- suono : ché non havvi uomo che viσεται καί ουκ ο Jerai Bάνατον, καί ου- vrà e che non vedrà la morte : e niuno δείς ρύσεται την ψυχήν άυτου εκ χει- liberera l'anima sua dalla mano delρός ἄιδου, διά την τοιάντην τοίνυν έπι- l'orco. Per questa forza maggiore dunφοράν του φουερου και άδήλου Σανάτου. que della terribile ed incerta morte, σύμυουλον γρήσαμενος άγαθόν την των servitomi del buon consiglio di questi τέχναν μου καὶ άδελοῶν συμπνοιόνταν. παρεθέμην αυτοίς την του σκοπου μου posto loro la benevolenza della mia ευνοιαν, καί διι Βέλω διαθέσθαι τά intenzione. E poiche voglio disporre κατ' έμαυτον. ώς ή παράδοσις έχει του delle cose mie, come la tradizione όσίου πατρός ήμῶν Βεοδώρου τῶν στου- ha del nostro Santo Padre Teodoro δίου. καὶ τῶν προκοκησάντων (14) τῶν Studite e degli altri Santi Padri Asceλιπών άγίων πατέρων. τάυτα Βέμενος ti. Queste cose avendo posto in cuoέν καρδία, πρόγε πάνταν κρίσει έμου re, e anzitutto per giudizio mio e dei και των αδελφών αντί έμου έκλεξάμην fratelli in mia vece ho eletto il piissiτόν ε'υλαυέστατον υλάσιον τόν έμον mo Blasio mio discepolo e che sin dalμαθητήν. καὶ ἐκ υρέφους ἀνατρέφοντα l'infanzia si è allevato in questo sa-

τούτοις σχολάζειν και ταις έρρταις και segnato loro a queste cose attendere miei figli e fratelli conviventi ho proτη ευχγεστότη τάυτη μονή. λόγιον όντα cratissimo monistero, crudito essendo

καὶ ἀκριυῶς μονάζοντα, και έθεικα τάυ- e monaco diligente; e l'ho posto a δοκιμασίας και' τον τριετή της προγυμνασίας χρόνον φυλάττοντας δηλονότι. και συναριβμεισβαι τοις προκεκμηκόσι. ώς άν το Βέιον Βεραπέυηται. και ή ล่หหภิทธ์เล ลับรู้ทุวิธ์เท. หม่ ๆ หิว อีสอบ ธ์เอเ๋ δύο ή τρείς ο Βεός εν μέσα αυτάν έπεγγείλατο, πολλώ μπλλον όπου εισί πολλοί. Ου μόνον γάρ σπουδήν έχειν δεί αυξάνειν την τοιάυτην ποίμνην, άλλά καί πάσαν την παράδοσιν τών κανο-שום של שונים עול ביוד מיוד שונים בוב שום שונים ש λώς διακρατείν. ώς ών και άυτος ύπαντήσας εν τη μεγάλη δευτέρα έπιδημία του σατήρος ήμων λή ξεται τὸ υραυείαν τής ανακλήσεως (17) μετ'αυτών ύπηκόων ἀυτου ἀδελφῶν μετὰ παρρησίας καί άυτὸς καυγώμενος και λέγων, ίδου έγώ καί τά παιδία ά μοι έδωκεν ο Βεός.. καλώς και "ιλύνοντος την ποίμνην τάυ-

τη τη μονη άφηγούμενον (15) του "Εθύνειν questo monistero afigumeno per diriἐπὶ λιμένας γαληνιαίους τους αυτής gere in porti sereni dottamente i tiέπιστήμονος οξακας, και' καβοδηγείν moni di esso e avviare alla mandra πρός μάνδραν οὐράνιον τοὺς εν ἀυτή celeste i divini monaci permanenti προσκαρτερούντας Selous μονάζοντας. in esso, trattarli e guidarli fuori sanάγειν τε άυτους και εξάγειν οσίωςτε και tamente e legalmente secondo la voce νομίμως κατά την κυριόλεκτον (16) del Signore, l'anima sua ponendo a φωνήν. την ψυχήν αυτου τιθέμενος pro delle pecore; imperciocchè niuno ύπέρ τῶν προυάτων, οὐδεὶς γάρ ταύ- ha per essa maggior amore, che quanτης μείζονα ἀγάπην έχει. ΐνα τὶς do uno ponga l'anima sua a pro dei την ψυχήν αυτου Βή υπέρ των φίλων suoi amici. Imperciocche non solo le αυτου, ου μόνον γάρ τα έμπιστευθέντα pecore da me affidategli uopo è rinἀυτῶ παρ' ἐμου πρόυατα δει ἐπιστηρί- vigorire, ma anche quelle che per ζειν. αλλά και' τά διά παντός προσυάλ- ogni tempo concorrano alla greggia λοντα είς την ποίμνην μετά άκρινους con diligente pruova e per un triennio di tirocinio custodirli indubitatamente, e annoverarli ai professi; affinchè la religione sia coltivata e la chiesa sia accresciuta. Imperocchè dove sono due o tre, Iddio in mezzo loro promise essere; molto più dove sono molti. Conciossiachè non solo uopo è avere zelo accrescere questa greggia, ma anche tutta la tradizione delle regole in questa greggia uopo è securamente mantenere; onde anch'egli fattosi innanzi nella grande seconda venuta del nostro Salvatore possa ricevere la palma della chiamata con gli stessi fratelli suoi soggetti con fiducia ed egli gloriandosi e dicendo : ecco me e i figli che mi diede Iddio. Bellamente auche dirigendo questa greggia e le την. και τὰς ψυχάς τῶν ἀδελφῶν δια- anime dei fratelli governando, non κουυεργώντος. ου δει γογγυσμον έχειν bisogna mormorazione avere con-

κατ' ἀυτου, ἀλλα ὑπακοἡντὴν ἀρμόζου σαν tro di lui, ma ubbidienza che conμοναγοίς, εντέλλομαι απέγεσθαι και viene a monaci. Comando astenersi πεκουλίων τουτονί τον άφηγούμενον καί anche dal peculio questo afigumeno όλην την συνοδίαν άυτου. πάντα δέ e tutta la sua congregazione, ma tutte Εξ κοινά και' ομοια κατά τὸ ἐν ταῖς πρά- cose sieno communi e simili secondo ξεσι τῶν ἀποστόλαν, ἄπαντα δὲ είγον è negli atti degli apostoli: ed avevano κοινά (18) επειδή vios καθαρός και ogni cosa comune; poiche una vita αδόλωτος (19) επιδεικνύμενος παρά των pura e sincera che si mostra dai figli υιών πρός τους έχυτων πατέρας άνορ- ai padri loro rialzar vede di ciascu-Doug ofder exactor the diagonal did no l'intelletto; perchè spesso anco πολλάκις και άντι γαρακτήρος αισθη- in vece d'indole sensuale la interna του την ένδον διάβεσιν η χάρις του ά- disposizione la grazia dello Spirito γίου πνέυματος αμφοτέροις ανακαλύ- Santo agli uni e agli altri rivela, e πτει. καί Βέου τάς και ίδίας κατά τό la immagine di Dio, a seconda la riαιδόμενον ἀποκεδίστησιν. εγώ ειπε Seoi verenza che si ha, imprime. Io ho έστε και ὑιοὶ ὑΨίστου πάντες. ἐι δέ πο- detto: dii siate e figli dello Altissiρεύσαιτο ούτος ο προυληθεις παρ έμου mo tutti. Se poi vada questo afiguάρηγούμενος είς ίεροσόλυμα καθώς όρε- meno promosso da me in Gerusalemγεται και πολλά περί τουτου δεη Ιείς me, come desidera e molto su ciò την έμην γθαμολότητα έγειν άδειαν avendo pregato la mia umiltà, abbiaτούς μονάζοντας την τριετίαν αναμεί- no facoltà i monaci aspettarlo per tre γαντας. καθώς αυτός ώμολόγησε κατε- anni, come ei ha confessato innanzi νώπιον μου και' των άδελφων, και' εί me e i fratelli. E se venghi così coμέν ἀφίκοιτο ουτας καθώς είπεν έχειν me ha delto, uopo è tener in pregio οξι την ποιμαντικήν αυτου άξίαν, εί έξ il suo pastorale. Se però non torni; ου κασιγβείη, εάν εγώ άμαρτωλός έτι se io peccatore ancora ho la vita, έγω την ζαήν. άλλον προυιυάσομαι είς un altro promuoverò all'amministraτην διακονίαν της τοιαύτης ποίμνης. zione di questa greggia. Se poi sarò εί δέ ἀπάρω της προσκαίρου ζαής πρίν partito dalla temporanea vita, priaέχείνος φθάσει μετά των συμφανηθέντα chè quegli verrà dopo il tempo conγρόνον, κρίσει και δοκιμασία των άδελ- venuto, a giudizio e scrutinio dei φῶν. και' ον ἀποκαλύψει ή χάρις του fratelli e chi rivelerà la grazia dello άγίου πνεύματος, έκλεγθείτω έκ τών Spirito Santo si scelga dai fratelli αδελοών δόχιμος και γνώσιν έγοντα τών probo e avente la cognizione delle Βείων γραφών, και κατά τον παραδο- divine scritture, e secondo la regola [ Βέντα ὑπ' ἐμοῦυ κάνογα ποιμαγεί τὸ ποίμ. consegnata da me pascerà la gregνιον εν δοιότητι και' δικαιοσύνη, μη- gia nella santità e giustizia. in niun

δαμώς κοσμικοίς προσώποις χρώμενος modo di mondane facce e di princiπροειρημέναι έκκλησίαι μετά της μεγάλης μονής παρ' έμου, συνεργείας του μακαρίου ε'κείνου κόμητας όδηγούμενος (20) παρά του άγίου πνεύματος. όμοίσε και παρά τῶν ἀρχόντων των τιμίαν. λέγω δή νικολάου του ένδοξο: άτου καπριλίγγα (21). και του ένδοξοτάτου λέοντος του λογοβέτου (22) οι τινες και άυτος ο προσηνιστατος της έυγενεί ας ευγένιος (23) μετά του αθθέντου και της αυθεντρικς αδιλασίας πολλά ήγανίσθησαν είς οἰκοδομήν τῶν τοιουτων έκκλησίων, και άλλα τδις "ερέυσιν άφιερώσαντο και άλλα κειμήλια είς άφεσιν τών άμαρτιών άυτών, καί είς ζωην άυτῶν τὴν ἀιώνιον. ὧν ἡ ἐυχὴ από της μονής ταύτης έσται άδιάζευxtos (24) eis aiwva aivvos. Eitis de meiραθείη άπάτη δαιμονική φερόμενος άπείρξαι την έμην γεναμένην έρραμεμην διαθήκην. του άποχαρίσαι τά προειρημένα μετόχια έκ της μεγάλης μονής του άγιου φιλίππου. ή έκ των οικείων

και άρχουσι καταπαίσκιεν την άξιαν ταύ pesche servendosi schernirebbe queτην. άλλά κρίσει των κοελοών ώς εί- sta dignità, ma col giudizio dei fratelρηται. και ώς ή Βεία δικονομία δικο- li, come si è detto, e come richiede la νομήσειεν έπειδή γαρ Βεός οίδε τούς divina economia amministrerebbe; όντας ἀυτῶ, ἀικοδομήθησαν τοίνυν αἱ imperciocchè Dio vede coloro che sono con lui. Furon dunque fabbricate le predette chiese una al grande monistero da me, coll'ajuto efficace di quel beato Conte che fu guidato dallo Spirito Santo, e similmente dagli onorevoli arconti, cioè da Nicolò gloriosissimo Camerlengo e dal gloriosissimo Leone Logoteta, i quali e lo stesso Eugenio mansuetissimo nella sua nobiltà col padrone (nostro) e colla padrona (nostra) Adelasia molto gareggiarono nella costruzione di queste chiese ed altre cose ai sacerdoti consacrarono ed altri giojelli per la remissione dei peccati loro e per la vita eterna loro, pei quali la preghiera da questo monistero non sarà disgiunta pei secoli dei secoli. Se poi taluno sospinto da seduzione infernale tenterà tor di mezzo il mio fatto convalidato testamento, separare le sopraddette dipendenze dal grande monistero di S. Filippo o dai μου και έμων κληρονόμων ζητήσαι τὰ miei familiari ed eredi ricercare le έκ τῶν γονέων μου ἀφιερωθέντα εἰς τὴν possessioni ereditate dai miei parenti αὐτήν εκκλησίαν κτήματα, ή εκυάλλειν consacrate a questa chiesa o discacτον υπ' έμου προυλη βέντα είς την άυ- ciare l'afigumeno promosso da me την μονήν άφηγούμενον και παραλύ- in questo monistero, e distruggerà σει τον κάνονα τον έκτε Βέντα παρά των la regola disposta dai Santi Padri, άγίων πατέρων. έξει την άραν παρά των avra la imprecazione dai padri divi-Βεοφόρων ποτέραν. και άνάβεμα και κα- namente ispirati, e anatema e catanaτανάθεμα καὶ παντανάθεμα (25). και tema e puntanatema e da me malediπαρ εμου επιτίμιον. εἰθ ὅυτας στέργειν
καὶ κυρουσθαι καὶ ἐμμένειν την ἐμὴν
il suo vigore e resti puro e saldo queκαθαρὰν ὑγιᾶ διαθήκην, ἤτις καὶ ἐγράτη
χειρὶ λουκᾶ ἀμαρταλου ἐπισκόπου του
χειρὶ λουκᾶ ἀμαρταλου ἐπισκόπου του
γραμματικου. μηνὶ μαῖω ἐνδικτιᾶνος τγ
ἐτους ;ςχιγ΄.

tema e puntanatema e da me malediroine. Chè così abbia il suo effetto e
il suo vigore e resti puro e saldo questo mio testamento, che anco è stato
scritto dalla mano di Luca peccatore,
notaro del vescovo. Nel mese di magiτους ;ςχιγ΄.

ΧΑΡΑΚΤΗ' Ρ' ΌΤΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΌΤ ΤΟ Τ ΚΑΘΗΓΟΤΜΕ'ΝΟΙ ΤΟ Τ'ΑΓΙ' ΟΤ ΦΙΛΙ' ΠΠΟΙ ΤΟ ΤΑΡΓΤΡΙ' ΟΙ (26) ΤΩ ΝΑΕΜΕΊΝΩΝ. CARATTERE QUESTO DI GREGORIO CATEGUMENO DI S. FILIPPO DI ARGI-RO' DI DEMENNA.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena esemplata in fac-simile e în riduzione letterale da Tardia, ms. Qq. F. 112, 15 sigillum. Tradotta în lingua latina da mons. Giorgio Stassi, ms. di Serio e Mangilore, historia monasterii sancti philippi ec., pag. 107. Ved. sopra pagina 39 40 (1); indice dei manoscritti della biblioteca comunale di Palermo. Citata nel ms. di Schiavo, Qq. F. 144, n. 7. Pubblicata quasi nella prima metà da Nicculò Buscemi nella biblioteca sacra ec. — Palermo 1832, t. 1. pag. 387 con versione italiana, e ripubblicata nella stessa prima metà colla giunta delle parole della data e con nuova versione italiana da mons. Giuseppe Crispi nel giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia, t. 47, pag. 199.

Fra il fuc-simile e la riduzione letterale di Tardia si danno varianti ad ogni passo. Il fuc-simile sembra conservare più fedele la lezione dell'autografo. La latina versione fatta da Stassi è perita insieme al ms. in cui era trascritta. Ved. sopra pag. 40. Citandosi il numero della pag. (107) del ms. di Serio e Mongitore nell'indico dei mss. della biblioteca comunale di Palermo è a credere, che il canonico Gaspare Rossi, laborioso e diligente qual era (ved. sopra pag. 47 (1)), lo abbia veduto in quel tempo. La pubblicazione fatta da Buscemi è copia fedelissima della riduzione letterale di Tardia. Ved. sopra, pag. 47-50, Quella di Crispi è più accurata e corrisponde quasi interamente al fac-simile di Tardia. Ved. sopra, pag. 50.

Manca la pergamena autografa. Buscemi e Crispi asseverarono averla loro avula nelle mani, op. cit. Non è dunque improbabile tenersi dagli eredi di Buscemi. Ved. sopra, pag. 49-50.

La lezione che ho seguito è il testo del fac-simile di Tardia, posto a riscontro e migliorato colla esemplazione letterale dello stesso Tardia e di Crispi.

Importante è quest'atto di ultima volontà, che la barbarie siciliana del secolo xi tramando sino a noi. Scritto due secoli dopo il testamento di Teodoro Studite, testamento che Gregorio Abbate tolse a modello, non solo non ne una meschina rapsodia, ma neanco è indegno di reggere al paragone. Il testamento di Teodoro Studite,

vergnto nell'826 è celebre e tradotto in latino ebbe l'alto onore di essere inserito negli annali ecclesiastici del cardinal Baronio, t. xiv, ann. 826. È diviso in sette periodi, dei quali il terzo e il quarto sono lunghi e gli altri più o meno brevi, la essi egli espone: 1º la volontà di testare; 2º l'atto di sua fede; 3º la fede degli eretici dei suoj tempi; 4º lo stato monastico, la regola di s. Basilio, i gradi della professione religiosa; 5º la elezione del preposito o abate, sanctissimum Securum e gli avvertimenti lasciatigli; 6º le ammonizioni ai monaci soggetti; 7º la umile confessione di se. Or sebbene il testamento di Gregorio Abbate ne abbia identica la forma e ceda per eleganza di lingua e per regolarità di sintassi, contiene puro idee ed affetti peregrini e propri. Se si ponga mente, che Teodoro Studite nacque e visse in Costantinopoli, metropoli dell'impero e sede delle lettere, delle arti e delle scienze tra la metà dell'uni e il principlo del 1x secolo, tempo in cui era pur in fiore la celebre scuola bizantina, e che a rincontro Gregorio Abbate nacque e visse in Sicilia tra la metà del secolo xi e il principio del xu, tempo in cui la scuola siculo bizantina era stata imbarberita per la sopravvegnenza degli arabi conquistatori, sembrerà nè strano, ne vanitoso il dire, che il testamento di Gregorio Abbate sia qualche cosa di più singolare che quello di Teodoro Studite.

- (1) <sup>α</sup>Υφα. <sup>α</sup>Υφος, 40ς, 70. Tessitura, ciò che è lessuto, tela da ὑφώο, δ, tessere. Si disse ὑφὴ, ῆς, ἡ, testitura, testo e ὑφος e ὑκασμ». tessitura, tela. Υψὴ, ῆς, ἡ, testo, contesto da tessere, come in latino textum, textus da texto. Quindi textum orationis e anche contextus per testo, ovvero textura orationis.
- (2) Πυκτεύς. Barbaramente «υκτεύς, έσε, ό, per «ύκτης, », ό, pugile, o meglio per «υκτένων, οντος, pugnando, combattendo al pugilato.
- (3) Καλιά, καὶ ἀνώγιε. Καλια, καλια, καλια, καλιάν, cella e precisamente cella monastica. Α΄κάγου e ἀνάγι, cenacolo, appartamento superiore, e anco casa in generale, in Crusio. Turco-Graecia.
- (4) Α΄ κακάρην, Ακακάρην, feci la professione monastica, ακακαρίντσε. Α΄ κοκάρω, tosate. Tre furono i gradi, i generi e gl'istituti della primitiva vita monastica, che flori nella chiesa di oriente. Οι ἀρχάρωι, i novizi, οι μικρόσχημοι, i novizi progrediti, ἀσκατωί, attendenti ad ogni esercizio di virtù attiva e contemplativa, οι μεγαλόσχημοι, i possidenti l'angelica perfezione, τὰν ἀγγαλοκὰν κολιτείκω. Ogni genere avea abito, regola e riti propri. Ved. Goar, eucol. grace. Trapianilata nei cenoĥi e nei santuari di campagna tutta la rigidezza degli eremi fu mantenuta austera nei monisteri delle città. I monaci prima di essere ascritti al grado, al genere e all'istituto dell'abito pativano una durissima ed asprissima proova; perchè il loro stato era tenuto perfetto come quello degli anacoreti, angelico. Sul monachismo di quei tempi nel testamento di Teodoro Studite si legge questo memorabile passo: Monasticum statum sublimem esse et excelsum et angelicum; angelicum promissum vestrum receptum custodite, in coelo ambulantes, mundum odio habentes.
- (3) Μεγάλου υπαλίου, γιοδόρου των στουδίου. S. Basilio chiamato per antonomasia il grande nacque in Cesarea città della Cappodacia, tenne per otto anni la sede arcivescovile di Cesarea e morì nell'anno 379 di G. C. Il nome di s. Basilio suona cele-

brità. Tanto nomini nullum par elogium. Principe dei Santi Padri egli è considerato, come il Platone e il Demostene della chiesa cattolica. Dalle sue istituzioni furono regolati i monisteri, che poscia si nomapono Basiliani e I canonici di s. Agostino e i pp. Benedettini. La chiesa orientate ne celebra la festa al primo gennaro.

Teodoro Studite nacque in Costantinopoli nel 759 da Fotino e Teatiste genitori religiosi. Fu monaco nel monistero 150 Zaxuodicio (dei Saccuditi) ed abate nel 795. Indi fu abate e preposito nel monistero di Studio. Molto soffrì pel culto delle immagini sotto Leone Armeno e Michele Balbo imperatori iconoclasti, e finalmente morì martire nell'anno 826. Non poche sono le opere che di lui sovrastano, tra cui è rinomato il suo testamento. La maggior parte di esse furono raccolte e pubblicate dal cardinal Baronlo, annalium, tom. xiv. Le migliori meritarono essere inserite nella bibliotheca lugdunensia patrum et antiquorum acriptorum ecclesiasticorum, tom. xiv; ed altri cinque interi libri di epistole si conservano mas. nella biblioteca vaticana, che il celebre Sismondo avrebbe pubblicato, se non fosse premorto. La chiesa orientale onora il nome di lui addi 11 novembre.

Studio, monistero in Costantinopoli e il più famoso tra i monisteri della chiesa orientale, così appellato dal suo primo fondatore. Studio patrizio romano stabilì la sua dimora in Costantinopoli. Ivi fabbricò una chiesa e un monistero in onore di s. Giovanni Battista. Non si sa l'epoca precisa di questa fondazione. Costantino Procononico indi ne discacciò i monaci. Teodoro Studite vi trasferì la sua comunità, che giunso allora sino a mille. Così quel luogo divenne rinomato, e Teodoro, cho prima era stato nel monistero di Saccudione, è conosciuto sotto il nome di Studite.

(6) Msrsh 70522. Fin qui le esemplazioni e le pubblicazioni eseguite dal Buscemi e dal Crispi.

(7) Heona reposition. Du-Cange nel glassaria greco e nelle aggiunte al glassaria riferì esempi, pei quali si tenne autorizzato stabilire, che alla parola «γοκαγάρσιμο» debba sottintendersi la voce έβδομές, e la spiego settimana di prepurgazione. Le settimane di prepurgazioni nella chiesa greca sono quelle che precedono ai di della pasqua, del natale e dell'assunzione di Maria, e si chiamano di prepurgazione, perchè i fedeli usano di una più austera penitenza, dovendosi preparare a ricevere nella ricorrenza di quei tre di solenni il ss. sacramento dell'eucarestia. ἐκ τόμου τῆς ένώσεων έπε Κωνσταντίνου και Ρωμάνου των βασιλέων, είν τὰ 910 ετη άπο Χριστου. Lib. dell'unità della fede sotto Costantino e Romano imperatori circa l'anno 910 di G. C. Evidentemente qui il τό,, «ροκκτρέρσιμον non può intenders! per settimana di prepurgazione; ma invece per astinenza, digiuno, nello stesso significato come noi diciamo quadragesina e i greci propriamente dicono acoupéus, morsia, carniprivium. Sui digiuni e sulle astinenze del greci è a sapersi, che la chiesa greca non osserva nè vigilie, nè quattro templ, come la romana, e sol digiuna a 5 gennaro, 29 agosto, 14 settembre, ed invece oltre la quadragesima comune come qui chiamata ή μεγάλη καί έξάκουστος τεσσακοριστή (νηστεία), osserva poi altre tre νηστείαι qui chiamaté genericamente «ροχαγάρσιμο». La prima comincia dopo il 14 novembre, di sacro a s. Filippo apostolo e termina al giorno di natale e si chiama 1603 222 Tipespoy. L'altra comincia l'indomani

della seconda domenica dopo il di di pentecoste e dura sino al 29 giugno, e l'ultima comincia al primo e termina il 15 agosto. La quaresima della pasqua è comune alle due chiese e si ritiene di tradizione apostolica; se non che la chiesa greca la comincia il primo giorno di sessagesima varità, per computare anco i sabati, che considera festivi. L'astinenza di natale ebbe origine nel 17 secolo, epoca in cui si cominciò a solennizzare in oriente il natale. L'astinenza dei santi apostoli. Istituita per onorare il martirio dei santi apostoli Pietro e Paolo, è antichissima nella chiesa greca, e la sua origine si perde nei primissimi tempi del cristianesimo. Finalmente l'alta di mezzo-agosto ebbe origine nei principii del regno di Marciano ai tempi del concilio calcedonese, quando fu discoperto il sepolero della Beata Vergine. S. Giovanni Damasceno in un'omelia sulla dormizione di Maria riferisce quell' avvenimento. Ved. omelie ed orazioni di s. Giovanni Damasceno, elegantemente volgarizzate da Niccolò Camarda D. O., parroco greco in Messina, precedute da eruditissimo discorso sulla vita e sulle opere del Damasceno.

I greci osservano le sopraddelle quattro astinenze con asprezza e con rigore. Nella sessagesima di pasqua, eccetto della prima settimuna in cui si astengono della sola carne, del resto oltre del digiuno neanco fanno uso di latticini, pesce, olio e vino. Il 23 marzo e il di delle palme ammettono commestione di olio e pesce, e di vino nei sabbuti e nelle domeniche, non però nel sabato santo. Colla stessa austerità osservano l'astinenza di natale. In quella dei santi apostoli e di mezzo agosto prendono commestione di pesce ed olio. Ved. τυπτών του τεροσυμητήπου του ολοίο καί γισσέρου κατρός τρικού εξοσουμητήπου του ολοίο καί γισσέρου κατρός τρικού του κατρότου, collezione di canoni intorno le astinenze, raccolte in appendice all'orologio grande da Zaccaria Marafara da creta; Goar, ευτολι, νουο ἐκονρέως. Intanto è a notare, che qui non si fa menzione dell'astinenza di mezzo agosto, altora in grandissima devozione, conforme le asserveranze di Balsamone.

(8) Τῆς χριστόν γεννήσεως. La festività del santo natale fu conosciuta in oriente al tempo di s. Giovanni Crisostomo, annunziata ed introdotta da taluni che ivi recuronsi dall'occidente. Καίτοιγε συσκο δεκατόν ε΄ στιν έτος, εξ ο ο΄ δήλη και γνήριμος ήμιο ή ήμεζα γεγγρηται. Αλλ΄ όμων, ών άνωγεν και πρό πολλόν ήμιο παμαδρίσεα είτον, δυτου ήνησε διά ήμετρες σπουδήν. Veramente non è ancor il decimo anno, da che questo di fu a noi manifesto e noto; ma tuttavia come da antico tempo e da molti anni tramandato, così ha florito per nostro zelo. S. Giov. Crisostomo, omelia sul Natale.

(9) Των άγιων άποστολων. Qui non è determinato il giorno in cui ha principio questa astinenza.

(10) Τετράδα και παρασκευήν. La chiesa greca guarda il mercoledì in memoria, che in quel dì fu tradito G. C., e considera festivo il sabato ad imitazione della sinagoga, eccelto però il sabato santo. Κάνων ξό των αποστολικο. Είπε κλημικός έγρηξη την κυρικήν ημέραν νηστένων, ή του απέββατον, πλην του πόνει και μόνου, καγανρίσγιο, εί λαϊκός άφερηζόσγιο. Can. 64 degli apost.: Se un chierico sarà trotato digiunare nel giorno di domenica o di sabato, eccetto uno solo (il sabato santo), sia maladetto, scomunicato, se laico sia segregato. I greci superstiziosi tengon poi il sabato, come

giorno esecrato. Di sabato fu assediata e presa Gerusalemme, di sabato cadde in mano dei turchi Costantinopoli, la cara e sospirata Costantinopoli, e di sabato essi attendono ii finimondo e l'universale giudizio.

Tra le singolarità dei riti e di disciplina della chiesa greca è a notare, che la medesima ammette in taluni mercoledì e venerdì dell'anno or la commestione dei soli latticini, or la commestione dei latticini e della carne; ed è ciò viepiù a notare in quanto su di questa materia risulta dal glossario greco del Du-Cange qualche inesatiezza od ambiguità.

Ammette la commestione dei soli latticini, compresi ii mercoledi e venerdì nella settimana della sessagesima detta ris aevoptara, rio rupocatyor, o ris rpirre espocarraturo, terza denunziazione di penitenza, e ciò ia onta all'eresia dei Giacobiti e dei Tetraditi, che in essa settimana volevano il digiuno.

Ammette la commestione della carne e dei latticini nel mercoledì e venerdì delle seguenti settimane, cioè:

- 1. In quelli che occorrono tra il 23 dicembre e il 5 gennaro, detti i dodici glorni per antonomasia; e ciò per opporsi agli eretici armeni, che digiunavano non solo in quei dì, ma anco al 23 marzo.
- 2. Nei mercoledi e venerdi delle due settimane di pasqua di resurrezione e di pasqua di pentecoste dette δικανήστρου (βλομάλες, settimane di rinnorazioni; comechè si rinnovino i cuori or per la risurrezione di G. C., or per la discesa dello Spirito Santo.
- 3. Infine nei mercoledì e venerdì della settimana che precede alla domenica di settuagesima, του τελόνου και του φαρισαίου del pubblicano e del fariseo, ο τής πρώτης «γοφωνησίμου, prima denunziazione di penitenza; e ciò per opporsi al digiuno annuale, cui si sottoposero in quella settimana gli eretici armeni e che essi chiamarono artiziburio. — Νηστένουσι γάρ συτοι διά την απώλειαν πυνόε, του έπώνυμον η ν τώ κυνί Αρτιζηβούριου, διά το «ρυϊέναι και μηνύειν έν «ύλεσι και κύμαις την έσιδημίαν του δεδασκάλου άυτου Σεργίου. Το γάρ Α΄ρτιζηβούριος τη των άρμενίων διαλέπτω μανδάτωρ έρμηνένεται, ον πενζήσας ο Σέργιος υπό Υγρίων βρωγέντα, έπέσκεξε πάσι τοις άρμενίοις νηστέυειν εν τάυταις ταις ήμεραις υπόρ της του κυνός τελευτήν, και κατηφειάν έτησιως και σκυτρωπάζειν -- Οι μέν άυτον διά τούς Νινευίτας νηστόυαν λέγουσι, οι δέ διά την έξυρίαν του άδαμ. Το άλιζες δε έστι διά την άπτύλαιν του κυνός, ός μανδάτωρ η ν , τουτέστι μηνυτής του διδασκάλου άυτών Σεργίου. Imperocché costoro digiunano per un cane, che avea a soprannome Artiziburi per precedere ed annunziare nelle città e nei borghi l'arrivo di Sergio suo maestro. Conclossiachè έρτιζέβουριος nel dialetto degli armeni suona mandatore. Pel quale divorato dalle fiere Sergio accuoratosi, prescrisse a tulti gli armeni in essi giorni per la morte del cane digiunare e prender il lutto annualmente e stare in tristezza. Anonimo, al Tipico annot. di S. Saba. Alcuni di loro dicono digiunare pei Niniviti, ed altri per la espulsione di Adamo dall'Eden. La verità è per la morte del cane, ch'era mandatore, cioè nunzio di Sergio loro maestro. Ivi.
- (11) E envirus ayiou. I monaci, che seguendo a modello la vita aspra degli anacoreti, si erano resi specchio di penitenza ed erano venuti in fama di santità, si lasciavano liberi d'imporsi da loro stessi i rigori. Ved. Fleury, storia eccles. ec.

- (12) Δ'ναστασίμοιε (τμέζαε). Giorni di domenica, così detti per la resurrezione di G. C., che avvenne in uno di tali giorni.
- (13) Α'ρεμβάστως. Credo corrottamente da έραβος, ε, ὁ, suono, strepito. Lo stesso che έκφύνως ad alta voce.
- (14) Τον προκτατιάντων. Da προκταίν, preesercitare. Λ΄σακταί si dissero i monaci e i cristiani dei primi secoli del cristianesimo, i quali si esercitarono nel celibato, nella vita rigida e contemplativa, come gli atleti nell' arena, che gli ateniesi chiamatono άπαταί. Λ΄σακτόρον, lo stesso che παρ'γενόνει, μοναστόρια. Οι προκακταίντει, divenuti perfetti i monaci già μεγαλόσχαρο.
  - (15) Λ΄ σηγούμενον. Da άφηγέομαι, ούμαι. Lo stesso che ήγούμαι.
  - (16) Kupinkertov. Corrottamente da rúptos, signore e háya, dire.
  - (17) Α'νυκλήσευε. Per άνακλήσευε. Α'νάκλησες, ευε, ή, ritirata, chiamata, ec.
- - (19) A'dolaros. Barbaramente per ádolos, v., o, alieno di dolo, semplice, sincero.
  - (20) Ο'δηγούμενος. Piuttosto ύδηγουμένου.
- (21) Νεοδέσο Κεκριδίγγε. Κεκριδίγγε, lo stesso che camerlengus, camerarius, voce derivata dal dialetto provenzale. Importava custode del danaro pubblico. Il gran tesoriere, ovvero il gran camerario fu uno dei sette offici della corona istituti in Sicilia da re Ruggiero. Francesco Emmanuele marchese di Villabianca mss. vol. xviii, distinse il gran camerario o gran camerlengo dal gran ciamberlano; laddove Pietro Giannoue, l. xi, c. 6, confuse in uno i due offici. Il gran ciamberlano era addetto unicamente alla persona del re, ciò che oggi è il maggiordomo della casa reale, mentre il gran camerlengo governava le finanze dello stato. Una volta che qui Gregorio Abbate parla di Niccolò, camerlengo del conte Ruggiero, è a ritenere senza dubbio, che costui ebbe i suoi camerlenghi. Intorno allo opere mss. del marchese di Villabianca ved. indice dei mss. della biblioteca comunate di Palermo.
- (22) Λέοντοι του λογοτέτου. Λογοτέτου (logotheta). Ragioniere, colni che ha uflirio particolare di rivedere i conti. In Sicilia nei tempi normanni lo stesso che protonotaro. Du-Cange, glossar., voce logotheta. Se la carica di gran protonotaro del regno fu creata in Sicilia da re Ruggiero dopo il 1130 tra i sette offici della corona, ciò non toglie, che il conte Ruggiero i non abbia avuto i suoi logoteti o protonotari, qual uno si fu Leone qui nominato. Il che conferma quanto da me è stato assunto sopra a pag. 184 (16).

- (23) Α΄ διάζενατος. Διαζευγρόν, disgiungere. Διαζευγμένος, disgiunto. Διαζενατικός, disgiuntivo. Διάζενας, disgiunzione. Voci classiche. Α΄ διάζενατος, non disgiunto (voce barbara).
- (21) Κατάνα γιμα. «αυτάνα γιμα. Voci barbare. Παντανάγιμα da «δε, αυτό» e άνάγιμα. Κατανάγιμα, da κατανάγιμα, id κατάνα γιματίζου. Β Τύτε ήςξατο κατανόγιματίζου καὶ όμυλευ, ότι ολυ α΄ δα τόν άνγρω» «αν. Allora cominció a maledirei e a giurare: che non conosco quell'uomo. Evang. s. Malteo, xxvi, 74.
- (23) Ε'υχόπου. Di costui per le memorie dei tempi non sappiamo chi egli si fosse, nè quale ufficio avesse. Dal costrutto della proposizione sembra essere stato uno della famiglia di Monferrato e perciò consanguineo di Adelaido.
- (26) Teo à propios. Sissatta denominazione non deve sar confondere questo monistero con l'altro di S. Filippo di Argirò, eretto dallo stesso conte Ruggiero. Dipl. Rogerii com. anno 1993, literae Roberti eccles. catan., e nella città di Argirò, valle di Noto. Il quale monistero su prima da esso Ruggiero ai monaci di S. Benedetto dato con la sacoltà di aprire il battisterio, di celebrare le nozze e di estigere le decime, in ugual maniera che si permette ad una chiesa eretta già in purrocchia, Di poi venne dal medesimo Ruggiero assegnato per gangia del gran monastero di S. Maria la Latina di Gerusalemme, e finalmente è stato ridotto in commenda di regio patronato con buoni frutti e con l'onorificenza del tredicesimo luogo dopo i vescovi nel generale parlamento della Sicilia. Giov. Di Giovanni, stor. eccles. della Sicili., secolo x1, xxxvii.

Questo aggiunto al titolo del monistero di S. Filippo di Fragalà nella descrizione che se ne sa nella visita di mons, Angelo De Ciocchis è contestato: Il titolo è sempre stato quel desso che tiene al di d'oggi di S. Filippo di Argirò di Fragalà. De Ciocchis, s. r. visitationes vallis Remorum: monumenta Basilian. abbat., l. x1, pag. 171, mss. presso il grande archivio in Palermo.

## VII.

exty'. Mai'os. AIII Ivo. apé. Maios. AIII ivo. 6613. Maggio. XIII indiz. (Costantinop.). 1105. Maggio. XIII indiz. (Romana).

¥Διαβήκη έρρωμένη έκτεβεισα παρά γρηγορίου καθηγουμένου του άγίου οιλίππου του έν δεμέννοις.

Eyaye à mooph Deis yonyopios à év τῶ ὖφει προτάξας τὸν τίμιον στραυρόν. τό του Σανάτου τέλος φουούμενος, μή πως άδια Σετόν (1) με καταλή [η. καί τοις εκεισε αποπέμψει κενόν και άφοδίαστον (2). ώς πολλδις πολλάκις συνέυη και έγένετο. όθεν πρό γε πάντων έκτίλημι περί του μοναστηρίου του άγίου φιλίππου και τῶν μετοχίων ἀυτου. αν οἰποδόμος εγενόμην εγώ ὁ ά- dipendenze, di cui sono stato edifiμαρτωλός. υσή Βειαν έχων και σινεργόν catore io peccatore, avendo in aiuto του μέγαν έκεινου ρακέριου κόμιτα. καὶ e cooperatore quel gran Ruggiero

Testamento, convalidato, disposto da Gregorio categumeno di S. Filippo, che è in Demenna.

lo predetto Gregorio, che nel testo ho posto in primo luogo l'onorabile croce, temendo la fine della morte, acciocchè non mi sorprenda intestato, e mi mandi all'altro mondo sprovveduto e senza viatico, come a molti spesso è successo ed avvenuto; perciò prima di tutto dispongo per il monistero di S. Filippo e per le sue την σύζυγον αυτου και' αυβέντραν (3) Conte e la padrona e signora (nostra)

Σεν του μακαρίου κόμιτος μετά του beato Conte col di lei figlio il nuovo υιου αυτής του νέου κομιτος. και αυ- Conte e padrone Simone e il piccolo Βέντρου (4) συμεανίου (5), και του μι- Ruggiero fratello germano di esso, κρου ρακεείου του αυταδέλφου αυτου. che proteggono e custodiscono questa σκέποντες και περιορουρουντες την ποίμ- greggia con le sue dipendenze, come νην μετά των μετογίων αυτής. καθώς il beato conte il grande. Le dipenό μπαίριος κόμης ὁ μέγας. τὰ δὲ μετό- denze poi di S. Filippo sono queste. για του άγιου φιλίππου είσι τάυτα. Primieramente S. Arcangelo, clie è viπεώντον ὁ ἄγιος ἀρκάγγελος ὁ πλησίον. cino e S. Nicolò e S. Pietro e il marκαι ὁ ἄγιος νικολαος, και ὁ ἄγιος πέ- tire Talleleo e l'apostolo Marco e la τρος, και ὁ μάρτυρ Βαλλέλαιος, και genitrice di Dio di Maniace e l'altro ο απόστολος μάρκος, και ή Βεοτόκος S. Pietro e i SS. Filadelfi, le quali, του μανιάκου, και έτερος άγιος πέτρος. come dissi, furono fabbricate a spese και οι άγιοι φιλάδελφοι. οι τινες às εί- proprie della casa del beato Conte e πον σκοδομήθησαν εξ αναλαμάτων οι- della signora Adelasia e dei loro figli κείχν του μακαρίου κόμιτος, και της e del messere Nicolò segretario refeκυρίας αδελασίας, και των τέκνων αυ- rendario del beato Conte e del di lui τών, και του κυρου γικολάου του μυ- figlio e nuovo padrone Simone, il di στολόγου (6) του μεκαρίου κόμιτος καί cui aiuto in vece di quello del padre του ນ່າງນ ລັບເດັນ. και γέου ລັບລີέντου di lui hanno queste chiese insieme συμεανίου, δυτινος ή υσήθεια αντί του con quello della propria madre. Pei πατρος αυτου υπάργει είς τας τιάυτας quali la preghiera incessante è nelle εκκλησίας μετά της δικίκς μητρός. ών- stesse chiese e per tutti gli arconti τιναν ή ευχή απαυστος υπάρχει έκ των che hanno fatto sacre dotazioni a queτιζυτον έχχλησίαν, και πάνταν ταν αρ- ste mansioni. Sicche dispongo anche χύνταν των άφιερωσάντων είς τὰς (1) dell'istessa maniera come nell'altro μονας τάυτας. όθεν και διατίθομαι ό- grande testamento, che siano le soμοίας καθώς και είς την έτέραν μεγά- pradette dipendenze irrevocabili dal λην διαθήκην (8) την διατιτά προειρημένα grande monistero di San Filippo, μετόχια, ἀσάλευτα έκ τῆς μεγάλης μο- e dispongo, che sia egumeno queνης ιου άγιου, φιλίππου, και τον ήγού gli che posi in mia vece, come anμενον, ον επέμην αντί εμου καπάς και che la padrona col di lei figlio il ή ἀυβέντρα μετὰ του ὑιου ἀυτής του nuovo Conte ha ordinato. Se però γέου κόμιτος ώρισεν (9). εί δέ τις έυ- taluno fosse trovato a fare impediρεθείη έμπύδιον ποιών είς τὰ μετόχια mento alle dipendenze a non esseτου μή είναι είς την μεγάλην μονήν. re dipendenti al grande monistero;

και κυρίαν άδελασίαν. ήτις έμεινεν όπίσ- Adelasia, la quale è restata dopo il

άλλα και' είτις ἀπόπαυσιν ποιήσαιτο ed anche se taluno facesse cessare che του μτ έυγεο βαι του μακαρίου κόμιτος si pregasse per il beato Conte e per la. και τής κυρίας άδελασίας και των ύιων signora Adelasia e pei figli di lei e per αυτής και του κυρου γικολάου, και πάγ- il messere Nicolò e per tutti coloro των τών άγαπώντων τὰς τιάυτας έκκλη- che amano siffatte chiese, avesse la σίας. ἐγέτω τὴν ἀρὰν παρὰ τῶν ἀγίων maledizione dai Santi Padri e da me πατέρων, και παρ' έμου του άμαρτω- peccatore riprensione; ma che preλου έπιτιμιον. άλλά ένα έυγωνται άυ- ghino per essi sino a che le chiese τοις έως αι έκκλησίαι ὑπαρχουσιν. ὅτι sieno esistenti; perchè costoro innalοὖτοι ἀνέστησαν τὰς ἐκκλησίας ταύτας zarono queste chiese, per la preghiera διὰ ἐυγὴν τὲ και ἐπιτυγίαν τῶν ἀγαιμῶν e per la prosperità di essi buoni, έκείνων, ούς κύριος ὁ Βεὸς έλεησει και' di cui il Signore Dio abbia miseriόδηγήσει. και ώς έμε ήγάπησαν είνα cordia e li diriga. E come hanno και τον αντι' έμου αγαπήσουσιν ο αυ- amatome, il padrone, il piccolo Conte Devens ὁ μικρός και κόμις και ή μη- e la madre di lui, la signora; così τήρ ἀυτου ή χυρία. λέγω δή τὸν ήγου- ameranno ancora colui che in mia μενον ον άφίκα (10) είς την έκκλησιαν. vece, voglio dire, l'egumeno che ho και μη αφήσουσιν είς την εγκατάλει τιν lasciato alla chiesa e non nermetteτάς τοιάυτας έκκλησίας, έγράφη ή τικύ- ranno l'invasione di siffatte chiese, τη διαβήκη παρά λουκα έπισκόπου (11) È stato scritto siffatto testamento da ἀσύλων μηνί μαΐω, ἐνδικτιώνος ιγ ε- Luca inspettore degli asili nel mese di tous s'yey \* \*. maggio, indiz. xIII, anno 6613.

Pergamena esemplata in fac-simile e in riduzione letterale da Tardia, ms. Qq. F. 142, 16 sigillum. Pubblicata in originale e con note e versione italiana da monsignor Giuseppe Crispi nel giornale di scienze lettere ed arti per la Sicilia, t. 47, pag. 250. Tra il fac-simile, la riduzione di Tardia e la riduzione di Crispi si hanno le solite varianti. Manca l'autografo. Crispi l'ebbe nelle mani.

Ho seguito il testo del fac-simile di Tardia, posto a riscontro e migliorato colla esemplazione dello stesso Tardia e di Crispi.

- (1) A ซิละวิธาย์ง. A ซิละวิธาย์ง, เจ้. Voce classica, intestato, indisposto, inordinato, illiberale. A ซิละวิธาย์ง อ ลอิสะวิธายุง intestato, ylosse basiliche.
- (2) A'quoisator. Parola barbara e non registrata per quanto lo sappia nei glossari. Certamente si fece derivare dalla voce classica 400005, 00, 7 dipartita.
- (3) Α'υγέντραν, Α'υγέντρια ο Αυγέντρα, αε, ή, padrona. I latini dissero haera da δυγέντης, », ό.
- (4) Λ'υγάντρου. Λ'υγάντης, ε, δ, haerus e poi corrollamente ἐυγάντρος, ε, δ. Negli antichissimi tempi ebbe altro significato. Indi si prese per ἐξουσιασίες, οῦ, δ, dominante, potente da ἔξουσία, ας, ἡ, potesiá. Appoi graci moderni sono usitalissime le voci ἐυ-

γάνηνε ε άνγάντρια nel senso di signoro o signora di alto rango e principesco; mentre κύριος ε κυμία ο κυμά son vocaboli di onore per persona civile.

- (3) Συμεονίου. Da questo documento si ha, cho il conte Simone vivera nel maggio del 1105; il che conferma ciò che sopra ho detto a pag. 194 (5).
- (6) Μυστολόγου. Crispi interpreta per μυστολόγου e si potrebbe leggere anche μυστολόσου, perché nella pergamena non era intera la parola. Μυστολογου non si legge in alcun dizionario. Μυστολόστη ο μυστογραφου, l'una e l'altra voce denotano il segretario; ma l'una esprime chi riferisce e l'altra chi scrive in segreto. Ved. glossar. greco-barb. di Giov. Meursio.
- (7) Els τόν. La propos. 41s con accus. è costruita nelle scritture dei tempi medi ad esprimere il dativo, come appunto oggi fanno i greci moderni, εδωσα εἰε ἐντόν ρετ εδωπα ἐντός, ovvero ad esprimere l'abl. di stato εἰε τὴν ἐτέραν μαγάλην διαγήνην, inveco ἐν τὰ ἐτέραν μαγάλην διαγήνην.
- (8) Austiany. Sembra che parli dell'altro testamento più grande; è perciò che nel principio del presente dice di far questa disposizione per non morire intestato, ed ambi portano l'istesso mese ed anno senza indicazione di giorno. Possiamo credere che sossero stati satti a un tempo stesso. Crispi.
- (9) Ω'ρουν. Esercizio intero ed assoluto della legazia nata ed a latere', onde furono insigniti dalla tiara in perpetuo ed in infinito i principi governanti la Sicilia. Chi studia addentro la storia di quei tempi, vedrà, che la concessione fatta a luggiero e successori di lui dal tremendo Gregorio γιι a voce e da Urbano 11 per diploma solenne, non fu a titolo gratuito, ma a titolo oneroso. Il conte Ruggiero conquistando l'isola instaurò la religione di Cristo stata bandita in Sicilia dagli arabi dominatori, converti la chiesa siciliana all'ubbidienza di Roma, deviandola dalla dipendenza e dallo scisma del patriarcato costantinopolitano, l'arricchi di beni, di diritti e di privilegi, e n'ebbe quindi il summum jus. Di più nella lotta accanita coll'impero spalleggiò e rese formidabili i papi già contrastati e combattuti.
- (10) Α'φίκα. Voce classica, da Δφίμμ. Crispi legge Δφήκα.\*. Nella riduzione letterale di Tardia sta Δφ , nel fac-simile Δφί .
- (11) Nella pergamena si trova άσιλ, che il Tardia ha letto άσιλωνάσιλα (?): sono i luoghi d'asilo, d'immunità. È voce antica, ma nei tempi della chiesa può denoture τὰ άσιλα, le immunità od anche i luoghi immuni. Prima di ασίλ Tardia legge ἐσινκόσκου; ma che cosa vuol dire da Luca del vescovo delle immunità? o dei sacri luoghi d'asilo del vescovo? lo leggerei più losto εκτιροσκου, molto più che nella pergamena anco questa voce non è tanto chiara, e può abilitarci a leggere così in vece di ἐσινκόσκου come fecero il Tardia e lo Scavo. Altora il senso sarà da Luca procuratore dei sacri luòghi d'immunità, ossia dei monisteri che godevano il privilegio dell'esenzione, che canonicamente si dice immunità. Questo Luca poi è quel medesimo, che nel testamento grande vien detto notaro del vescovo, e poteva ben essere notaro del vescovo e procuratore dei luoghi immuni. Finalmente potrebbesi anche credere, che vi sia corso errore nello scritto. Crispi. Ma leiszowei non valo anco procuratore.

### VIII.

exch. Zenteußp. III ivd. spy. EsersuBp. II lod.

6618. Settembre, III ind. (Costantinop.). 1109. Settembre. II ind. (Romana).

Ειγίλλιον γενάμενον παρ έμου ρα-2 τατω καβηγουμένω του άγτου | βαρυά- categumeno di S. Barbaro, ch'è nelle σεπτεμβρίω π. ινδικτίωνι γ': |

3 Ε' δει μέν τὰ τῶν θείων ναῶν φρον-

Sigillo fatto da me Ruggiero Conte κερίου κόμητος, κάλαβρίας τε καί σι- di Calabria e di Sicilia, consegnato κελίας, το ἐπιδοθέν (1) σοὶ τῶ όσιω- a te messere Cosimo, venerabilissimo ρου (2), της έπι την περίχωρον του vicinanze di S. Marco di Demenna άγίου μαρκου (3) δεμένναν κυρώ κοσ- e ai monaci che sono sotto di lui μα και τοις υπ αυτου μοναχοις, μηνή nel mese di settembre, addi 20, indizione III.

Era giusto le cose dei divini temτέζειν και είς ἄυξησιν τόυτοις τὸν λο· pli curare e al loro incremento la γισμον διεγείριν (4). ως άρα τω θεω έυα- mente sollevare; perchè al certo è a πόδεκτον (5) και ψυχής μεγίστη τυγ- Dio ben grato, e l'anima impetra gran-4 γάννυ ἀφέλεια (6). τύνειν (7) | άρτι έπι dissimo giovamento. Adunque poco fa τό ρηθέν του αγίου μαρχου κάστρον (8) nel detto castro di S. Marco essendo έλθόνταν ήμαν, προ ήλθεν ήμιν ό λεγ- noi venuti, venne innanzi a noi il Beis na Bήγουμενος την της ίδίας μονής nominato categumeno, del proprio 5 παντελώς στενωτάτην μάλλον δὲ | ἀπό- monistero tutta l'angustia, anzi la roλειαν και ἀφανισμόν ἡμιϊν ἐκτραγοδιών. vina e la sparizione commiserandoci. άς ηδη διά το το της μονης σιγίλλιον ά- Perchè per essere già perito il sigillo πολωλέναι διά τὰς παρά τῶν ἀγαρινῶν (9) del monistero per le sovversioni fatte 6 γενομένας συγχύσις και τάχα έρημά- dai Saraceni e per le instantance devaσις πάσι (10) τη νήσω σικελίας εν τω stazioni in tutta l'isola di Sicilia nel προπαρελθόντι καιρώ, και μή παρ αυ- passato tempo; e per non trovarsi appo τοις το ρηθέν σιγίλλιον ευρίσκες Ται ώς- loro il detto sigillo, come dicemmo, 7 περ | έφημεν, πάντα τὰ τῆ μονῆ κεχα- tutti i poderi concessi al monistero e i ρισμένα χαράφια και όρη παρά τῶν ἐκεῖσαι δικητόρων αισφετερησ Σησαν (11) και 8 τελείος (12) ας άνει παρ' αυτοίς | αφερέθη- fossero stati rivendicati. Avendo fatto σαν. γναρίσας τάυτα ο προρηθής καθηγούμενος ώς έφημεν τῶ ἡμέτερω κράτει, έδεήθη ήμίν ύπως έτερον σιγίλλιον άυ-9 τοίς έπιβραβεσθαι | τω ήμετήρω κράτει. περίέχων την προτέραν τάξιν και περιαρισμόν. ίμεις δυν μή βουλόμενοι έπι πολύ την μονήν ουτασί απώλλει-10 ο Σαι, | ήξάμεν τη αυτου δεήσει, και πρό εταξαμεν τον κατά τον καιρον υεσχόμητον (13) άγίου μάρκου, νοτάριον λέον απελθείν σύν των γερόντων καί 11 καλών αν βρώπων της χάρας περίορίσαι ταύτα ύπὸ όρχου. καθά έξ άρχης ή μονή επροεκράτη και είγεν άυτά. διτινες ἀπελθόντες, ήγουν ο προρηθής (14) 12 βεσκόμης μετά και τωάννου πόλεμη και λεοπάρδου τριχάριου και λέονος του παχύ και' καλου του χρυσου, μακρολέονος και' έτέρον (15) πλείστων. οι και μετά φόυου θεού επεριαρίσαντες τάυτα όυτας. 13 ώς ανέρχεται ή χέτι (16) τῆς άγίας μα. ρίας, έας του μεγάλου δρόμου, και ανέργεται ὁ δρόμος εως εις τὰ κεφάλεκ (17) ria sino alla via grande e sale la via του ποταμού, και κατέρχεται ὁ ἀυτὸς sino alla sorgiva del fiume e discen-14 ποταμός (18) άχρι του παλεου | μυλο- de lo stesso fiume sino all'antico mo-

monti dagli abitanti li furono appropriati e perfettamente come se da loro conoscere questi poderi il predetto categumeno, come dicemmo, alla nostra potenza, ci supplicò, un altro sigillo loro confermarsi dalla nostra potenza, contenente il primo ordine e la designazione dei confini. Noi dunque non volendo affatto che questo monisterosi perdesse, ci siamo degnati annuire alla di lui supplica, ed abbiamo ordinato al visconte, che di presente è in S. Marco, notar Leone, andare con degli uomini vecchi e probi del paese a determinare i limiti di questi poderi sotto giuramento e come da principio il monistero li possedette ed ebbe. I quali andati, cioè il surriferito visconte con Giovanni Polemi e Leopardo Tricari e Leone di Pachi e Calò di Chrisò, Macroleone ed altri moltissimi : costoro con timore di Dio segnarono i confini di questi poderi così: come sale la vetta di S. Ma-

στασίου (19) είς του βουναρίου (20) τα- lino verso la collina Tafargla e conφάργλα (21), και' συγκλήει, τάυτα δέ chiude: E però di questi poderi avenουτας ουτοι περιορίσπντες, έχυραπσεν do costoro cosi segnato i confini, ranai éstepénser tauta tó huétepor xpátos tificó e confermò questi stessi la no-15 διά του παρόντος | ήμων σιγιλλίου τη stra potenza per il presente nostro είρημένη μονή του αγίου βαρβάρου. sigillo al nominato monistero di S. ἔγειν τάυτα και νομέυειν κυρίας και άυ- Barbaro. Tenerli e pascolare in do-Sevid (22), anaivorountas nui anagasa- minio e proprietà irrevocabilmente, 16 λέυτας κιανίας | έντε πκιδιάτι, βουνοίς, immobilmente e perpetuamente e nei δρερί βιλάνων, και πάντων έτέρων δέν- campi, colli, monti di ghiande e δραν καρπίμαν τε και άκαρπίμαν, και άπλας ήπειν (23) πάντα ώσα εν τὸ του fruttiferi, e in una parola in tutto 17 ρηθέντο περί αρισμού (24) ὑπάρχουσι, quanto si contiene in detta circoscriσύν και ταις τών υδάτων νομάις. θέλα- zione di confini e con le distribuμεν δὲ είναι τάυτην την μονήν άνανε- zioni delle acque. Vogliamo poi queνόχλητον ἀπό πάνταν τῶν ἡμετέραν sto monistero non essere molestato da 18 ύπηχούαν, | και ός φικιαλίαν, ἀπό τε tutti i nostri dipendenti ed ufficiali e κτισμάτων κάστραν και' καστελλίαν. dalle operazioni dei castri e castelli. μη καταιολμάν τινα έπήριαν ή ζημίαν. Non ardire addurre o dimostrare alή βλάσην ή κενοτεμίαν έν τάστη τη cuna violenza o danno o detrimento 19 μονή ἐπάγειν | ἡ ἐνδείκνυσ βκι. άλλ'ά- ο innovazione a questo monistero; ma νενογλητον και ανεπεραίαστον είναι ταύ- non molestato e inoffeso esser esso την και όσα αυτή διαφέρει. κηνιτά, αυ- e quanto esso gode, mobili, semoτοκίνητα, και ακίνητα, τη επιδείξη μόνη ventiedimmobili, pel solo documento του παρόντο (25) ήμων σιγιλλίου. ὁ del presente nostro sigillo. E però chi δέ γε κατατολμών τινά επίρειαν ή ζη- osasse alcuna violenza o danno o deμίαν ή βλάσην ώς έφημεν τούτοις έν- trimento, come dicemmo, a queste δειχνύμενος ου μικράν την άγανακτισίν 20 παρ' αυτου ημέτερου κράτους ύποστή- gnazione dalla stessa nostra potenza σεται. και της ημετέρας αγάπης είτε sara sottoposto; e del nostro amore των ήμετέραν κληρονόμαν καί διαδόχων ed ancora di quello dei nostri eredi 21 στερηθήσεται, ομοίας έστερξα | ύμιν έ- e successori sarà privato. Del pari γειν ή άντη μονή, είς δουλίαν τον λέονα vi ho concesso avere lo stesso moτον ύιον του μελαχρινου, σύν τοις κλη- nistero a servitù Leone figlio di Meρονόμοις άυτου, προς γάρ περισσωτέραν lacrino cogli eredi di lui. Perciocchè 22 πίστωσιν και άπρα λέι βαιθέωσιν των a più abbondante fede e sicura ferέντυγχαννόντων, το παρ' ήμεν σιγίλ- mezza delle avute cose, il sigillo da noi

di tutti altri alberi fruttiferi ed incose addimostrare, non a poca inde-27

λιον υουλλοθέν τῆ συνήθη ἡμῶν βόυλλη bollato col consueto nostro bollo di τῆ διαμολύυδα. ἐπεδαθέν τῶ ῥηθέντι piombo è stato consegnato al riferito 23 κεθηγουμένω ἀγίου υκρβάρου. | τὰ δὲ categumeno di S. Barbaro. I campi λαχόντα ἐν τὸ του τοιούτου περιαρί- ρετό dei due presbiteri compresi in σμου. τῶν δὺο πρεσυυτέρων χωράρια questa circoscrizione di confini del του τε πρῶτου πῶπα (ἄ πα πα) καὶ του protopapa e del presbitero Policarpo, πρεσυυτέρου πολυκάρπου, καθά ἐξάρ- siccome da principio li possedettero, χοντες είχον ταῦτα, καὶ ἀπό ὶ του νῦν και καὶ ἀπο ἀπολύτως ἀχρι ζωῆς ἀνίαν impedimento sino alla loro vita; ma μετὰ δὲ τὴν ἀυτῶν ἀπορβίανιν ἀνακα- dopo la loro morte ritornino al rifeλείσθασαν εἰς τὴν ρηθήσαν μονήν. ἀ- rito santo monistero. L'anno 6618, γι'αν | ἐν τῶ ૬ χῖ ῆ καὶ ἰγοῖκτίονι τῶς scritti.

ΡΩΓΕ'ΡΪ́ΟΣ ΚΟ'ΜΗΣ ΚΑΛΑΒΡΪ́ΑΣ ΚΑΓ ΣΙΚΕΓΙ'ΑΣ. RUGGIERO CONTE DI CALABRIA E DI SICILIA.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Privilegium sancti barbari de demini.

1095. Concessio quarumdam terrarum facta monasterio S. Barbari a Magno Comite Rogerio.

Pergamena lunga 52 centim. e 9 millim., larga 45 centim. e 5 millim. La linea orizontale scritta si distende dal in centim. sino al xun e 3 millim. Le linee scritte sono 25, oltre la firma apposta separatamente e coll'intervallo di 6 centim. Le linee regolarmente tirale hanno l'equidistanza di un centim. Il testo è diviso in due periodi e comincia in alto dal 11 centim. e 5 millim. Fra il primo e il secondo periodo s'interpone uno spazio di 3 centim. L'inchiostro alquanto scolorato sembra nero. I caratteri sono eleganti e rotondi in minuscolo diplomatico. La scrittura è in nessi. Manca il suggello e pendeva dal centro inferiore con fili di seta rossa infilzati per quattro forami a piccolo quadralo irregolare; il è ripiegata la pergamena per resistere meglio al suggello pendente.

La pergamena consistente e ravvolta in foglio è in buona condizione. È citata nel ms. di Schiavo, ms. Qq. F. 144, num. 5. Fu ridotta da Tardia ms. Qq. F. 142, 10 sigillum. Manca il fuc-simile e la riduzione letterale del Tardia fu pubblicata come propria con versione italiana da Nice. Buscemi nella bibl. sacra, ossia gior-

nale letterario-scientifico per la Sicilia, Palermo 1832, vol. 1, pag. 375. E siccomo Turdia saliò la ottava linea della pergamena, così il Buscemi la saliò pure e diede occasione di essere accusato dal Martorana di plagio manifesto. Ved. giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia, 1. 47, pag. 22. I numeri qui segnati in margine accennano alle linee dell'autografo.

- (1) E'endoyiv. Per dendayiv.
- (2) Βαρνάρου. Ugo arcivescovo di Messina in un diploma in data del 1131 tra le chiese concesse all'archimandrita aunovera S. Burbaro di Demenna. Re Ruggiero in un diploma, col quale conferma nel 1131 i beni e i privilegi concessi sì in Sicilia, che in Calabria all' archimandrato, aggiunge : nella diocesi di Messina colle sue pertinenze S. Stefano.... S. Barbaro di Demenna.... Parlando poi dei monisteri soggetti al medesimo archimandrato pone al nono posto S. Filippo di Demenna. Papa Alessandro ni la una bolla emanata in Anagni l'anno 1175, xii kal. nov. ind. 1x, tra le possessioni, obbedienze ed abbazie archimandrali dipendenti dal monistero del SS. Salvadore di Messina fa menzione della chiesa di S. Barbaro di Demenna. Nel diploma di re Ruggiero è dello: è il confine di S. Barbaro di Demenna, siccome ascende il rivo della medesima chiesa e dà sopra il monte Ardea. Or dal presente diploma appare chiarissimo S. Barbaro di Demenna essere stata non solo una chiesa, ma anche un monistero suffraganeo a quello di S. Filippo di Demenna, cioè di Fragalà; e poichè questo ultimo monistero dipendette dall'alta giurisdizione dell'archimandrita, così in essa soggezione fu pure compreso S. Barbaro di Demenna. Credesi essere stato fabbricato il monistero e la chiesa di S. Barbaro nel territorio di Alcara presso S. Giorgio, dove è una fonte, che dicesi ancora di S. Barbaro, e conservano la medesima denominazione le terre circostanti. Ved. Luca Barberi, hist. benefic. ecclesiast. Sic., ms. autogr. presso il grande archivio di Pal.; Rocco Pirri, Sic. sacra, ecc.
- (3) A'ylov Máyrov. S. Marco è una comune in provincia di Messina, circondario e diocesi di Patti, mandamento di Sant'Agata di Militello. Lo storico Malaterra, lib. n, asserl Gosfredo Guiscardo, fratello del conte Rugiero nel 1061 sulle rovine di Alunzio aver fabbricato il castello di S. Marco. Questo comune nel 1798 noverò 1300 abitanti, nel 1831, 1534 e nel 1852, 1723.
  - (4) Augystow. Per diaysipsiv.
  - (5) E'vamidsurov. Per dvamidsurrov.
  - (6) Τυγχάννυ άφέλεια. Ρετ τυγχάνει άφέλεια,
  - (7) Tover. Correllamente roivov.
- (8) Κάστρον. Nella lingua dei diplomi si notò la diversità tra κάστρον, χόρα, άσα e «ολια. Κάστρον si usò nello stesso significato di castrum, castello; χόρα si disse una terra, un paese qualunque; άσα una città. Πολις dagli scrittori bizantini si chiamò la sota Costantinopoli, come urba dagli scrittori latini Roma. Πολις s'impiegò nei diplomi greci-siciliani per significare Palermo capitale del regno.
  - (9) A'γαρινών. Agareni nei diplomi latini da Agar.
  - (10) Пап, ortografia depravata. Correttamente жассь

- · (11) A'rousphafigane. Correllamente comercephafigane. Da omercephague, omercephague.
  - (12) Takaios, Invece rakaises.
  - (13) Τεσκόμητον, Ρετ βεσκόμητον.
  - (14) Προρηγήν. Per «ρορηγώς. Così pure più sopra.
  - (13) E'répoy. Depravata ortografia. Per érépoy.
- (16) H' χάτι Più tosto χαίτη, parola metaforicamente usata per vertice o cresta di montagna. In altri contesti spesso è scritta è χάτης. In un contratto, che si legge nel citato ms. di Schiavo, tab. eccl. messan., per il quale Tognia abbatessa del monistero della ss. Trinità vende una vigna a Berardo arcivescovo di Messina, In proposito di designazione di confini sta scritta hene χαίτη. Α΄πο του δικλού λίγου του σταυρουμόνου δική γιατα τὰ είτα έναι είτην χαίτην. Dal doppio selce del crocifisso ascende in su sino alla cresta.
- (17) Κεγάλεκ. Per κεφάλικ. Capo. Barbaramente summa, sors pecuniae ad usuram constitutae, capitatio, tributum capitis. Du Cange, glossar.
- (18) Λ'οτός «σταμώς. Nel testo alle lettere έντ sta la o soprascritta, ma manca il segno della sigla; non così «σταμώς, cui sta pure la o soprascritta, ma la μ è prolunguta, il qual prolungamento è certamente segno di sigla.
- (19) Μολοστεπίου, Μύλον, ε, τό. Molino, e μολοστέπου nei tempi barbari. Eppure Buscemi ricuso riconoscere questo significato, intendendo per luogo, dove si fermano i muli; in Sicilia fondaco. Scoperta peregrina!
- (20) Βουναρίων. Βουί, βουνών, βουνώνι, βουνίδιον, βουνώκολος, βουνίταον, βουνειράμαν, βούνομαν, τοci barbare registrate nei glossari. Non però βουνάμον, Colle o bosco.
  - (21) Tagápyla, D'onde Fragalà o Fargalà.
  - (22) A'vyseró. Piuttosto do'yderses, avverbialmente e barbaramente. Per de yenryede.
  - (23) A'min's resiv. Per des dentos dentiv. Idiolismo classico.
- (24) Ε'ν τό του ρηγέντο «εριωρισμού. Τό per τφ. Ρηγέντο per 'ρηγέντος «εριωρισμού. Nel lesto ρηγέντο.
- (25) Τῶν «κρώντο. Per «κρώντο. Alla lettera τ sta soprascritta la o, ma senza segno di sigla, certamente per dimenticanza.



# IX.

εχιή. Α'πρίλ. III Ινδ. φρί. Α'πρίλ. III Ινδ. 6618. Aprile. III indiz. (Costantinop.). 1110. Aprile. III indiz. (Romana).

Diploma greco-siciliano, all'eccellentissimo Principe di Trabia, Nicolao Buscemi.

Quante virtù, o signore, vi rendano della patria benemerito non è facile il dirlo. L'aver curato le sue antichità con tanto zelo, e raccolto i preziosi avanzi di monete, di vasi, di libri e d'altro con tante spese ad onore e gloria di questa terra, non sono che piccoli cenni delle immense fatiche durate per accrescerne lo splendore. Quanti di questi monumenti non andrebbero perduti, se le vostre provvide cure non ce li avessero conservati? La greca membrana, che ora si offre per essere da tutti studiata, venerabile per la sua antichità, è del numero di essi. Voi non solo l'avete salvato dal perdersi; ma avete generosamente ordinato, che fornendone voi la spesa, si faccia comune per mezzo del nostro giornale (1).

(1) Questa membrana non fece parte del deposito delle pergamene eseguito presso il grande archivio di Palermo. Come dunque qui dicesi essersi salvata dal perdersi? Intanto non si legge tra le esemplazioni di Tardia raccolte nel volume ms.;

Ebbe questo privilegio l'Abbadia di S. Filippo di Demena dal famoso gran Conte Ruggiero e dal di lui figlio fu rinnovato, mentre governava colla reggenza della madre. Il Pirri nella notizia di guesta Badia rapporta un diploma di Re Ruggiero, in cui vengono epilogati gli altri, che al monistero medesimo appartenevano, tra questi ancora havvi il nostro, ma quanto nell'epilogo sfigurato! L'anno della rifazione, che in questo originale è 6618 del mondo (di G. C. 1110), presso il Pirri è 6628, epoca in cui più non vivea la Contessa Adelasia. Ma potrei questo crederlo errore del tipografo; l'altro però di chiamare il luogo dove fu fatta la concessione in vece del luogo concesso, non saprei a chi attribuirlo. In vero era assai solenne all'età di Ruggiero il monte dei Linari, che presso il Pirri si dice concesso alla Badia di S. Filippo, onde non posso credere, che l'epilogatore vada errato. Molti diplomi dati in questo luogo, la continua dimora che i re nostri vi facevano mi fanno credere, era esso un luogo di reale delizia. Anzi io trovo in uno strumento di re Ruggiero dato al vescovo Girardo, che nell'originale greco così comincia: Poyeptos ev τω Χριστω τω θεο ευσεβης κραταίος Ρηξ ecc. Ηλβομέν εις το διακρατήσαι του ορους των ΛΙΝΑΡΙΩΝ εις την ημετεραν μεταβολην του κυνηγησαι, και ηλθες ου Γιραρδής ο υψιφίος Μεσηνής εναπίον ημαν, καταγογγίζοντα\* περί των efouriartay nuay, nat couphraging, nat doingy, as out adinous the enninσιαν και χάραν της διακρατέσεως Αχαρίων την δοθησάν ecc. (4). Queste cost in italiano potrebbonsi fedelmente tradurre: Rugiero in Cristo Dio pio potente Re ecc. Essendo noi venuti nella possessione del monte di Linani e camminando per cacciare anche tu o Genardo eletto di Messina venisti alla nostra presenza lagnandoti degli Esusiasti e Forestarii nostri, che ingiustamente la chiesa e il paese degli Acari di sua possessione ecc. Ma presso

mentre poi manca ivi il 7º sigillum. Grandi divergenze passano tra il greco prodotto da Buscemi e il fac-sinile in litografa da lui regalatoci in grazia della perdita dell' autografo, e tra il greco prodotto da lui e la versione da lui eseguita, come mostrerò nelle note, che apporrò alla mia lezione ricavata dal fac-simite. Dato il disaccordo tra il greco e la versione, che egli produsse, è chiaro la interpretazione e la versione non essere stato lavoro di una stessa mente; e lui senza altendere ad altro avere trascritto il greco dal ms. di Tardia e avet preso la versione dal ns. di Serio e Mongitore o dal ms. di Schiavo. L'edit.

(1) Ricavato dai mss. della bibliot. conf. di Pal., cioè Qq. E. 172, ms. di Salvatore Morso; Qq. F. 153, ms. di Francesco Tardia; Qq. H 4, mss. di Antonino Amico raccolti dal cau. Domenico Schiavo. L'edit.

il Pirri queste parole ecco come si leggono tradotte in modo da non riconoscersi: Rogerius in Christo Justus Rector Rex ecc. Venientibus nobis ad tenimentum nemoris Camarii, ad nostram requisitionem advenit Gerardus electus Messanae conquerens de officialibus nostris de Torestariis, et caeteris pro eo quod violent ecclesiam et terram Alcariae ecc.

Dagli addotti esempi e da altri infiniti, che addurre ne potrei, chiaro si vede, che questa parte della nostra storia è così dubbia, che non possiamo in verun modo contarvi sopra: che però si rende manifesta la necessità di richiamare gli originali e pubblicarli colle loro traduzioni. Io ho un'opera tutta pronta a questa impresa (1). Per ora son contento nel nostro giornale, come si presenteranno le occasioni, inserirvi quelli che riguardano le nostre chiese fedelmente tradotti. Nella versione mi sono fortemente attenuto alla lettera, onde ho lasciato correre alcuni periodi alla barbara e posto i nomi di officio propri come erano nel greco. Perciò in vece di Abbate o Rettore ho scritto Categumeno o Egumeno, nè ho sostituito ai nomi di Visconte, Siratego, Forestario quelli coi quali cono modernamente chiamati. Al contrario però il titolo di Kup o Kupus solito darsi ai Re, ai Vescovi, agli Abbati ecc., che in latino vien tradotto Dominus ed in antico italiano avrei potuto trasportare Messere, non ho stimato sostituirvi la moderna voce Signore, la quale non renderebbe quell'antica maniera, ma secondo le circostanze vi ho adattato delle altre

Dopo queste cose, che voleva che fossero avvertite, non vi dispiaccia di leggere l'intero Diploma colla sua versione:

- 4 Αδελεσίες Κομιτήρσης συν τω εμώ υιω Ροχέρια Κομίτι Καλεβρίας και Σίκελίες Η Η
- 4 Επείδη κατά του Απριλλίου μηνός της ενιστάμενης Γ ινδ. οντάν ημάν εις Μεσίνην, αφύης εν ημίν ου κυρ Γρηγορίος ο πανόσιος καθηγούμενος της ευαγούς μανδράς του πανενδόξου και οσίου πατρος ημάν φιλιππού Δε-Μεννά υποξεικνύων ημίν τινα κέλευσιν γεγεννημένην παρά του μακαριστάτου αυθέντου μού, και μεγιστού Κομίτος εν βαμβακίνω χάρτω ο πέλαν και εις τέλον εκλελυστος\*
- (1) Ma quale si fosso l'opera lutta pronta a questa impresa? Dare forse per nuore ignate e non conosciute le immense raccolle di Amico, Di Giovanni, Caruso, Turdia, Serio e Mongitore, Di Gregorio e Marso ecc. esistenti nella biblioteca conuguale di Palermo, ove era lui bibliotecario? L'edii.

εξ αυτών ημών του ταυτην ανακαινισαι, μηπώς εις παραδρομέν τοις χρονοίς εις αφανησμον\* γενηται παντελες, και το δωρηθεν τη αγια εκκλησια\* μετατραπησε- ται. Ο Σεν τουτο στογασαμένοι, και δικαίον προκρηναντές\* είναι, ηξαμέν τη антон жарандушей, нап жроетрефацен ананамиодина. О нап жергенен оптов. « Τον Ιουλίον μηνα της ες ινδ. τω sye etel. Κατελβοντος μου Ροκερίου κομίτος εκ το ορος των ΑΙΝΑΡΙΩΝ επι τον αγιον Φιλιππον εις τα Δε-Μεννα ετειθης\* HOL OU O KADNYOULEYOS THE AUTHS HOVING HUD PONYODIOS TOU AMOBOUVAL ELS TOY αγιον Φιλιππον τοπον γαραφιών προς διατροφην της ευαγους μονής και ορος νομης και βελαν ενθα και νεμοιντο τα κτεινα της μονης. Και ειδώς εγώ οτι ουκ ην προς το γαιμεσβαί\* των κτεινών της μονής τόπου, επεκυρώσα μετά του\* εμου τουτου σιγιλλίου του εγείν η αγία εκκλησία από και γυν την γετην τα επιλεγομενα ΦΙΛΑ αλσαδην, και το ορος της νομης και βελαν, του αει ποτε αχρι συστασεώς κοσμού, επαυτά βοσκές Σεί, τα της μονής πραγματά οι μονάχοι εχειν την αυτών διατροφην, και μη εχειν τον εμποδιζομένον ειμας\* τινα εις το Seidadey\* opos xai yapay many de ta mpayhata the exxandias ey ta deida- $\exists$ εντι\* τοπω νεμεσ $\exists$ ασαν. ως\* δ..  $\exists$ εν και ο συνοριασμος τυγγαννει\*. ως ανεργεται το παλαιον κτιμα\* του αγιου Γεοργιου, εκ τον δυσικον\* μερος το ξερο-עסאסא, מאף דסט אושט ס בסדוץ עבסטא דסט מטדטט פומאסג, אמו בוב דסץ בדבפטא אושטי o estiv emano the obou, xai yetis yetis ta isa, xai eis thy emileyomenny ΨΙΛΑ ηγουν τα ΓΙΜΝΑ κακείθεν εως τα κεφαλοματά του ριακός των βουτ ων. Και ως κατεργεται ο ριαξ εως του ποταμού Ικκίνσου, και κατεργεται ο ποταμός εως του ξερορυακου, εν ω και η εγαρξης. Και ουκ εστιν τις η βεσκομης, η στρατηγος, η φορεσταριος, η ετιρος δουλευτης, α's\* εναντιώσεται το της exκλησιας συγιλλον, και ο βουλομενος παρακρουείν, την της οργης μου αυστείραν meinny\* umeigetal gamatos nal mpaymatos. » Ober nal nuels touta\* greifi-Eavres hat emperantes in tauth necessation mos meriodoteran mistagen hat beβαιαν ασφαλιαν\* τι δια μολυβδω συνηθει ημών βουλλη επισφραγισαντές. Επεδωθη προς την μονην του αγιου Φιλιππου, και επι τον ειρημενον ηγουμενον. NAI TOUS LETEROTOUS. TO ETEL SYIN BY LING NAI LYDINT. THE MEOYPHONOIS\* HA

4 Κομιτησσης Αδίλασιας\* συν του ύιου αυτης Ροκερίου κομίτος Καλαβρίας και Σικέλιας Η Η

<sup>†</sup> Di Adelasia Contessa iúsieme col mio figlio Ruggiero conte di Calabria e di Sicilia.

<sup>†</sup> Nel mese di Aprile della presente terza indizione, essendo noi in Messina comparisti in nostra presenza tu, o venerabile Gregorio Categumeno,

santissimo della sacra mandra del gloriosissimo nostro S. Padre Filippo di Demena, mostrandoci uno strumento fatto in carta bambagina del Signor nostro di buona memoria il gran Conte, chiedendo istantemente, perchè venga da noi rinnovato, acciò col corso dei tempi non vada affatto a perire, e la chiesa santa perda ciò che le era stato donato. Il che noi, riguardando e giudicatolo secondo la giustizia, abbiamo determinato di concedere la di lui dimanda, e creduto opportuno rinnovare il suo strumento, ch'era in questi sensi : « Nel mese di luglio della quinta indizione l'anno 6605 (1097). Scendendo io Rugiero dal monte di Linari verso S. Filippo di Demena ti presentasti tu, o venerabile Gregorio Catagumeno di questo monistero, acciò dessi a S. Filippo un campo adatto a seminarvi per alimento del sacro monistero, e monte di pascolo e villa in cui si nutrano gli animali del monistero medesimo. Or io conoscendo che luogo non avevano per pascere gli animali, diedi, confermando la donazione con questo mio strumento, al possesso della chiesa santa d'ora in poi quella vetta, che ha nome i Nunt, la selva, e il bosco, e il monte dei pascoli e la villa in perpetuo sino alla fine del mondo, onde venga alimentato quanto possiede il monistero, e i monaci si abbiano il loro vitto, e nessuno li impedisca nel detto monte e in tutta la pianura, come pure ciò che appartiene alla chiesa nel detto campo liberamente si nutra. Il confine è quel che siegue. Come sale l'antica possessione di S. Giorgio dalla parte occidentale Seccorivo sino alla pietra che è in mezzo al rivo medesimo, e la grande strada sino all'altra pietra che è sopra la via, e vetta vetta direttamente sino al luogo che si chiama i Nudi (ψιλα) o gli Ignudi (γυμνα), quindi sino alla fonte del rivo dei Butti, e come scende il rivo sino al fiume Giacinto, e come scende il fiume sino a Rivosecco, da cui si prese principio. Or non vi sia alcun visconte, stratego, o forestario, o altro ministro, il quale si opponga a questo strumento della chiesa. E chi vorrà farlo vuoto di effetto si attirerà la grave pena del nostro sdegno nel corpo e nelle sostanze. » Laonde anche noi confermando tutto ciò ed autenticandolo, e segnando a maggior fede e più certa sicurezza questo strumento col nostro solito bollo di piombo lo diamo al monistero di San Filippo e al sopralodato Egumeno ed ai suoi posteriori. L'anno 6618 (1110) nel mese ed indizione sopra scritta.

† Della Contessa Adelasia col di lei figlio Rugiero Conte di Calabria e di Sicilia.

Nel dorso del diploma si legge : σιγιλλιον γεκππιδού, Privilegio di Grap-

pida, e di mano moderna Privilegio delo fegho di Graffida che havi maniachi. Sembra non corrispondere questa iscrizione coll'interno: da un altro diploma però della stessa abadia ho rilevato, quel feudo che prima chiamossi i Nuui si chiamò poi Graffida e che fu lite tra i monaci di Santa Maria di Maniace e di S. Filippo di Fragalà intorno ai limiti di questo fondo.

(Estratto dalla Biblioteca Sacra, ossia giornule letterario scientifico ecclesiastico per la Sicilia sotto gli auspici di mons. Giudice della Monarchia, vol. 1. Palermo, presso gli eredi Graffeo, 1832, pag. 113-119).

Lezione ricavata dal fac-simile prodotto nel suindicato Giorn. ecclesiast. e che si conserva presso questa pubblica Biblioteca Nazionale, iv patres et script. ecclesiast., c, 26.

 Α'δελασιας χομιτήσσης συν τῶ εμῶ ὑιὰ ροχερίω χομιτι καλαβρίας καὶ σικελίας \* \* |

\*\* Επειδή κατα τον απρίλλιον μήνα (1) της ενίσταμένης γ΄ ίνδικτίανος,
δυταν ήμων. είς μεσίνην. ἄφθης εν ήμιν ου κυρις γρηγόριος | ο πανόσιος καθή-

γουμενος της έυαγους μάνδρας του πανενδύξου και οσίου πατρός ημών φιλίππου. δεμένναν υποδεί[κνύων ήμίν τινα κέλευσιν γεγενημένην, παρα του μακαριοτάτου

5 αυθέντου μου, και μεγίστου κόμιτος, εν βαμβα κίνω χαρτώ ο πέλων. και έις

6 τέλος εκλελυκότος, εξαιτών, ήμεν (2). του τάυτην ανακαινίσαι. | μη πώς εις πα-

7 ραδρομήν. τοις χρόνοις, εις άφανησμον γένηται παντελές, και τό δαρη Βέντη α Ιγία, έκκλησία μετατραπήσεται. άθεν τουτο στοχασάμενοι, και δίκαιον πρόκρήναντες

8 είναι. ήξαμεν τη | αυτου παρακλήσει. και πρόετρε μαμεν, ανακαινισθήναι. ο

9 καὶ περιειχεν ὅυτας. τον ϊούλιον μῆνα, | τῆς ε΄ ινδικτί ανος τῶ ε΄χ ε έτει κατελθόντος μου ροκερίου κομιτος, ἐκ το ὅρος, τῶν λιναρίαν ἐπὶ τὸν ἄγιον Φί-

10 λιππον, εἰς τα δέμε να ετείθης (3) μοι σύ ὁ χαθηγούμενος τῆς αυτης μονῆς. χύρις γρήγοριος του ἀπόδούναι εἰς τὸν ἄγιον φίλιππον τόπον χαραφίαν (4) προς ]

11 διατροφήν της ευαγούς μονής, και όρος νομής και βελάνον (5) ένδα και νέ-

12 μοιντο. τὰ κτεινὰ τῆς μονῆς και ἐιδᾶς ἐγὰ | ὅτι συκ ἡν πρὸς το ναίμεσβαι τάν κτεινῶν τῆς μονῆς τόπον. επεκύρασα μετα του εμου τουτου σιγιλλίου του

13 έχειν η άγία έκκλησία | άπό και νύν την χέτην τα επιλεγομένα ψιλά, άλσώ-

14 δην, καί ναπος (6) καί το ορος τής νομές καί βελάναν, του αείποτε | άχρι συστάσεας κοσμου, επαυτα βοσκεοθαι τα της μονής πράγματα. καί οι μοναχδι

15 έχειν τῆν αυτῶν διατροφήν, | και' μῆ έχειν τὸν εμποδιζόμενον υμάς (1) τινά. ἐις

- 16 το δειλωθέν (8) ορος. καί χωράφια , πλήν δέ τα πράγματα τής | έκκλησίας, (9). άν τᾶ δειλωθίντι τόπω νεμέσθωσαν. ως δήθεν και ο συνοριασμός τυγχάννει (9).
- 17 ώς ανέρχεται, τό | παλαιόν ατίμα του αγίου γεαργιου, έα τον δυσιαόν μέρος το
- 18 ξερορίακον (10), άχρι του λίθου, ο επτίν μεσον του ἀυτου ριακος, και | ή με-γάλη οδός (11) και' εις τον ετερον λίθον. ὁ ἐπτίν επάνω, τῆς οδου, και ο χέτις
- 19 χέτις τα ΐσα, και εις τα έπιλεγομένα ξιλά, ηγουν τα γυμνά κα|κείβεν, έως τα κεφαλώματα του ρίακος, των βούττων και ώς κατέρχεται, ὁ ρίαξ, έως του
- 20 ποταμου τακίνσου. καί | κατέρχεται ο ποτάμος. ἔως του ξερορυάκου, ἐν ω και η ἔναρξης. και ουκ ἔστιν τίς, ἤ βεσκόμης. ἡ στρατηγός, ἦ φορεστάριος, ἡ
- 21 έτερος | δουλευτής, &ς εναντιώσεται το τής έκκλησίας συγίλλιον, και ο βου-
- 22 λόμενος παβάκροῦειν, την τής οργής μου, ἀυστεί ραν, πεινήν. υπεισεται. σάματος και πράγματος. ὅΤεν και ημεις τουτω στειρίζαντες. και εμμειναντες, τή ταύ η |
- 23 κελέυσει πρός περισσοτέραν πίστασιν και βεβαίαν ασφαλιαν. τη δια μολύυδω
- 24 συνη Σει ημών βούλλη επισορα γίσαντες επεδώση πρός την μονήν του αγίου φιλίππου και έπι τον εἰρημένον ηγουμενον και τοῦς μετέπειτα, τῶ ετει ς χῖη, ἐν
- 25 μηνί | και ινδικτίωνι τοίς προγραφήσις \* \* \*
  - Η Κομιτήσσης ἀδιλάσιας συν του ἰκοῦ αυτής ρυκεριου κόμητος, καλαβρίας, και σικελίας \* \*

#### ANNOTAZIONI.

La carta del fac-simile è lunga 41 centim., larga 20 centim. e 4 millim. La scrittura comincia in alto al 4 centim. e 5 millim. Le linee orizontali regolarmente tirale cominciano dal 11 centim. e vanno sino al XIX e 4 millim. Tra la prima e la seconda linea interviene l'intervallo di un centim. e 4 millim. Le altre equidistano 8 centim. La firma sta sotto al testo 4 centim. e 8 millim. Non ha segno di sigillo pendente. La scrittura è in nessi e in elegante minuscoletto-diplomatico. Lu esceuzione del fac simile sembra esattissima, meno in taluni spiriti ed accenti forse scomparsi o non ben distinti.

- (1) Māva. Accus. nel fac-simile.
- (2) Εξαιτον ήμεν. Buscemi legge εξ αυτών ημών. Intanto spiega chiede istantemente.
- (3) Ετατρης. Cacografia da Διτάσμα, chiedere, dimandare. Buscemi spiega ti presentasti.
- (4) Τόπον χωραφίων. Luogo di tenute, di poderi. Buscemi spiega un campo adatto a seminarri.
- (3) Ο'ρου νομής και βιλάνου. Secondo me βιλάνου per βιλάνου. Busceni legge βιλα. βιλά si legge nel fac-simile. La « chiusa dentro la lettera β; ma la parola è notata da segno di sigla. Egli la spiega villa. Io credo, che Tardia non prese senso, e scrisse βιλά ; ed egli copiò βιλα : spiegò poi villa, come facilmente l'avrà pututo

intendere Serio, "Opos كَانَّهُ monte di ghiande è detto nel diploma precedente. Per attro non vi ha costrutto logico in monte di pascolo e di ghiande? Questa frase si ripete più sotto.

- (6) Kai γασος. Parola tralasciata da Buscemi per essere complicata la sigla. Però egli la dà nella spiegazione il bosco, cioè la selva e il bosco e il monte dei pascoli e la villa. λλανδην, la selca, και το ορός της νομης e il monte dei pascoli, και ελέναν e la villa. La parola greca il bosco dovè nel testo dato da lui?
- (7) تفعير Egli legge هيمة e confessa coll'asterisco non aver senso. Come legge dunque l'impedisca, mentre non vi ha chi non sappia che questa frase nei diplomi è in seconda persona? Egli copiò i suoi modelli senza rendersene conto.
- (8) Δειλογίο. Buscemi scrive δειλογεσ<sup>4</sup>. Suppone vi sia errore. Spiega nel detto monte. Ma il verbo δηλόν non significa munifestare? Perchè dunque non saper rendersi ragione?
- (9) Τυγχένου. In vece di spiegare a parola, Buscemi si tenne liberamente in questa proposizione, laddove il testo dato da lui è felice, traune la particella δήγω, che trascrisse ω; δ. γω. Evidentemente nella spiegazione egli non ebbe lo stesso fortunato riscontro, onde trasse la imbeccata nella esemplazione del testo, e lo invilupparono principalmente le particelle κλέω, ως δήγω. Qual pruova migliore ch'egli comobbe il graco, come conobbe l'arabo?
- (10) Τὸ ξερογώσιον. Borrone, borro, borroncello, vadduni in dialetto siciliano, e ralto o vallonus nei diplomi siciliani. Buscemi spiega Seccorivo, quasichè fosse denominazione di contrada. Egli questa volta ebbe il genio di allontanarsi da Tardia, da Serio e da tutti coloro che spiegano ξερογώσιος, fluvius, rivus, come si allontanò nel diploma precedente, là ove spiegò μολοστάπον, fondaco, luogo, dove si legano i muli. Dato ciò chi non dirà essere stato lui da tanto di poter fornire un codice diplomatico siciliano e di aver un'opera tutta pronta a quest' impresa?
- (11) Και ἡ μεγαλη οδώ. Nel testo di Buscemi mancano queste parole. Inlanto riscontrando la versione di lui si legge e la grande strada. Or come va cotale discrepanza tra la interpretazione del testo greco prodotto da lui e la spiegazione del medesimo testo prodotta da lui stesso? Come va che tutta la spiegazione manca dell'appuntamento di fedeltà che pur ſu promessa conservarsi interamente e precisamente, invecechè massime nei passi categorici la s'impronta di uno sſarzo vago, incerto e indeterminato? A me non lice andar più oltre. Altri dica, se il giudizio portato sul conto di lui dal Martorana e da nie adottato possa esser tenuto corrivo di severità.

-----

## IX.

exu'. Maor. Il ivo. αριβ'. Μάρτ. Π Ινδ. 6620. Marzo. V indiz. (Costantinop.). 1112. Marzo. V indiz. (Romana).

Χιγίλλιον γενάμενον παρ' εμου άδε-Sigillo fatto da me Adelasia Contessa e da mio figlio Ruggiero Con-2 λάσιας κομη(τή)σσης (1), και παρά | τῶ te, consegnato al venerabilissimo eguέμο δια ρωκερίω κόμητι, τω έπιδο λέν 3 πρός τον τιμιότατον ήγουμενον, | του meno di San Filippo messere Gregorio nel mese di marzo della indiάγίου φιλίππου, χύρον γριγόριον, μηνί μαρτία ἐνδικτιώνος έ. zione v. Poichè nel detto mese di marzo Ε'πειδή κατά τον ρηθέντα μάρτιον della quinta indizione, la dimora noi μηνα της πέμπτης ινδικτίωνος, τας διά-

facendo nella nostra città di Messina, τρηυάς | ήμῶν , ἐν τῶ ἡμετέρω ἄστυ sei venuto da noi tu detto categumeμεσήνης ποιούντ (ων ήλθες) πρός ήμᾶς | no, recando una carta (scrittura, stru-6 σύ ὁ ἐτι(Βεὶς καθηγούμε)νος, κομιζόμεmento) di divisione di poderi, i quali νος έν χαρ(τίον (2) διαχωρισ)μου χωραfurono anche donati da mio figlio Si-7 φίων, | ά και (ἀριερώθησαν παρά) τῶ ἐμῶ (ὑιῶ) σιμόυνιω (κόμητι ἐν τῶ) μετοχίω mone Conte alla dipendenza, cioè al 8 ήγουν (έν τω άγίω ναω της Βεοτό) κου της santo tempio della Madre di Dio della

γουλλίας (3), ημεις δε αναπτύξαν(τες τὸ Gullia. Noi però avendo aperto la

อักเล่มทู Seis ยังกับ ตั้ง หม่ บัสด์ ก็อับ ที่แย (กร่- duto che vero è che anche sotto il 10 ρου υεσ)κόμητος, λέγω μεν δή | πέτρου nostro visconte, cioè Pietro Filionite φιλειανίτου, διάκεγαρίο Βειτο και άπο- si fece la separazione e la restituzioδόθειτο, ὑπὲρ ἀυτῆς τῆς διαγαρίσεας ne; in virtù della stessa separazione 11 και ήμων α ποδώσεας (ποι) ούμεν τουτί e per nostra restituizione facciamo ήμων το προστακτικόν (4) σι(γιλλιον), ő- questo nostro imperativo sigillo, af-12 πως έσονται τὰ | τοιχυτα γωράφια έν τῷ finchè siano questi poderi del santo ναῦ τῆς β(εοτόκου άγ)οι καὶ συστάσεως tempio della Madre di Dio sino an-13 κόσμου. έστιν δέ ὁ ἀυτ(ός) περιορισμός che alla costituzione del mondo. È poi ουτας, από τα δ(υσμά ήγουν) από το la stessa divisione così: da occidente. 14 σίνορον ιαάννου καλαβρού(νου) | και cioè dal confine di Giovanni Calaανέργεται ή πρεονία (5) την όδον, (άγρι bruno, e sale la serra per la via sino εί)ς τὰ λιβάρια έν η ὑπάργει ἄσπερ verso i pietrami in cui è come una 15 πιγή | και έκ των έκ(είθεν) αποδίδει fontana; e di là si distende verso i είς τ(λ ρηθέντα λιθάρια) πλησίον του 16 δαμινου βουνός | είς την (πλάκαν) (6) καὶ ἀποδίδει είς (τὸ βο) υνὶν τῶν λιθαρίων 17 το μεσον. και πάλιν | απανδίδει (7) (εis τό) υσυνίν τό της πλάκας, και κατέρ-18 χεται ή χέτη, και αποδίδει, | είς τό άλώνον του σορόυρη, και καταβέννει 19 ή πρίονία, και απανδίδει είς το | ρυάxiv, ex & eisiv of & ppat(oi) (8) xai xa-20 ταβέννει τὸ ρυάκιν, και συνκλει, | άχοι του πεταμου. Ειναι δε τάυτα τα sopra riferiti della detta dipendenza ανώτερα χωράφια τά ρηθέντα, έν τῶ ρη-21 Jevet peroxim, nai ev to l ev auth na-Σ'ήγουμένοντι πυρώ (γρηγορίω και' τοίς) μετέπειτα άυτου άχρι τερμάτων αιώνων. 22 ύπερ ψυχηκής σωτηρίας του μα(καρίου ύιου μου συμουνίου) (9) ώς υπέρ ημών 23 στερχβέντων καὶ κυροβ(έντων και πε) ποιήκαμεν τὸ παρὸν ήμῶν σ(ιγίλλιον τῆ padelon) worn ins Deoroxou, eis veuxla-24 σιν π(άνταν) | του μή δ'όλας παρά τινος menomamente da chicchesia violata.

detti pietrami vicino il colle di Damino verso la Placa, e si distende verso il colle dei pietrami nel mezzo, e di nuovo ripiega verso il colle della Placa, e scende la vetta, e si estende verso l'aja di Sorure, e discende la serra, e ripiega verso il borroncello in cui sono le sei siepi e discende il borroncello e conchiude sino al fiume. Essere poi questi poderi più e del catagumenonta di essa messere Gregorio e dei successori di costui sino alla fine dei secoli, per la spirituale salvezza del beato mio figlio Simone, come concessi e confermati la mercè di noi. Ed abbiamo fatto il presente nostro sigillo alla detta santa mansione della Madre di Dio a fermezza di ogni cosa per non essere ἀπο(κρουσβήναι.) εί δέ και φοραβή τίς Se però anche taluno sarà trovato reo

25 toute mapanpouar low minory senthy di violare questo sigillo, non poca παρ υμών αγ(ανάκτη) τιν και της ημε- indegnazione si avrà da noi e sarà

- μηνί και ίνδικτιώνι τοις ανωτέρω γε- nel mese e nella indizione sopraγραμμένοις ...

τῶ รี γ x έτει ...

Κομητήσσα άδελάσια σύν τῶ ὑιῷ ἀυτης ρακερίου κόμητος καλαβρίας καί σικελίας.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1112. Declaratio facta ab Adelasia pro confinibus pheudi Gulliae.

σιγίλλιον (της παναγίας Βεστόκου) του γουλλίου.

Ozoróxa.

27 τέρας φιλίας στερηθήσεται | τουτο δε privato del nostro amore. Avendolo σοραγίσαντες τη συνήση ήμων βουλλη poi segnato col consueto nostro bollo τη διά μολύνδα, έπεδόξη τω ρηθέντι di piombo è stato consegnato al detto 28 ήγουμένω του άγιου φιλίππου δεμένναν. egumeno di S. Filippo di Demenna scritti.

L'anno 6620.

Contessa Adelasia con il figlio di lei Ruggiero Conte di Calabria e di Sicilia.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Sigillo della Santissima Madre di Dio di Gullia.

per la Madre di Dio.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 49 centim. e 4 millim., larga 27 centim. e 5 millim. La linea orizontale scritta si distende dal 111 centim, sino all'orlo opposto. Le linee scritte sono rette, ma non tirate con equidistanza e variano tra uno a due centim. Il testo è diviso in due periodi e comincia in alto dal 11 centim. L'anno e la firma stanno in basso in lince separate dal testo. L'inchiostro è nero, ma non sempre vivo. I caratteri sono crassi, non eleganti e in minuscolo diplomatico. La scrittura è in nessi. Il suggello pendeva dal centro inferiore; mancano anche i fili di seta, onde era legato nei quattro forami in quadrato irregolare; Il è ripiegata la pergamena per resistere meglio al suggello pendente.

La pergamena leggiera e ravvolta in foglio, nonchè è rotta in tutte le piegature; ma in ciascun angolo è bucata per gl'intarlamenti. È citata nel ms. di Schiavo Qq. F. 144, n. 8. Fu ridotta da Tardia ms. Qq. F. 142, 19 sigillum. Avvi nel ms. anco il fac-simile; ma niun costrutto se ne ricava, date le solite inesattezze e mantenute le lacune, di cui abbonda la pergamena per il deperimento della pergamena. Tardia accenna alla imperfezione del suo lavoro, così discolpandosi: Pergamenum autem magna ex parte nimis erosum.

- (1) Κομη(:-h)σσησ. Ad integrare il testo ho supplito alle lacune, come meglio ho creduto adaltarsi alla intelligenza del costrutto; ma perchè altri sappia quale sia testo e quale supplimento ho segnato di parentesi le parole supplite. Se altrove ciò non ho praticato, altrove si è trattato supplire a sillabe e a compimento di parole, da non importare alcuna contestazione.
- (2) Κωρτίον. Questa voce non s'incontra nelle glosse e nei glossari, per quanto io sappia. In vece si trova χώρτα, ου, ο, adoperata nei tempi barbari negli stessi significati di charta. Su tali significati, ved. Du-Cange, glossar. mediae et infimae latinfit., voce charta.
- (3) Τῆς γουλλίας. Questo podere conserva sino a noi la stessa denominazione, feudo di Gultia.
- (4) Προστακτικών στηθιλιον. Προστακτικών voce classica, imperativo; «ρύσταγμα, mandato, editto. Ε «ροστακτικώ», ad «ροστακτική», pertinens, aut perfute muneris τον «ροστάτου. Nell'uno e l'altro significato «ροστακτικών στηθιλιον suona sigillo reale, imperativo, signorile, che dà il diritto di padronato e per concessione o fondazione e per suprema regalia.
- (5) Προσοία. « Πριώνα, «εριώνη, «εριών, «εριών, εεττα. Χεροωριώνου», serra manuale. Πριωνίζαν, διακρίαν, serrare. Voci notate nel glossario di Du-Cange. Però nè le glosse, nè i glossari notano il vocabolo «ρεσνία.
- (6) Misser. Voce non registrata nei glossari. Solamente nota Giacomo Tusani, lexic. graeco-lat. seu thesaurus ling. graec. eléxas voir, crustas, massasque in tabellae formam congestas. L'ab. Rocco Pirri, parlando del sito del monistero di S. Salvadore della Placa, dice: quodam in loco grecè Placa, latinè tabula seu res plana nuncupato, qui parum fugit a taumeritano fluvio. Sic. Sacra, notitia vigesima S. Salvatoris de Placa.
  - (7) A'audios. Voce non registrata nelle glosse e nei glossari.
- (8) Φράξοι. « Φράκτη, ήροι, τοce classica, siepe. Voci barbare, φράκτη, φράκτη, φράκτη, φράκτη, φράκτη, τοci barbare notate nelle glosse e nei glossari; non però notata φράξος.
- (9) Μχακερίου. Nel testo vi ha soltanto μ∞ essendo corroso il resto della parola. La i certamente è asta della »; il che corrisponde alla forma, che conserva la » in tutta questa scrittura. Dai dati che offrono queste greche pergamene si ha che la morte del Conte Simone avvenne tra il 1106 e il 1110. Ved. i due ultimi diplomi precedenti. Ciò posto non si rende inverosimile qui la intercessione della preghiera per l'anima di lui, che moriva entrato già negli anni adulti.



## XI.

εχκά. Νοέμβρ. ΠΙ ίνδ. Αριβ'. Νοέμβρ. Π ίνδ. 6621. Novembr. VI indiz. (Costantinop.).
1112. Novembr. V indiz. (Romana).

🔀 Σιγίλλιον γενόμενον παρ έμου. Sigillo fatto da me Adelasia Contessa di Calabria e di Sicilia e da άδιλασίας κομίτήσσης (καλαβρίας) και mio figlio Ruggiero Conte e conseσικελίας, και παρα το έμο υιο ρογερίο 2 κόμιτι. και έπιδαθέν πρός την μονήν gnato al monistero del santo padre του όσιου πατρός ήμων φιληππου δεμένnostro Filippo di Demenna di Meliγχν του μελυτυρώ, και επί τώ τάυτης tiro e al preposto in esso monistero messere Gregorio Categumeno e ai suc-3 προέστωτι | κυρώγρηγορίω καλιγουμέcessori di lui. Nel mese di novembre γα, καί το ς μεταυτου διάδοχοις. νοέμβρίω μηνί της έκτης ινδικτίανος \* \* \* della sesta indizione.

Ε΄ πειδή κατά τον νοξιμβριον μήνα τής Poiche nel mese di novembre della έκτης ινδικτίανος. διάτριβοντί μου έν sesta indizione, dimorando io nella τή χώρα δεμέννων είς τον άγιον | μάρ- terra di Demenna vicino San Marco

τη χαρχ σεμεννών εις τον αγιον μαργ terra ut bettetta vicino San marco κον μετά του έμου νόου σιμόννος, ότε con mio figlio Simone; quando ri-"Άλη ὁ έμος νίος ρογέριος, έχ της νό- sanò mio figlio Ruggiero dalla malat-

6 σου του ώτιου πυτου. είς τον | πών- tia del suo orecchio nel venerabilisσεπτον γπόν του άγίου κπί όσίου οι- simo tempio del santo e sacro Filippo

λήππου τῶν δεμέννων, οπερ θᾶυμα ό:- di Demenna. Il qual miracolo avendo 7 xilots ou und sidos. | xxi innous the io veduto coi propri occhi, ed avendo πολλήν θευματοποιείαν του άγίου και' udito la moltitudine dei miracoli che όσίου πατρός ήμων φιλήππου καί τάς si operano dal santo e sacro padre s άδικληπτας έυχας | του άγιου γέρον- nostro Filippo e le incessanti preghieτος καὶ καβιγουμένου, ἄμα τῶν ένα- re del santo vecchio e Categumeno inρίσταν καὶ ἀγίαν ἀνδρῶπαν, τῶν όν- sieme coi tranquilli e santi uomini, 9 των και διακαρτερούντων | μεταιτου δυ- che sono e perdurano collo stesso του καθιγομένου, έν τη εηθήτη άγία Categumeno nel detto santo moniμονή ζήλω τῶ πρός θεὸν έγομένων και stero per lo zelo che hanno e por-10 φερομέναν και τάς πρός | θεόν ευγάς tano a Dio e le orazioni e le preκαι δεήσεις. διαπαντός άς αναφέρουσι ghiere che sempre innalzano a Dio asτα δεσπότη θεά, ὑπέρ ἡμαν και του soluto signore per noi e pel santo 11 ἀγίου κόμιτος. καὶ τῶν γονέαν τιμών. Conte e pei genitori nostri e per tutti και πάντων των χριστιανών, ειδώς την i cristiani. Avendo veduto il detto 12 επθήσαν άγιαν μονήν. | πτοχήν. και τον santo monistero povero essere e il ειρημένον κα Σιγούμενον και γέροντας delto Categumeno e i vecchi dello 13 της κοι ης μονης στερουμένους. τρο on stesso monistero mancar di alimento, και' σπλαγχνισβής έπ' ἀυτοις. δαγού- ed essendomi di loro commossa nelle μεν τη αυτή αγία μονή. και τώ εη- viscere, doniamo allo stesso santo mo-14 θέντι κα Σιγουμένω. | κυρώ γρηγορίω pistero e al detto Categumeno mesκαι τοις εν χριστώ άντου άδελφώτητι. sere Gregorio e a coloro che sono se-หม่ และ อับเอ็บ ต้องแล่งอเร ตั้ง เพื่ สับเที ส่- colui in fratellanza in Cristo e che 15 γία μονή, α πό τῶν παροικών τῆς χώ- saranno nello stesso monistero, dai έρε του ήμετέρου θεορέτρου (1) άγίου villani del paese di nostro appannag-16. μάρκου. παροίκους πέντε. | τους όντας gio di San Marco cinque villani che ὑπὸ τὴν ἐμὴν χειρα, ἐν τῆ χῶρα ἀγίου sono sotto la mia mano nel paese τὰ ὀνόματα ἐισί τᾶυτα. λέγω δη τον i nomi son dessi, cioè il vecchio Fiη έρυν φιλήππον φησάλιν. γέρον πέ- lippo Fisali, il vecchio Pietro Rutio, 18 τρον ρούθιον, | γέρον φίληππον κρα- il vecchio Filippo Crasavio, Ruggiero σάυιον, ρογέριον καλλάυρο καί νικόλαον Calabro e Niccolò Guarneri: a serγαρνέριον, είς τὸ δουλίψειν ουτοι ἀεί vire costoro sempre in esso vene-19 τη αυτή σεβασμένη | μονή του ociou rato monistero del nostro santo paπατρός ήμων φιλήππου, έπι τέκνοις dre Filippo, e dippiù i figli dei fiτέκναν αυτών και διάδύχαν, σύν πάν- gli loro e successori con tutte le so-20 tav. I tav ortav autois nivhtav nai stanze che ad essi sono, mobili ed

di S. Marco e suo territorio. Di cui

ακινήταν πραγμάταν. παρεγγυῶ δἐ πάν- immobili. Ordino poi a tutti quanti
21 τας τοῦς ὑπὸ | την χάραν μου ὅντας sono in autorità nel mio paese, straέξουσιαστᾶς. στρατιγοῦς. βεσκομίτας, tigoti, visconti ed altri, e a tutti i miei
καὶ λοιποῦς καὶ τοῦς ἐμοῦς διαδόχους. | successori ed eredi, sin da ora e per

22 καὶ κληρονόμους, ἀπό του νῦν καὶ εἰς τό ἀείποτε ἀπαρασαλέυτους έγειν τοῦτους

23 και ανέμποδίστους, μήτε άγγαρευειν αυτούς. μήτε ζημιούν, μήτε(ν) ἐρβατίζειν(2) ἡ άνακρένην ἐν δικκοτερία. ἡ μει μόνον.

η ανακρενην εν σιαχο τερτών, η μετ μονόν. | 26 ἀναθηγούμενος τῆς ἀυτῆς μονῆς και οί μετ' ἀυτου, και τὸν (φανέντα ἐν ἀυτῆ

25 μονή μη ένδυκνύναι) | τινός έπιρίας, τόν δέ κατατολμόντα παρακρουσαι τὸ ημέτ τερον σιγίλλιον, ὁυ μικράν τὴν ἀγα-

26 νάκτησιν | παρὰ ἡμῶν καὶ τῶν ἡμε: ἐραν κληρονόμαν καὶ ὅικδόχαν ὑπυστῆσεται, ἐπὶ καὶ πρὸς περισσατέραν πί-

21 στοισιν. και | βεβαίαν τῶν ἐντυγχανδιὰ νατάν ἀσφάλιαν. τῆ συνίθη ἡμῶν διὰ

28 μολίβδα βουλλη σφραγισθέν. | έπεδα-Απ τῶ εἰρημένα καθιγουμένα κυρῶ γριγορία, καὶ τῆ ρηθῆση ἀγία μονῆ, μηνὶ καὶ ἰνδικτιῶνι τῆς ἀνατέρα γεγραμμέ-20 νης | ἐν τῶ. ἔχκά ἔτει. \* \* \*

Κυμητήσσα ἀδιλάσια σύν τῶ ὑιὧ ἀντῆς ρωγερίω κόμητι σικελίας και καλαβρίας.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1091. Adilasia cum filio Rogerio concedit monasterio S. Philippi Fragalatis villanos quinque de terra Sancti Marci pro servitio dichi monasterii.

τών υιλλέναν της μονης

Privilegium villanorum.

sono in autorità nel mio paese, stratigoti, visconti ed altri, e a tutti i mici successori ed eredi, sin da ora e per sempre in ogni tempo tenere costoro senza alcuna molestia e senza alcun impedimento. Nè angariarli, nè punirli, nè nerbarli, nè giudicarli nel foro, se non solamente il Categumeno dello stesso monistero e quanti sono con esso lui; e alcuno non apparisse mostrar violenza di sorta. E però chi osasse infrangere il nostro sigillo non a poca indegnazione da noi e dai nostri eredi e successori sarà sottoposto. E dipiù anche a più abbondante fede e a ferma sicurtà delle avute cose il medesimo sigillo improntato col consueto bollo nostro di piombo è stato consegnato al detto Categumeno messere Gregorio e al detto santo monistero nel mese e nella indizione soprascritta. Nell'anno 6621.

Contessa Adelasia col figlio di lei Ruggiero Conte di Sicilia e di Calabria.

dei villani del monistero.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga \$1 centim, e 5 millim., larga 26 centim, e 2 millim. La linea orizontale scritta si distende dal 11 centim, meno 5 millim, sino al xxy centim, e 2 millim. Le linea scritte sono rette e tirale con equidistanza di un centim, Il testo è diviso in due periodi e comincia in alto dal 11 centim. La firma in basso dista dal testo 4 centim. e 5 millim. L'inchiostro è nero e non sempre vivo. La scrittura è in nessi e alquanto crassa in minuscolo diplomatico. Il suggello pendera dal centro inferiore, e con fiti di sola rossa legato per tre buchi in forma triangolare; il è ripiegala la pergamena.

La pergamena consistente è rotta quasi interamente nella piegatura di centro • in qualche angolo delle piegature in loglio. È citata dal ms. di Schiavo Qq. F. 154, n. 6. Fu ridolta dal Tardia ms. Qq. F. 152 in fac-simile e in lezione letterale 11 si-gillum, Questo diploma ha nel dettato grande analogia con l'altro riferito sopra n. v.

- (1) Θιορίτρου, Υκόγετρου, Υκόγετρου. Quidquid sponsus sponsae dat δυπαλλοπτερίου die, cum sponsa se tidendam praebet et in publicum prodit. Vax reteribus nota, sed quae et sub infima Graeciae tempora etiam obtinuit. Du Cange, glossar. Giò dato, non rimane alcun dubbio, la lerra di S. Marco essere stata concessa in antifato dal Conte Ruggiero ad Adelaide. Il che ribadisce quanto sopra ho avvisato. Ved. pagina 191 (1) e (12).
- (2) E'a Barillar, Ecco di rilorno la frase e la proposizione, di cui sopra è cenno. Ved. pag. 195 (14). A ciò che ivi ho esposto, qui aggiungo: L'insigne prof. cav. Amedeo Peyron, cui io consultava sulla intelligenza del verbo ¿Bazičav, e che ora qui nomino con riverenza e gratitudine, così gentilmente rispondevami : Ella ha la bontà d'interrogarmi sull'égBz:?(av; ed io rispondo, includendavi il seguente avæxeire. A ragione ella disse nella nota, che il vocabolo dee notare qualche aggravio persquale, ed to sto can lei; ma osservo, the siccome il precedente Comoon vale punice e le punizioni vengono dopo al giudizio, perciò l'avagire posposte al punire ed intera per kvaxpissy non mi par probabile. L'avà mi diede toslo sospetto di qualche sospensione in alto; e però io crederei avazzione storpiato da avazzuianom. άνακτέμαμα, sospendere in alto, ossia dar la colla dei lessici di classica grecità, come il Du-Tresne registra xesusces furca, patibulum, così in Sicilia si sarà detto κεόμνων ο κεόνων. Cò premesso l'ésβκάζων dec notare qualche altra nunizione corporale. Sarà surse per vez Bazizav dal véz Bos già usato da s. Crisostomo e dal nerbare, nervare dell'infima latinità, oppure per pubarican, pobarican, da pandos, torcere, conforcere, currare?

Gli schiarimenti che provengono da nomo si venerando per dottrina e per fama sono abbastanza da per se autorevoli. Io ne rendo' pubblica testimonianza di grazie e di anunirazione, ed accetto νερβανίζεων per έρβανίζεων, si perchè conforme al senso, si ancora perchè è facile supporsi essersi tralasciata dallo serivano la lettera Iniziale o essersi creduto comprendersi nella sigla precedente μέρει. Parmi però che la parola κακαγένων non possa disconoscersi dat significato di giudicare, stante essere seguita dalla parola αν δεακαγένε, e stante le versioni dei diplomi greci siciliani avere judicare, damnare et custigare ecc. Custigare evidentemente ζεμούν. Ved. Pirri, Sie. sacra.

# XII.

Η Σιγίλλιον γενάμενον παρ έμου έν-Sigillo fatto da me Ruggiero gran κερίου μεγάλου κύμητος (1) καλαβρίας Conte di Calabria e di Sicilia e conκαί σικελίας, καί έπιδοβέν | σοί γρη- segnato a te Gregorio Categumeno del γορίω τῶ καθήγουμένω μονής άγίου monistero di S. Filippo di Demenφιλίππου δεμένναν, μηνί 'τουλία, ίν. na, nel mese di luglio, nella indizioδικτιώνι ζ. | (εχζ) (2). ne vii (A. M. 6607, di G. C. 1099). Nel mese di luglio della dichia-Κατά τον "ιούλιον μήνα τής δηλα-Σήσης ζ' ίνδικτιώνος, όντος μου είς το rata vn indizione, essendo io presso δορος του χαλτουχάριου (3), Ι ήλθες il monte di Kaltukari, sei venuto da πρός με σύ ὁ ἐμβείς ἡγούμενος, και me tu detto Egumeno, e mi hai predirήθης με του γαρίσασθάι σοι τούς gato, perchè ti largissi questi tali 5 τοιούτους ανθρώπους, | πρός ύπηρεσίαν uomini per servizio del monistero. της μονής, ούτω δή και έπέδωκά σοι Cosi quindi ho concesso a te anco 6 αυτούς. ών τὰ ἀνόματα ἐισι τᾶυτα, βα- costoro, di cui i nomi son dessi.

σιλειος συγγενής χαννέμ. πέτρος βα- Basilio Singene di Kannem, Pieσιλικούς. μεροχρινός τής κονδής (4) tro di Basilico. Merocrino di Condè 7 xxi ò λυκοπέτρος. ουτοι δέ είσιν έκ e Lico-Pietro. Costoro poi sono gio-\* rous vious, xai imiouxa xxi istep [ vani. Ed ho dato e concesso a te coσοι αυτούς του δουλέυειν και ύπηρετείν, storo a rendere servizio e vassallagείς την άγιαν μονήν του όπου πατρός gio nel santo monistero del nostro 9 ήμαν φιλίππου, | ύπερ ψυχηκής μου S. Padre Filippo; per la spirituale το τον χαλον. και στέφανον τον σον άνε- detto kolo, lo zoppo, e Stefano tuo 11 τον αικμάλετον (5). | και ειρήνην την Giorgio, detto ecmaloto, lo schiavo, e 12 μου σιγιλλίου | παρεγγυώ πάντας τούς sente mio sigillo comando a tutti 13 πούς, | και' έμους διαδόχους και' κλη- cessori ed eredi, perchè siano questi 14 σάλευτοι και έλευβεροι | άπο πάτης qualunque consuetudine, ma bensi 15 τόλμη βούλετ Σαι προσκρόυσαι τό έμον frangere il mio presente sigillo, non .π2ρον σιγίλλιον. ου μικρέν σχοία την si avrà da me poca indegnazione e 16 παρέμου | άγανακτησιν και της άγαπης del mio amore sarà privato. E però 17 τηχών και βευαίαν άτφάλιαν | των έν- curtà delle avule cose col consueτη διάμολύβδα, έσφράγισα, και έδόθη 18 sis the Snhadisar | worne, unvi ant ivδικτιώνι τοις άνατέρα γεγραμμένοις.

19 Ε'γώ γαρ άδελάτια κομητίσσα άμα τώ

20 σικελίας | πεποιήκαμεν τουτί το σιγίλ.

εμώ ύτω ρυκερίω κόμητι καλαβρίας καί

συτηρίας, και των έμων γονέων, ά- salvezza di me e dei miei genitori. σάντας έχειν ύμλε, γικόλχον χαλκήν | Similmente aver voi Niccolò Calce, ψιόν. ομοίκς έχειν υμάς και γεώργιον cugino. Similmente aver voi anche του βάτταλου, και ύπερ τούταν των Irene figlia di Battalo, e per tutti προφη βέντων ἀπάντων διά του παρόντος questi sopradetti la mercè del preίπο την έμην χώραν και έξουσίαν όν- quanti sono nel mio paese e inautorità τας, στρατιγούς τέ βερκομίτας καί λοι- e strateghi, visconti ed ai miei sucρονόμους του είναι οἱ τοιόυτοι ἀπαρα- tali non molestati e liberi da ogni συνη Jaixs. πλλά μπλλον υπερετείν εis servano al predetto santo monisteτήν άγιαν προρη Βεισαν μονήν. όστις δέ | ro. Chiunque poi osasse voler inμου στερηβήσεται, πρός δέ περισσοτέραν a più abbondante forza e ferma siτυγχαννόνταν τη συνήθη μου υούλλη to mio bollo di piombo lo ho impresso ed è stato dato al monistero nel mese e nella indizione più sopra scritti. figlio Ruggiero Conte di Calabria e

« Or io Adelasia Contessa con mio di Sicilia abbiamo fatto questo sigilló λιον τόδε μετακχινώσαι, ώς ευρύντες το essere rinnovalo, avendo trovalo il 21 πρότερον του | μακαριοτάτου κόμητος primiero del beatissimo Conte valido στερρόν και υευαιόν. διά το είναι το e fermo. Per essere il primo in carta 22 πρέτον υπαβάκινον, τόυτο | ένταυθύ bambagina, questo qui stesso abbiaέμπ'οίκήσαμεν (6), μνημανέφοντες ένα- mo inscrito, ricordando le cose an-

τέρας τά παρ ήμαν ψοτέρον άφ'ίερω θέντα tecedentemente da noi in seguito state 23 έν τή | προλεγθήσα μονή, και είναι concesse al predetto monistero, ed τὸ παρόν σιγίλλιον ές ἀει' άμετράτρε- essere il presente sigillo per sempre

Κομητίσσα άδελάσια σύν τῶ ὑιῷ ἀυτῆς ρακερίου κόμητος καλαβρίας και σικε- Ruggiero Conte di Calabria e di Sidias.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1114. Concessio octo villanorum facta a Rogerio Comite et confirmata ab Adelasia ejus matre monasterio sancti Philippi Fragalatis.

De Sancta Maria lu ficano.

# Contessa Adelasia col figlio di lei cilia.

incommutabile. »

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 43 centim., larga 27 centim. La prima lluca orizontale comincia all'orlo e si distende sino all'orlo opposto; le altre cominciano dal un centim, e vanno sino alla estremità opposta. Le lince scritte sono rette, e regolarmente tirate, le prime undici conservano la equidistanza di un centim, e 4 millim., le altre di un centim. e 6 millim. La firma sottostà al testo con la distanza di 2 centim. L'inchiostro era un po' flavo, e non si mantiene sempre vivo. I caratteri in nessi sono alquanto crassi e non sempre eleganti. La scrittura è in minuscolo diplomatico. Il suggello pendeva dal centro inferiore ed era legato per quattro forami a croce con fili di seta oggi scolorata. Li è ripiegata la pergamena.

Ravvolta in foglio la pergamena è consistente e in buono stato; solamente è rotta · în tre angoli. È citata nel ms. di Schiavo Qq. F. 144, n. 9. Si accenna leggersi nel ms. di Serio, pag. 141 presso l'archivio dell'ospedale grande di Palermo. Fu ridotta dal Tardia ms. Qq. 142, 20 sigillum in fac simile e in lezione letterale, e fu riferita all'anno 1114 di G. C.

Questa pergamena, concessa da Adelaide e dal figlio di lei Rugglero, contiene la trascrizione del diploma originario di Ruggiero i. La conferma e la nuova concessione di Adelaide manca interamente di note cronologiche. Il diploma di Ruggiero 1 porta per date la indizione e il mese. Mancando al diploma di Adelaide tutti i segni delle date cronologiche riesce impossibile potersi precisare l'aono, in cui fu rilasciato. Dal costrutto sembra essere stato l'ultimo concesso da Adelaide al monistero di S. Filippo di Fragalà. Adelaide morì nel 1118 e fu sepolta nel duomo di Patti, ove si legge la seguente iscrizione :

HIC JACET CORPUS NOBILIS DOMINE ANDILASIE REGINE MATRIS SERENISSIMI DOMINI ROGERIII
PRIMI REGIS SICILIAE CUIUS ANIMA PER MISERICORDIAM DEI REQUIESCAT IN PACE, AMEN, MCXVIII-

Nel 1113 clla passò a seconde nozze con Arduino re di Gerusalemme; e sembra che per effetto di questo matrimonio abbia lasciato la reggenza del figlio Ruggiero; massime che costui altora era pergiunto alla maggiore età, nato al 1093 e al 1113 trovarsi aver compito gli anni 18. Quindi la data di questa pergamena può stabilirsi per l'anno 1112. Adelaide sposò Ruggiero I circa l'anno 1090. Intorno al matrimonio di lei con Arduino narrano le istorie siciliane, che ella veduto in Gerusalemme essere stata ingannata da Arduino, comechè costui avesse già precedentemente un'altra impalmato, nel 1114 fece ritorno in Sicilia, dove certamente non ebbe più luogo ad esercitare la reggenza o la tutela.

- (1) Μεγάλου κόμητος. Anche non pochi dei diplomi concessi da Ruggiero 1 portano l'epiteto Μεγάλου, Ved. Pirri. Sic. sacra, ec.
- (2) I'vourieri 7. L'indizione vii cade l'anno di G. C. 1099, 6607 del mondo. Ruggiero i morì nel luglio 1101. Essendo stato il primo diploma concesso solennemente con bollo d'oro da tui al monistero di S. Filippo di Fragalà nel 1090, non occorre alcun dubbio doversi riferire questa concessione all'anno 1099, anziche alla indizione vii del ciclo antecedente, cioè al 1084.
- (3) Χαλτουχέριου. Molte sono le denominazioni di luoghi, che sinora ignote si ricavano da questi diplomi. Dalla pubblicazione di lutti i diplomi siciliani potrà attendersi una esatta carta geografica della Sicilia moderna comparata colla Sicilia del secolo xir. Ved, sopra pag. 167.
  - (4) Tie พองอักุร. Sembra essere inflessa questa voce dal dialetto provenzale.
- (5) Α'ικμαλύτον. Α'ικμαλώντος, ὁ καὶ ἡ, bello captus, seu partus, subactus, in captivilatem abductus. Qui agnome, come sopra τον χωλόν.
  - (6) E'un'ofriganer. Corrollamente per irenoriosuer da innorio.



## XIII.

rxx'd. Maios u.B. Hill ivd. agie. Maios u,3'. HIIII lud.

6624. Maggio 22. IX indiz. (Costantinop.). 1116. Maggio 22. IX indiz. (Romana).

σίγνον χει ρός έλεάζαρ ὑιοῦ γαλιάλμου μαλλαβρέτ

Segno della mano di Eleazaro figlio di Guglielmo Mallabrè.

¥ Σιγίλλιον γενάμενον παρά έλεάζαρ ικου γαλιάλμου μαλλαβρέτ, άστεος γαλάτι, Ικκί έπιδωθέν ου του καθηγουμένου γρηγορίου μονής του άγίου φιλίπ-אסט פֿא דמט פֿ אַ אֹס פֿדס | אאו ויאסואדומיעו

Σ, όνταν ήμαν είς το όρος μουέλι. | Η Ε'πειδή το ευδαπάνιτον της ζαής ทุ่นอง ยังงด์ ( ธรร, หลา เช้ง ยังเลบเฉ็ง "เสสย์-5 υοντα κύκλον | και τόν πολύσκιλτον (1)

6 και τὸ κυριακόν λόγιον το φά σκον, siglio del Signore che dice di posse-

Sigillo fatto da Eleazaro figlio di Guglielmo Mallabrè della città di Galati, e consegnato a le Gregorio Calegumeno del monistero di S. Filippo, nell'anno 6624 e nella indizione ix, essendo noi nel monte di Mucli.

Poichè alla splendidezza della vita nostra ho pensato, e al giro degli anni che si accavalca, e al vivere assai caτῶν ἀνβρώπων διαγογήν, ὀυ μήν δέ ἀλλά duco degli uomini, come bensi al conπτήσασβαι επί της γης βαλλάντια (2). dere sulla terra tesori che non s'inτά μη παλαιούμενα έκ του μαμονά της vecchiano per la ingiustizia di Mam7 αδικίας, και τὸ | φρόντισον περί τῆς mona, e a quello : « poni su attenογδόης, δὸς δέ γε μερίδα της έπτα, zione intorno alla ottava, e dà parte καί γε τῆς όλιῶ, ὅ:ι πάντα τὰ :ὄυ κό- della settima e della ottava, perchè 8 σμου σκύβκλα είσίν, και ουαί' τοις μή tutte le cose del mondo rottami sono, συναγανιζαμένοις πρίν λυθή ή πανί- e guai a coloro, che non combatto-9 γυρις, και ότι πόροικοι | έσμεν έν τη no, priache sarà terminata la lotta, e γη έν τόδε του βίου, πορέυσμενοι μη- perchè peregrini siamo nella terra, δέν αφελούντα έκαστος, ει μί καθά πέ- in questa vita camminando, nulla 10 πραγε, | κον τε άγαθά, κάν τε φάκλα, ciascuno togliendo se non a seconda οτεν καγά ελεάξας ό άνατέςα γεγεαμ- ebbe operatosia bene, sia male. Onde ancor io Eleazaro più sopra scritto, 11 μένος , ὁ τὸ σίγνον του τιμίου | καί il quale il segno della venerabile e πογράξας, τάυτα πάντα είς νούν Βέvivifica croce di propria mano ho sot-12 μενος, τη δικέια μου | προαιρέσει καί tososcritto, tutte queste cose avendo βουλή καὶ Βελίσει, άφειέρωσα, είς τόν posto in mente, di mia propria preναὸν του άγίου πέτρου καλάτι μουέλι. dilezione e volontà e placito ho con-13 ένα Ι άνβραπον, έκ τούς έμους βελλάcesso al tempio di San Pietro di Gaνους, τὸ δνομα αυτου πέτρος, τη εποlati di Mueli un uomo dei mici vil-14 γιμία τζεγγαρόπολλος, | σύν πάνταν ταν lani, di nome Pietro soprannominato ύπαργόνταν αυτού, από τέ κινιτών καί Tzengaropollo, con tutte le sostanze sue e mobili ed immobili. Do poi an-15 ο'κινίταν, δίδαμαιδέ' και | χαράφια πρός ύποργίαν και γειραγογίαν (3), των έκειche poderi per servizio e per sosten-16 σαι έντιγχανόνταν, και διαγούνταν. έtamento di coloro, che ivi s'imbatστιν δί ο συνοριασμός των αυτών χαραtono e che iri passano la vita. È poi la φίαν ουτας, από του καστελλίου του όνdivisione di essi poderi cosi: Dal ca-17 τος αντίκους του | ποταμού, μέγει της άstello che è di rimpetto al fiume sino a Grappidà, ed esce verso l'aria e γραππίδος, και ἀπέρχεται είς την άρίαν, 18 καί είς την πλάκαν και άποδίδι | είς verso la pianura e si distende verso τον ρύακα, και άναβαίννει είς την πέil rivo, e ascende verso la pietra τραν την μεγάλιν είς το σύνορον τῶν grande, verso il confine dei poderi 19 γαραφίαν Ιτής άγίας Βεοτόκου, ὁ δέ della Santa Madre di Dio. È poi la συνοριασμός τὸ όρος, ας αναβαίννει ό divisione del monte (del bosco), come 20 ποταμός, και άναδιδή | είς την χέτην, ascende il fiume, e si distende in su καί ἀπέργεται είς τὸν λάγκον του σπλαverso la serra ed esce verso il lago di Βρά, και κατέργεται είς τον μουέλιν. Splatrà, e scende verso Mueli. Con-21 στέργω δέ' και τον άμπελον τον όντα είς cedo poi anche la vigna esistente viτον άγιον "ιππολιτον είς το δριούσον (4), cino Santo Ippolito verso il boschetto,

22 α's απέρχεται | ή φράκτη άχρι είς τον ed esce la siepe sino verso il rivo. εύαζ, "ίνα έστε ἀπό του νύν και είς το Dover essere del monistero di San

25 μου αυβέντου, και έμοι, οπας και ού del beato mio padrone e di me, ed

26 εξιλεούς Σε τον φιλάν Βραπον Ικύριον, cessantemente preghiate il Signore fi-

27 γώπιον | τῶν συνεδριαζόνταν μοὶ καλλίστων άρχόντων, λέγω δή πρεσβυτέρου πέτρου, και' γικολαου δαζή, και' γεωρ-

28 γίου τζεγγαροπόλλου, και λέοντος γαλάτι, και λίοντος δαζή και νικολαου γαλάτι, και φωτινού, και έτέραν πλή-

29 σταν. | προς δέ περισσωτέραν πίστοσιν καί βεβαίαν ασφάλιαν, τη συνηθημένη

30 μου βούλλη | τη διακήρω σφραγίσας. έπιδώ Τη σύ κυρου γρηγορίου μηνί μαΐου ที่ผอสะ หละ อ้บือ. หละ เหอิเหาเฉียะ เทีย ส่งส-31 τέρω | γεγραμμένης \*

Sul rovescio della pergamena si legge:

το ένγραφον τών χοραφοίαν του χγιου πέτρου του μου:λι.

1116. Privilegio di un fegho san petro lo castelluccio chi al presenti non si teni posto in la contrata di moeli appresso galati.

1116. Concessio Ecclesiae et Pheudi S. Petri de Mueli facta ab Eleuzaro Mallabret Monasterio S. Philippi fragalatis.

23 διηνεκές άχρι τερμάτων αιώνων, είς την Filippo da ora e in perpetuo sino μονήν του άγίου οιλίππου, τάυτα δί έ- alla fine dei secoli. Queste cose poi στερέα σύ' του καθηγουμένου κυρόυ ho concesso a te Categumeno mes-24 γρηγορίου | δικέια βουλή καί Βελίσε, sere Gregorio di propria volontà e και άμετατρέπτω λογισμώ περί ψυχι- placito, e per incommutabile risoκής ένεκε σωτηρίας, του μακαρίτου | luzione atteso alla spirituale salvezza και' οι σύν σοι άδελούι (5) άδιαλείπτας affinchè tu e i fratelli che son teco inνύκταρ τε και ημέρα ύπερ των ήμε- lantropo e notte e di ad esser miseriτέραν ψυχών, τάυτα δε' έκύρασα κατε- cordioso verso alle nostre anime. Queste cose poi ho confermato alla presenza dei meco assidenti probissimi arconti cioè presbitero Pietro e Niccolò Dazė e Giorgio Tzengaropollo e Leone Galati e Leone Dazè e Niccolò Galati e Fotino ed altri moltissimi. E a più abbondante fede e a ferma sicurtà col consucto mio bollo di cera avendo improntato, è stato consegnato a te messere Gregorio nel mese di maggio addi ventidue e nella indizione soprascritta.

> strumento dei poderi di S. Pietro di Mueli.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 39 centim. e 8 millim.; larga 28 centim. e 8 millim. Le lines scritte regolarmente tirate equidistano 8 millim. Il testo è diviso in due periodi, oltrechè all'angolo sinistro in alto vi ha la epigrafe chirografica, che io ho trascritto in cina della esemplazione. Il primo periodo si estende dall'un centim, e 4 millim. della linea orizontale e dal n di lunghezza, e costa di due linee e di una terza non intera. Il secondo periodo comincia dal n centim. di larghezza. Tutta la scrittura si distende sino quasi alla estremità destra. L'inchiostro si conserva vivo in colore nero rossastro. La scrittura è in nessi, e il carattere in minuscoletto diplomatico rotondo. Il suggello di cera è attaccato alla pergamena e sottostà al testo 4 centim. e 4 millimetri, distante dalla estremità destra 8 centim. e 9 millim. La cera è rosa dal tarlo. Il diametro è di un metro, e la grossezza che cresce al di fuori della circonferenza è di 3 millim. circolari.

L'impronta del suggello è come un cervo impresso dentro la circonferenza. La pergamena è consistente, abbenchè tagliata nelle piegature. È citata nel ms. di Schiavo Qq. F. 151, n. 11. Nel ms. di Tardia si riscontra la sola riduzione letterale 9 nigillum.

Il podere donato cui acconna questo diploma tuttora conserva la atessa denominazione.

- (1) Πολότκιλτον. Questa voce non si riscontra in alcun glossario. Io la ho futto derivare da σεδιλν.
  - (2) Baildena, Baldenov, voce classica, marsupium, crumena loculus ecc.
  - (3) T'moppian nai napayoyian, Per 'umonyian, napayoyian, Voci classiche,
- (4) Δρούπου. Questa parola non s'incontra nelle glosse e nei glossari. Ho creduto ricavarla dal tema δρόου, δρόυ.
- (5) Λ'διλεφοί. Sebbene la sigla offra due 8, pure ha la forma costante, usata nei diplomi a denotare la voce ἀδιλεφόν ccc.

## XIV.

ryxd. Mai os C. A Ivo. apit' . Mai os t' . A iva. 6643. Maggio 7. X indiz. (Costantinop.). 1117. Maggio 7. X indiz. (Romana).

Σιγίλλιον γενόμενον παρ' έμου ρουκέρι μεγάλου κόμητος, συκελίας και' κα- Conte di Sicilia e di Calabria e conλαβρίας. και έπιδωθέν πρός σε τον 2 καθη γούμενον γρηγόριον. καί είς πάντας τούς άδελφούς, τούς όικουντας, και μέλλοντας διοίκείστε. είς την μονήν Β του άγίου και ένδοξου και θαυματουργου αποστόλου φιλήππου. της επιλεγαμένης διακρατίσεως δεμέννων, είς τό- πον ἐπιλεγώμενον μελητυρώ, μηνί ἴου-ท่อง ให้ถึงหาเฉ็หอร ราวะโร หล่า อังหล่ากร. ย้-Σ τους έξακησχιλιωστώ πεντα κοσιωστώ ένενηκα στο όγδου. μέγα τι χρήμα, και τιμίαν ανής Βεοσευιαν έχαν. ο τιούτος uom che ha religione. Egli è che 6 πάσις άρειῆς ὑπάρχων | έμπεπλησμέ- è ripieno di ogni virtù, e che nel-

Sigillo fatto da me Ruggiero gran segnato a te Categumeno Gregorio e a tutti i fratelli che abitano e che saranno per abitare nel monistero del santo e glorioso e taumaturgo apostolo Filippo del territorio denominato di Demenna, vicino il luogo soprannominato di Melitiro, nel mese di giugno della indizione decima terza, nell'anno del mondo seimila cinquecento novantotto (di G.C. 1090). Cosa grande è e inestimabile νος, και έν τη ψυχη αυτου πάντακαλός l'anima sua bello tutte cose belle

σέτον προγραφέντα, καθηγούμενον γρη- prescritto Categumeno Gregorio da 8 γόριον. Βεά τε μέν | και ανθρώποις α- Dio e dagli uomini gradito e testifiρεσκόμενον και συμμαρτυρούμενον, και cato. E perciò ho fatto il presente siύπερ τουτο πεποίηκα τό παρόν σιγίλλιον gillo a te Categumeno Gregorio e a 9 πρός σέ τον καθηγούμενον | γρηγόριον tutti i fratelli che abitano e che saκαι ε'ς πάντας τους άδελφους τους οι- ranno per abitare nel santo monisteκούντας και μέλλοντας οίκεισ θε είς την το di Dio; a più abbondante e ferma 10 ἀγίαν του θεού μονήν, πρός περι| σσατέ- sicurtà e fede: per essere il medeραν και υξαν ασφάλιαν και πίστιν, του simo esente dai vescovi, arcivescovi είνε αυτήν ανέπαφον από έπισκόπων αρ- che sono e che saranno per essere 11 γιεπισκοπόπων τῶν | ὄντων και μελλόν- in quest'isola; e dico ancora dai miei των διήνε έν τωύτη τή νήσω. λέγω δή και' eredi e successori, e da tutti gli abiτοῖς έμοῖς κληρογόμοις, και διαδόχοις, tanti che servono e che governano 12 και πάντων των έπι νενουμένων δουλευ- quanti sono sotto il nostro potere; e των τε και προάρχονταν, τους υπό την dopo la mia morte dai miei figli, e ημετέραν έξουσίαν, και μετά την έμην dai propri signori, cui saranno per 13 xπουίωτιν | τοις έμοις τέκνοις, και "i- essere soggetti. Non mai avere liberδίοις δερπόριν μέλλοντας είνε δουλευ- tà di perturbare siffatto santo moniτλς. του μηχέτι έχειν άδιχν ένοχλήν stero di Dio, e tutto ciò che da esso 14 την τοιχυτην | άγίαν του Βεου μονήν. si tiene in proprietà, uomini, poderi καί πάντα τὰ τῆς ἀυτῆς δεσποθέντα, e vigne, monti di ghiande e diviάνβρώπους γαράφιά τε και άμπελα- sioni di acque (possessioni di acque) 15 yas, ດ້ວດບຣ ບລກ ຂ່າຂອງ xxi | νομάς ບໍ່ວິລຳຂອງ. e mobili ed immobili. Sieno tute queτων κινητών τε και ακινήτων. έστωσαν ste cose imperturbabili e libere sino τὰ πάντα ἀνενόχλητά τε και ἀνέπαφα, alla costituzione del mondo, e non 16 άχρι στάσευς κόσμου. | και μηκέτι έχειν mai abbiano la libertà di avere in άδιαν έξουπάζειν τὰ τοιάντα, ή μή σέ possesso queste sissatte cose, se non τον καθηγούμενον γρηγόριον, και τούς tu Calegumeno Gregorio, e quelli 17 μετα σε μελλοντας διείναι | έν τοιάθιη che dopo te saranno per essere in άγια μονή, και υπερεύχες θεν έμου του siffatto santo monistero. E preghiate ταπεινου και άμαρταλου του δουνε μοι per me vile e peccalore per conce-18 κύριος ο Βεός άφεσιν και λύβρασιν τών dermi il signore Dio remissione e re-ຂໍມສັ້ນ διν ກັນ και πολλ ຂັນ ສ່ມແຊງ ແລ້ນ. λέງ ω denzione dei gravi e molti miei peccaδή και τοῖς ἐμῆς κληρονόμοις και δια- ti; e dico ancora per i miei eredi e suc-

περιφέρων. διά δή ὑπέρ τῶν τοιουτών racchiude. E però in riguardo a sif-7 καλών και πλήστων άρε των των προ- fatte prescritte belle e moltissime γραφέντων. Τυρα κάγω κόμης ρουκέρης virtù io Conte Ruggiero ho trovato te 19 δόχοις, και' τῶν | μελλόντων πάντων δε- cessori, e per tutti quanti saranno 20 ตัวรารอัย เ | ออคมวิทิย์สเรือบหลเรที่หรอเมียรทุง isola. Chiunque poi sarà trovato reo 21 φιλήππου είς επέραν δεσμοτίαν | τε και' santo e glorioso apostolo Filippo sotto 22 των τριπασσί αν δέκα και όκι ο άγίων Spirito Santo, e dai trecento e diciolto 23 περισσατέραν πύστωσιν και υευκιάν ά- zione. A più abbondante fede poi, e 24 τη έμη χρυσω συνήθη | υούλλη έσφρά- col mio consueto bollo d'oro lo ho καθηγόυμενον γρηγόριον. και πάσι τοῖς 25 δέ λυποις άδελφοίς, μηνί και ίνδικτιώνι gorio e a tutti gli altri fratelli. Nel τη ανωτέρω γεγραμμένη, γέγωνεν δέ 26 τό | παρόν γρυσαυούλλιον, κατενώπιον γιοσφρέδα ύξου κόμητος. και τορδάνου 27 απιαδίλφου αυτόυ, και | ρουμυέρτου υουρρέλλου. καί γουλλιάλμου συνεσκάλκου, και στεράνου ζατρόυ, και στερά-28 νου | καππελλάνου, και υποιλείου ύζου τρηγάρι άργοντος δεμένναν, και γικο-29 λάου πρατονοταρίου | και καπριλλίγγουλ. καί πρωτοσπαθαρίου καί γοταρίου κυρου ουρείνου, και νικολάου σίου

30 πρωτοσπα Σαρίου | του γαρζήφα καί έ-

τέρων πλήστων ::

σπόζενν έπιτα και αυτοκραταρείν πάν- per dominare in seguito e per impeτων των γρηστικνών τοις τιούτης νύσου. rare sopra tutti i cristiani di questa μονήν του άγίου και ένδοξου άποστόλου di assoggettare tale monistero del εξουσίαν, σχύει το ανάθεμα παρά πα- altro dominio e potere abbia l'anaτρος και ὑιοῦκαι ἀγίου πνέυματος και tema dal Padre, dal Figliuolo e dallo Sεοφόραν πατέραν, και παρ' εμου ου santi padri teofori (da Dio ispirati), μικράντην άγανάκτησιν σχει. πρός δέ ed abbia da me non piccola indegnaσφάλιαν πάντων των έντυγανόντων έν ferma sicurtà di tutte le avute cose γησα. και προσενεχειρίσ η προς σε τον improntato e nelle proprie mani è stato consegnato a te Categumeno Gremese e nella indizione sopra scritta. Fu fatto poi il presente sigillo d'oro alla presenza di Giosfredo figlio del Conte, e di Giordano fratello germano di lui, e di Roberto Borrello, e di Guglielmo sinescalco, e di Stefano medico, e di Stefano cappellano, e di Basilio figlio di Tricari arconte di Demenna e di Niccolò protonotaro, e caprillingua, e protospatario, e del notaro signor Ursino e di Niccolò figlio del protospatario Garzefa e di altri moltissimi.

Eco Rogerius dei gratia Sicilie et Calabrie comes, pro remedio anime mee et filiorum meorum nec non et fratris Rotberti guiscardi et omnium 32 parentum meorum concedo esse liberam | a data et ab omni angaria ecclesiam sancti philippi que est in valle demine et monacos qui ibi servient, insuper et ab omni servitute dominorum terrenorum, et quicumque 23 ab hac | libertate cam ejecerit, sit excumunicatus a deo omnipotente pa-

tre et filio et spiritu sancto et ab omnibus sanctis, nec non et homines 34 prephate ecclesie ubicumque habitant simile libertate gaudere | volumus nisi in servitute ecclesie indeficienter obedirent.

huius rei sunt testes. Gofridus filius comitis rogerii. gofridus stratigotus, paganus de gorgusio. Willelmus capriolus. Willelmus de surdavalle, hugo de puteolis, gofridus senescalcus.

Anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi millesimo nonagesimo. indicione xt.

Panepis nouns nahabpias nai σικελίας βαειθός των χριστιανών. πάντα Sicilia e ajutatore dei cristiani. Tutte 38 τὰ ἀνωτέρω | γεγραμμένα και στεργμένα le cose più sopra scritte e concesse ὑπὸ του ἐμου μακαρίτου πατρός ἐν τῆ dal beato mio padre al santo monisteαγία μονή τάυτα στέργα και κυρά πάντα το, le concedo e confermo tutte sino 39 άγρι τερμάτων | ἀιάναν του έχειν πάντα alla fine dei secoli. Averle il santo ή άγία μονή και δεσπόζειν ώς άνωτέρω monistero, e possederle come sopra è δεδήλωται. πρός δέ περισσοτέραν πάν- stato dichiarato. E a più abbondante 40 των πίστωσιν. πεποίηκα | και έγω τον fede di tutto ho fatto poi anch' jo la τίμιον σταυρόν τη έμη οίκεία χειρί. venerabile croce colla mia mano nel μηνί μαΐου είς την ζ της δεκάτης i'y- mese di maggio addì 7 della decima δικτιώνος του έτους σχιέ.

presentatum Mazarie aput acta maque regie curie xxII januarii prime indictionis.

.: 'PΩKE'PICΓENEΩ'TATOCKo'-MIC::KAAATPI'ACKAI'CTKEAI' AC::KATE'KAIKHTH'CTO'NKPICTI-ANΩN.KAľ ΔΟΥ ΛΟCIT XT ····

έγράφη διά χειρός γρηγορίου άμαρpresentatum in iudicio xxiiii septem-

bris v indictionis apud nicosiam.

Ruggiero Conte di Calabria e di indizione, L'anno 6625.

RUGGIERO GENEROSISSIMO CONTE DI CALABRIA E DI SICI-LIA E VINDICE DEI CRISTIANI E SERVO DI GESU' CRISTO.

È stato scritto per mano di Gregorio peccatore.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1090. Privilegium grece scriptum datum a Rogerio Comite Siciliae Gregorio Abbati Monasterii Sancti Philippi Fragalatis ut nullus audeat molestias inferre in monasterium vel in bona et homines insius monasterii.

privileg....

Pergamena lunga 67 centim. e 5 millim., larga 38 centim. Le linee scritte si distendono per 36 centim., cioè dal 11 sino al xxxvII centim. Le linee sono rette e tirate col regolo e col compasso, con la equidistanza di un cent. e 2 millim. La scrittura in alto comincia dal un centim. Fra il testo greco e il latino s'interpongono cinque lince vuote, in cui si osserva la linea tirata col regolo e col compasso. Fra il primo e il secondo periodo del testo latino s'interpone una linea vuota. La firma dista sei linee dal testo latino, e in questo intermedio fu scritto il testo greco del diploma di conferma. L'inchiostro del testo greco è interamente scolorato e quasi scomparso, non così l'inchiostro del testo latino e del diploma di conferma, L'inchiostro della S, lettera iniziale del primo diploma, del monogramma, della firma e della menzione dello scrivano è miniato e di un colore di verderame. La scrittura è In nessi e in minuscolo diplomatico, i caratteri sono eleganti e in forma rotondo; però i caratteri del diploma di conferma sono irregolari e più crassi e meno eleganti. I caratteri del monogramma e della firma sono majuscoli divisi in due lince ed onciali, i quali occupano la larghezza di due linee con il vuoto Intervallo di una linea. Il suggello d'oro pendeva dal centro inferiore con fili di seta rossa, legati in forma di quadrato irregolare, e tì la pergamena è piegata per resistere meglio al suggello pendente.

Ravvolta in foglio la pergamena è elegante e consistente; ma è rotta tutta e verticalmente ed orizontalmente, di tal che è congiunta con cuciture di seta ed è corrosa nelle rotture.

Questa pergamena contiene un diploma solenne del Conte Ruggiero dato in giugno 6598 (di G. C. 1190), indiz. xm, con un sunto latino del medesimo diploma
e segnato 1090, indiz. xm (mentre dovensi dire xm) e un altro diploma di conferma inserto da Ruggiero m (poi divenuto re) colla data del 7 maggio, indiz. vm, 6625
(1117 di G. C.). Nel 1441 il testo in greco fu tradotto in lingua vernacola da Blasco
di Naso, che ne inverti l'ordine in un transunto notarile. In altro transunto del 1488
fu ridotto in latino da Costantino Lascaris. V'ha il fue simile, la riduxione letterate

della pergamena nel ms. di Tardia, 4º sigillum e la versione tatina, ed è segnata nel ms. di Schiavo num. 1.

Buscemi la pubblicò la prima volta in originale con versione italiana nella Biblioteca sacra, Palermo 1832, pag. 381. Il documento latino fu poscia ripubblicato da Martorana nel giornale di scienze, lettere ed arti per la Sicilia, tom. 47, pag. 33, ore a pag. 34 e 196 si avvertono gli errori commessi dal Buscemi.

È pregio dell'opera qui aggiungere: 1º la versione di Blasco di Naso, che si legga nella pergamena latina di questo tabulario in data 1441, 24 maggio, indiz. Iv, contenente il transunto di varl atti distesi in greco o in latino; 2º l'interpretazione del Lascari, che è nella pergamena latina di questo stesso tabulario, sotto l'anno 1488, 3 settembre, indiz. vii. Ved. sopra paz. 33-33.

I.

#### 1441, 24 maggio, indiz. IV.

« sigillu fattu da mi conti rogeri di sicilia et di calabria atti abbati grigoli et attutti li fratri hi habitanu et hi divinu habitari in lu monasteriu di lu sanctu gloriusu 48 et miraculusu apostulu philippu lu quali esti | dictu a lu tenimentu di val di demina in lu locu supradictu militiro di lu misi di lugnu ali xuı inditioni anni sey milia chinqui ebentu novanta octu havendu a ti grandi fama di honuri et sirvimentu a 49 deu essendu plinu quistu homu di onni virtuti | impero eu conti rogeri videndu atti plinu di tanti beni e di grandi tanti virtuti atti abbati grigoli di li così antiscripti scriva atti certu videndu atti testificatu plachenti a deu et a li homini et supra quistu haiu 50 fattu quistu presenti sigillu a ti i abbati grigoli et attuti li fratri quilli hi habitanu et divinu habitari a lu sanctu monasteriu di deu pri santitati et declarationi et ferma fermiza a lu supradictu monasteriu essiri ipsu monasteriu non tuccatu da piscopi 51 non di archipiscopi tantu di li presenti quantu | di li futuri di quista ysula di cca hora pri li mey successuri di quilli hi signuranu et signurigiranu subta la mia potestati et poy di la mia trapassationi a li mey figli et ali signuri hi divinu serviri 52 ad ipsi di non aviri potestati di conturtbari lu sanctu monasteriu di deu onni cosa hi e signuriata da ipsu homini fegi vigni boschi glanda cursi di aqua li cosi mobili e stabili tutti quisti digianu stari senza turbationi et non tuccati fini a lu ysfachi-53 mentu di lu mundu et bi | nixuni haia audacia di signuriari di quisti cosi exceptu tu abbati grigoti et quilli hi divinu esseri poy di li a lu sanctu monasteriu et pitati pri mi tanpinu peccaturi di conchediri ammi lu signuri deu remissioni et liberationi 54 di li mey duluri multi peccati dicu pri li | mey precessuri et suchidituri et tutti quilli hi divinu signuriari et conregiri di tutti li christiani di quista ysula pri commu si atrovassi di dari la potestati di quistu sanctu monasteriu di lu sanctu gloriusu apo-53 stulu philippu ad altra signuria hi poza scuminicari di l lu patri di lu figlu et di lu spiritu sanctu et di li trichentu et xviii sancti patri et di mi et di non tiniri pisina bi sia fermiza et clariza a tutti fidili christiani tantu li presenti quantu li futuri quistu

56 privilegiu bullatu di oru aiu sigillatu et bullatu i et confirmatu atti abbati grigoli et attutti li fratri in lu misi di la indizioni suprascritta fu quista presenti bulla di oru fatta avanti di juffre figlu di lu conte et di jordanu so fratri et di robertu burrellu 57 et di guillelinu siniscalcu et di sthefanu lu medicu et di sthefanu l cappellanu et di basili figlu di trichali signuri di val di demina et nicola di prothonotarin et caperlingue et di notariu ursinu et di nicola prothuspatariu et di multi altri conti rogeri di ca-58 labria e di sichilia et ayutu di tutti li christiani omni cosa suprascritta di lu I meu bravu patri in quistu santu monasteriu et dugnu et confirmu omni cosa fini in lu fini di lu mundu di haviri et signuriari lu santu monasteriu secundu esti declaratu di su-59 pra a gloria di tutti quanti fidili avimu fattu quistu presenti decretu all | vu di mayu ali chinqui inditioni ali sey milia et seychentu et xxy anni et avimu fattu la primisa cruchi rogerl valentissimu cavaleri di calabria et di sichilia vindicaturi di li chri-60 stiani servu di ihesu christu. Nos rogerius dey gratia sicilie et | calabrie comes pro remedio anime mee et filiorum meorum nec non et fratris roberti et omnium parentum corum concedo esse liberam ab omni angaria et cabella ecclesiam sancti philippi de valli demina et monachos qui ibi servient. Insuper ab omni servitute domi-61 norum terre nostrum et quicumque | libertate eam eiecerit sit excomunicatus a deo omnipotenti patre filio et spiritu sancto et ab onnibus sanctis nec non et homines prefate ecclesic ubicumque habitant simili libertate gaudere volumus nisi in servitu-62 dine ecclesie Indeficienter obedire hujus rey sunt testes I goffredus filius comitis rogeri goffredus filius de stratigo paganus de gorgiis guillelmus crapiolus guillelmus de surdavalle ugo de perrello goffridus siniscalcus anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi millesimo nonagesimo xı indictionis. 🔀 n

II.

#### 1488, 30 settembre, indiz. vii.

a In Nomine Domini amen. Anno incarnationis elusdem Millesimo quatricentesimo octuagesimo octavo mense septembris ultimo die eiusdem septime Indictionis. Regnante serenissimo Domino | nostro domino Rege ferdinando dey gralia excellentissimo Rege castelle aragonum sicilie valencie maioricarum sardinie et corsice comite barchinone duce athenarum et neopatrie ac etiam comito rossilionis et ceritanie Regni vero eius sicilie sui regiminis anno undecimo feliciter amen. Nos infrascripti vicarius et assessor curic archiepiscopalis nobilis civitatis messane Bartholomeus de guidone de messana | sacra apostolica auctoritate ubique locorum notarius publicus et iudex ordinarius ac regius publicus per totam vallem demenne notarius et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati. Per presens sumptum publicum | universis et singulis ipsum inspecturis notum facimus et testamur. Quod Reverendus frater Leonius delamissina abbas sancti clye de ambula vicarii et procuratoris reverendissimi domini vicecancellarii commendatarii dicti monasterii in nostri presentia personaliter | constitutus cun quodam privilegio quondam dive mo-

morie Comitis Rogerii bulla aurea pendenti olim sigillato ut in ipso privilegio cavetur quod privilegium apparet per aliquod signum fuisse sigillatum | ut superius et propter vetustatem ipsius privilegii dictam bullam seu sigillum fuisse deperditum stilo greco confecto in carta membrana scripto non vitiato non cancellato nec in 8 aliqua parte sui suspecto I seu omni prorsus vitio et suspitione carente quod nobis portexit et presentavit et demonstravit petens ipsum de greco in licteratura latina 9 transmutari quo privilegio nobis presentato nos nostrumque officium | implorans petilique de verbo ad verbum in latinam licteraturam per manum publicam transferri et in publicam formain reddigi faceremus volens lpsum originale privilegium se nomine 10 quo sibi conservari | et presens ex eo transumptum habere vim quam habere dignoscitur nostra iudiciali auctoritate interposita originale predictum facere ostendi in iudiciis et extra iudicia quotiescumque ad cautelam fuerit oportunum et ad fidem apud | 11 omnes in posterum faciendam eiusque peticiones ut pote iustas et rationi consonus admisimus et predictum privilegium inspeximus existens in sua figura ut prima facio 12 apparehat ut ex eodem privilegio presens transumptum | extrahere possimus fuit opus ipsum per fidum interpretrem nobis legi propter quod fuit de necesse ad hoc habere aliquem fidum interpretrem intelligentem ad nobis declarandum privi-13 legium ipsum quamobrem I facta perquisitione invenimus nobilem magistrum Constantinum de lascaris de civitate constantinopolitana incolam messanensem pluribus 14 annis magistrum grecorum cunctis civitatis messane et monasteriis | grecis notum expertum ymino expertissimum in utraque licteratura greca et latina ac scientem et intelligentem et explicare valentem gramaticam grecam et grecam licteraturam vul-15 garum in sermone latino et in | licteratura latina et confidentes de fide legalitate et scientia et peritin eiusdem magistri constantini prestito prius per eum debito et corporali iuramento ad sancia dei quatuor erangelia tactis corporaliter scripturis 16 de l translatando ipsum de greco in latinum et leganiter ut lacet nos vero vicarius et assessor prefatus predictum grecum privilegium in latinam formam in presenti 17 publico instrumento iussimus transcribi et transferri per dictum | magistrum constantinu:n nihil in eo addendo vel minuendo per me notarium predictum et infrascriptum et hoc de verbo ad verbum servatum lecto privilegio greco ad interpre-18 trationem predictam instrumentum ipsum ut l infra legitime est translatum ad hoc interposita nostra iudiciali auctoritate in presenti pagina transcribi fecimus per me notarium predictum et infrascriptum de verbo ad verbum nihil in eo addito dimi-19 nuto vel multato quod mutet sensum vel intellectum variet cuius privilegii tenor per omnia talis est, signilum factum a me Rogerio Comite Sicilie et Calabrie datum 20 ad te abbatem gregorium et ad tuos monachos | habitantes nunc et in futurum habilaturos monasterium sancti et gloriosi et miraculosi apostuli philippi situm in territorio demeno in loco nominato melitiro primo die mensis iunii indictionis xui anno 21 sexmille simo quingentesimo nonagesimo octavo. Magna res et preciosa est vir religiosus ac pius omnique virtule ornatus animamque habens perpulcram et ornatam. 22 Quare pro ciusmodi bonis et plurimis vir tutibus. Ego Comes Rogerius inveni te prenominatum alibatem gregorium deo placentem: et ab hominibus laudatum cui feci

23 presens sigitlum: et monachis habitantibus ad presens et habitaturis | predictum monasterium : ad cautelam maiorem : et perpetuam memoriam : ut monasterium sit intactum et illesum ab omnibus officialibus meis: et etiam a meis heredibus et 21 successoribus omnibusque aliis qui I post meum obitum gubernaturi erunt, ut nullus babeat potestatem molestare predictum monasterium (aut) perturbare omnia que 25 possidet : homines dico campos : vineas : montes glandium : possessiones | aquarum : mobilia: atque immobilia: que omnia cupio esse intacta absque ulla perturbatione et molestia usque ad confirmationem mundi: ut nullus habeat potestatem habendi 26 vel possidendi aliquid horum | nisi tu predictus abbas et tui successores et monachi qui vitam degent in dicto monasterio; quos cupio orare pro me humili ac pecca-27 tore ut dominus deus det mihi veniam ac remissionem | omnium meorum peccatorum et etiam pro meis heredibus et successoribus et futuris principibus et habitatoribus huius insule. Si quis vero apparuerit auferre aliquid a predicto sancto mo-28 nasterio | et donare alteri habeat anathema a patre et filio et spiritu sancto et trecentis et octo decem sanctis patribus; et a me non parvam indignationem, et ad 29 maiorem cautelam et tutelam omnium | inspecturorum feci fieri presens sigillum quod bulla aurea sigillavi et donavi tibi Abbati gregorio et tuis successoribus et 30 monachis monasterii mense indictione et anno ut superius. Scriptum | est hoc privilegium auree bulle coram ioffredo filio comitis et iordang fratre eius et roberto burello et guglielmo siniscalco et stephano medico et stephano cappellano et ba-31 silio I filio tricarii domino demenon et nicolao prothonotario et camberlingo et prothospatario et notario ursino et nicolao filio prothospatarii et garzifa et aliis plu-32 rimis, Ego Rogerius | Dei gratia Sicilie et culabrie comes pro remedio anime mee et filiorum meorum nec non fratris roberti de et omnium parentum meorum 33 concedo ego liberam a data et ab omni angaria | ecclesiam sancti philippi que est in valle demine et monacis qui ibi servient insuper quod ab omni servitute dominorum terrenorum et quicumque ab hac libertate eam elecerit sit excomunicatus a deo om-34 nipoltente patre et filio et spiritu sancto et ab omnibus sanctis nec non et homines prefate ecclesie ubicumque habitant simile libertate gaudere volumus nisi in servi-35 tudine ecclesie indeficienter obedire, bujus I rey sunt testes goffridus filius comitis rogeril goffridus straticolus paganus de gorgiis Willelmus de surdavalle hugo de 36 putcolis, goffridus senescalcus anno ab incarnatione domini | nostri ihesu christi millesimo nonagesimo indicticiones xi presentatum mazarie apud acta magne regle Curie xxII lanuarii prime indictionis. Rogerius Comes Calabrie et Sicilie et adiu-37 tor christianorum omnia prescripta i et concessa a bona memoria patre mco sancto monasterio affirmo et volo ut sint monasterii usque ad finem seculorum habere dominari possidere ut superius dictum est et ad maiorem cautelam et con-38 firmaltionem feel scribi has literas septimo mensis mayi anno sexmillesimo sexcentesimo vicesimo quinto, iesus christus. Rogerius Generosissimus comes Calabrie et vin cit

39 Sicilie et vendi|cator christianorum et servorum ihesu christi. Scripum est per manus gregorii peccatoris. Presentatum in iudicio vicesimo quarto septembris quinte indictio-

- 40 nis anud nicosiam, unde ad futuram memoriam I et quod de predictis omnibus anud omnes et singula plena fides habeatur et prefati reverendi abbatis nomine quo superius et monasterii predicti cautelam factum est inde presens publicum instru-41 mentum ex dicto originali privilegio | transumptum seu transcriptum per dictum interpretrem et exemplatum per me notarium predictum et infrascriptum ut constitit nostris subscriptionibus roboratum. Actum messane anno mense die et indictione pre-42 missis. Corrigitur I autem superius in quinta linea ubi legitur quod reverendus frater leontius usque ad illud vicecancellarii commendatarii. Id circo pro auctentico ba
  - beatur. Actum ut superius.
    - Nos Ranerius de castello episcopus veriensis vicarius illustrissimi et reverendissimi Domini domini don Petri de Luna archiepiscopi messanensis premissa testamur et presens privilegium de provisione nostra l'fuisse translatum per sopradictum magistrum Constantinum.
      - Ego Bernardus de cernaja juris utriusque doctor et assessor premissa testor.
    - K Ego Constantinus Lascaris graecus ex provisione supradictae curiae archiepiscopalis fideliter transtuli praesens privilegium et affirmo et testor.
      - H Ego notarius ioannes gripparus de messana testor.
      - Ego notarius antonius decaro de messana testor.
      - Ego notarius iohannes de friderico de messana tester.
    - Eco Bartholomeus de guidone de Messana Sacra apostolica Auctoritate ubique locorum notarius publicus et judex ordinarius ac Regius publicus per totam vallem Demenne notarius premissis I omnibus rogatus interfui eague scripsi et publicavi meque subscripsi meoque sólito et consueto signo signavi et testor. 🔀 n

#### REGISTRATUM.

Pergamena lunga 66 centim. e larga 46. Le lince scritte sono regolarmente tirale ed equidistano tra loro 8 millim. La prima linea scritta comincia al 14 centim, di lunghezza e al 11 e 5 millim, di larghezza e si distende orizontalmente sino al xuv centim. La prima linea delle firme è in distanza del testo 6 centim, e le altre linee delle firme distano tra loro più o meno 4 centim.

La pergamena è consistente: ma rotta nelle piegature e in alcuni punti del testo è corrosa.

#### XV.

💥 Σϊγίλλιον γενάμενον παρ εμου ματ-Sigillo fatto da me Matteo di Creun βαιού δε κρεούν, και έπιδωβέντα πρός e consegnato a te spirituale e categuσε τὸν πνευματικόν καὶ καθηγούμεmeno del monistero di San Filippo 2 γον Ι μονής του άγιου φιλιππου δεμένdi Demenna nelle mani di te messere Gregorio Egumeno e degli altri νων είς τάς χείρας σε του κυρίου γριγορίου ἡγουμένου. και τῶν ἐτέρων α- fratelli. Poichè io Matteo, con la mia 3 δελφών. | έπί τώ καγώ ματβαιός, αμα consorte signora Domalda sono stato τῆ έμοι συνεμνῶ κύρα δωμάλδα, όδιγιθείς anch'io indotto da Dio e dai santi e 4 καγώ έκ θεώ | και άγίσις, και κατανύ- dalla compunzione e dalla mia spiξεως, και ψυχηκής της έμης σωτηρίας rituale salvezza dell'anima, ho dato Luyns, δίδακα δέ έγ τον άγιον φίλιππον a San Filippo di Demenna santa 5 δεμέννον | τήν ἀγίαν ἀναστασίαν έχ τήν Anastasia dal mio territorio di Amiέμην διακράτησιν άμηστράτου. ένα πάν- strato. Per sempre e perpetuamen-6 τοτε και ακί έχιν αυτήν άκα λήτως, te averla senza impedimento e senza και άνευ έπιρίας έξε ται τῶν ἐμῶν τέκ- molestia dei miei figli e dei figli νων. και ϊδίων και παντὸς ανβρώπου di loro, e di ogni uomo, cosi co-7 ως | καθα τα σείνωνορια, και τα τερ- me ho stabilito i confini e i limiti

8 υουλή, και προέρε σοι, λέγω δι των διά- elezione. Dico quindi la divisione del χαρησμω του τώπου. ἀπό τίν θαλασσαν luogo. Dal mare e ascende il rivo di n και αναυέννη τω | ρουάκην του χάνδακά Kandaca Elcane; e dà sopra, donde έλχανές. και ἀπόδιδι άνου, ὅΤεν χήννουν, scorrono le acque; dalla chiesa il lago 10 τά υδατα, | έχ την έκκλησίαν, όλάγκας, di Tzero e viene la serra sino Bunτου τζήρου, και έρχεται, ή χέτι άχρι του nimeri, e di là dà sino all'aria, e 11 υουννήμερη, και κπε κη απόδιδι άχρι της discende sino di nuovo il mare, dove άρίας, και καταυέννη άγρι πάλιν της θα- è il legno staminale. Questa Santa λάσσης, ὁπου ἐστίν τὸ ξύλον στημένον | Anastasia con i confini della regione 12 τάυτην την άγίαν άναστασίαν σίν τών πε- concedo e confermo a Dio e a San ρίω ρισμών της γώρας, στέργω και έμ- Filippo per la mia salvezza e di mio 13 μένα, αυτόν έχ τον θεον | καί έκ τον α- fratello signore Chù e dei miei geγιον φίλιππον δι' αυτής έμής σωτηρίας, nitori e dei genitori loro. E se taκαι' του έμου άδελφου κύρου χου και' των luno comparirà contrariando un cost 16 έμαν γονέων και ιδίων | και τις δέ φανη fatto bene, sia imprecazione dal Paέναντιδνών, το τοιούτον άγαθον, έστω d- dre, dal Figlio e dallo Spirito Sanνάθεμα, παρά πατρός και ὑιοῦ και άγίου to. A più abbondante sicurtà e ferma 15 πνεύματος. ἐπὶ δὲ πρὸς | περισσωτέραν fede e secura fermezza avendo seκαι ἀσφάλιαν, και υευέαν, πίστωσιν. και gnato e bollato col mio consueto 16 ποραλίν υευέωσιν, σφραγίσας και |υούλλη bollo di cera è stato concesso e conτη διά κύρω, και συνήθη μου υούλλη, έ- servato da me Matteo alla presenza στέρχθη ετηρίθη, παρά μου ματθαιου dei testimoni che si sono trovati pre-17 κατενόπιον παρε υρεθέν των μαρτύρων. Το senti: Uco di Millerò, testimone. E ουκος δε μιλλερούν μάρτυρ. Και ό τα- Giosfre Dise, testimone. Ranaldo di σφρε δίσης μάρτυρ, ρανάλδος δε λατζάλ- Latzalla, testimone. Rao Burroneri, 18 λα μάρτυρ, ὁ ράος | ὁ υουρρον'έρις μάρτυρ, testimone. Renardo Sinescalco, testiό ρεγάρδος ό σύνεσχαλκος μάρτυρ, μαν- mone. Manfre Rapti, testimone. Trinφρες ράπτης μάρτυρ. ὁ τριγκώγτος μάρ- conto, testimone. Pietro notaro vec-19 τυρ. Η | πέτρος νοτάριος γερον μάρτυρ. chio, testimone. Leone Contare, test. λέων χονταριος μάρτυρ. λέων ραχηλμάρ- Leone Hachel, test. Pancallo notaro, τυρ. παγκαλλος νοτάριος μάρτυρ. καλι- test. Calociro presbitero, test. Leone 20 χύρης πρεσβύτερος μάρτυρ. λέων πρεσβύ- presbitero, test. Malaciano presbiτερος μάρτυρ. μαλακιανος πρεσβύτερος tero, test. Pietro presbitero, test. Coμάρτυρ. πέτρος πρερβύτερος μάρτυρ. κων- stantino Larditre, test. Niccolò Bissetσταντινος λαρδίτρης. νικολαος υισση- tune, test. Leone presbitero, test. E τούνης. έγράφηδια χειρός κανσταντίνου stato scritto per mano di Costantino votapiou.

μώνια έστησαν καγώ αυτός μου, ήδία μοῦ io stesso di mia propria volontà ed notaro.

## XVI.

μου επεριόρισα, και' τὸν στραυρὸν, ή- stesso li ho segnato. E la croce di

6630. - XV indiz. (Costantinop.). 1122. - XV indiz. (Romana).

X Σιγίλλιον γενάμενον παρ εμου ματ-Σαιού δέ πρεουούν. |

Sigillo fatto da me Matteo di Creun. In nome del Padre, del Figliuolo

ΚΕ'ν ονόματι του πατρός και του ύιου και του αγίου πνέυματος φένομαι έγώ ματβίος του άμιστράτου σύν τη συμυήο μου δομμάλδα, ὁ και ἀδελφός χου δὲ κριδυν | αφηερόνοντα την μανήν της άγίας άναστασίας έπιτοπής ς του αμηστράτου. σύν τῶν ἀυτῆς κτησματων. ὅϽεν και di Amistrato con le sue possessio-4 χύριος | ό Βεός μου έ Βεσεν εις την ψυγήν. ni; siccome il Signore Dio mi pose καὶ περί ψυχικής σωτιρίας τών έμῶν γω- nell'anima. E per la spirituale salνέων. καὶ του έμου άδελφου σήριγου δέ | vezza dei miei genitori e di mio fraπρουούν, στέργω είς την μονήν του άγίου tello Serico di Creun lo concedo al

e dello Spirito Santo. Comparisco io Matteo di Amistrato con la mia consorte Dommalda, e fratello di Chù di Creùn di concedere il monistero di Santa Anastasia sopra il luogo φηλίππου των δεμέννων, του ήνε αυτήν monistero di San Filippo di Demen-6 μετα του περιόρισμου. όθεν | και άυτος na per esserlo coi confini, onde io

διόγύρος έγρα τα. όντος μου άντας έσο propria mano ho scritto, essendo io 7 είς την μανήν, και με τεμαί ηφάνεντο stesso entro il monistero. E meco είς το περιόρισμών. ούκως δέ μελλη- comparvero nella limitazione dei con-8 ριούμ. και ὁ υησκόμιτος λέον.... | τα fini Uco di Melleriùm, e il Visconte ρατης, και γικολαος υισσιτούνης, και δε Leone ....tarate e Niccolò Bissitune ληπη πολλοί, και πανδόλφος, ὁ δέ ed altri molti e Pandolfo. La divi-9 περιορισμώς | υπαργη σύν του ορός γορ- sione dei confini poi è. Con il monte 10 του και δέκατης και έρβατήκου | και di erba, di decima e di erbatico; ed εγήν και άδιαν και είς τον αυτών τώπον avere anche la libertà di fare nel me-11 ποι ησέ ιδρόμηλον, πρός Βροφήν των desimo luogo un mulino per l'ali-12 έχησε μελλόντων εσεσθαι άδελφαν. | έχ mento dei fratelli che saranno ivi per τον αναταλυκών μέρος, απο την υηννή- essere. Dalla parte di oriente da Benμερην τὸν χετην ός αναυέννη, μέχρι nemere (cioè Bronte) la serra che 13 εις τὸ λάκκον | του τζήρι, και κατα- ascende sino il lago di Tzere, e diυένγη ὁ χετης είς τὸν χήμαρρον, άχρι scende la serra verso il torrente sino 14 της Βαλάσης δε χήννουν | τὰ ὕδατα είς il mare come scorrono le acque verso τήν έκκλησήαν, και επανακάμτει έκ της la chiesa, e dal mare ritorna come Salacons. os avausvyn o xerns rus a- ascende la serra dell'aria sino verso 15 ρίας | άχριης τον υηννήμερην. και σην- Bennemere e conchiude dove si fece κλύη. όθεν ή άρχη έγένετο. όστης δ'αν il principio. Chiunque dei miei figli 16 πωται' καιρός | φανή μετατρέποντα, ή ο altri in qualunque tempo compaέπερεαζυντα την τάυτην μανήν, ή τέκ- rirà di sovvertire o di nuocere questo 17 νον μου, ή ηδιας | ήνα σχή το ανάθεμα monistero, che si abbia la imprecaπαρα πατρός και ὑιοῦ και ἀγίου πνεύ- zione dal Padre, dal Figliuolo e dallo ματος και τών τίη πατέρων και την αγ- Spirito Santo e dai trecento diciotto 18 χόνην του ιούδα. | πρός δέπερισσοτέραν padri e lo strangolamento di Giuda. πήστοσην και άσφάληαν των έντηχαν- A più abbondante fede e sicurtà delle 19 νόντων, εκύρο σα τη εμη, σηνίθη διά avute cose ho confermato col mio con-

κήρω υσύλλη. 📉 ¥ ¥ μάρτυρες δε ύπαρχον τζηουφρέ λητζή ἄμα συμυίω άντου 🔀 και Letzè una con la di lui moglie e Ra-21 ρανάλδος δελατζηάλληα. | Και ράος naldo di Latzeallea e Rao Borriere, υορριέρης 📯 ραηνάλδος συνεσκάλκος. Raenaldo Sinescalco e Leone Purco, και' λέον πουςκος 🔀 ὁμφραίς ὑώς του Omfrè figlio di Samfrè, Camirelenga 22 σαμφρέ. [ Κόκαμυρηλήνγγας. Κική e Turcotto. Consta umile notaro teτουρκόττος. 🔀 κώνστας έυτελής νο- stimone mi sono sottoscritto. Pietro 23 τάριος μάρτυρ ὑπέγρα. Τι πέτρος umile notaro testimone mi sono sot-

sueto bollo di cera. I testimoni poi furono: Tzeusfrè

ευτελής νοτάριος μάρτηρ ὑπέγρα. Το toscritto. Calociro presbitero, testiκαλοκύτης μάρτης 🔀 λέον πρεσυύτερος mone. Leone presbitero, testimone. μάρτυρ 🔀 μαλακηάνος πρεσυύτερος μάρ- Malaceano presbitero, testimone. Pie-24 τυρ. 📉 | πέτρος πρεσυύτερος μάρτυρ. tro presbitero, testimone. Leone Ra-🖈 λέον ραχής μάρτυρ. 💥 πάνκαλλος chè, testimone. Pancallo notaro, νοτάριος μάρτυρ 🗙 κάνστας λαρδίτρης testimone. Consta Larditre, testi-

μάρτυρ. ¥ έγράφη έν ετη εχλ. έγράφη διά 25 γειρός ἐαάνγου γοταρίου ἐυτελοῦς.

mone.

È stato scritto, l'anno 6630. Scritto per mano di Giovanni umile notaro.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1122. Ratificatio facta a Mattheo Creone de feudo sanctae Anastasiae: di lu fegho di S. Anastasia (Carattere ricalcato).

Privileiu de sancta nastasia.

to the arise avastachas.

Questi due ultimi diplomi furon concessi da una stessa persona, Matteo de Creún, e contengono una sola donazione, cioè il feudo di S. Anastasia una al santuario ivi esistente. Quest'ultimo ha una data certa, cioè 1122 di G. C. e 6630 del mondo, laddove l'antecedente è senza note cronologiche. Tuttavia è indubitato, che l'antecedente sia di data anteriore, comechè quest'ultimo ne contenga la conferma e la omologazione.

Poichè i due diplomi partono da un medesimo individuo e non trattano se non di unica concessione identica, riassumo in una stessa nota le condizioni materiali di tutte e due le pergamene.

È facile rilevare dalla lingua adoperatasi, dalle forme della scrittura, dal ricordo dei testimoni e dall'indole della esposizione, come entrambe siano state vergate ad un tempo o con poco intervallo.

Entrambe le pergamene non hanno uguali dimensioni. L'antecedente è lunga 32 centim. e larga 25. Questa è lunga 58 centim. e larga 28. Le linee dell'una e l'altra sono rette, ma non conservano esatta equidistanza. I caratteri in entrambe sono crassi e rudi.

Le linee 9, 10, 11 di quest'ultima sono di carattere diverso dal testo e sembrano identici a quelli dell'antecedente.

Questa ha solo il segno del suggello. A rincontro nella prima all'angolo destro inferiore sussiste la cera corrosa colla impronta del cavaliere armato.

Questa con data certa è citata nel ms. di Schiavo, num. 15, e fu ridolta in facsimile e in lezione letterale, 24 sigillum, da Tardia. E per epigrafe nel fac-simile si legge: Videtur pergamenum olio fuisse immersum. L'antecedente, cioè quella senza date, non fu mai letta nè anco in parte. Tanta è intricata la scrittura.

Sul rovescio di essa si legge: — το της αγίας αναστασίας. — τό άγιον μετώχαον του άμιστράκου. — 1171. Donatio pheudi S. Anastasiae fucta a Mattheo Creone monasterio S. Philippi Fragalatis. — donazione greca di S. Anastasia. Concessioni di lo feghu di Santa Anastasia in lo territorio di S. Marco fatta per lo S. Matteo Creo chi al presenti non si teni.

# XVII.

εχλη'. Μάρτιος, ιή. ΙΙΙ ίνδ. apré, Mapries, in, III lyd.

6633. Marzo, 18, III indiz, (Costantinop.). 1125. Marzo, 18. III indiz. (Romana).

¥ γουλιέλμος έν Βεου έλαίου άρχιεπίσκοπος δραήνας δέ και μεσσίνης. τόν μάρτιον μήν είς τὰς "ϊή" τῆς ἐνδικτιώνος γ' κλβασιν πρός με οι άνβρα ποι των αχάραν (1) όντας καμου έκξισε, προς τὸ ηδίν την έμην χώραν (2) ανακαλούντα ο νικόλας ο υρίγγιλος και' νικότας καλιωνὰς και' θεόδας ος ὑιὸς γικολάου κονδογαλάτη. ὅτι οἱ μοναχὸι του αγίου νικολάου και χαξάνας. έδηρανομάς (3) δια το χόρτον εις το κάστρον (4), τουτω δέ καμου ακούσαντος. εσυνάθρησα άπαντας τούς sono insino a castro. Ed io ciò avendo καλούς ανθράπους της έμης χάρας χά- udito congregai tutti i buoni uomini ραν υιερείς τε και λαϊκούς τον πρε- della mia terra di Alcara, sacerdoti e υυτε φίλιππον και πρέυυτε υασίλιον. laici, il prete Filippo e il prete Ba-

Guglielmo in Dio misericordioso arcivescovo di Traina e di Messina nel mese di marzo addì 18 della indizione 111. Vennero da me alcuni uomini di Alcara, essendo io lì per vedere il mio paese, avendomi chiamato Niccola Bringilo e Nicota Calionà e Teodoro figlio di Niccolò Condogalate, perchè i monaci di San Niccolò e di Gazana (feudi) contendevano per l'erba (pei pascoli) delle tenute che και πέτρον υισκώμιν, και λεόπαρδον silio e Pietro Biscomi e Leopardo,

ξεροζάντην, και γικόλαον ράκαν, και Cserozante, e Niccolao Raca e Teoθεοδώρος (5), καμγακός και σέργιν Le- doro Camnaco e Sergio Psematze e μάτζην, και πέτρον τρομαργον, και γι- Pietro Tromarko e Niccolao Rondio κόλαον ρονδιον και γικολαον κονδογαλά- e Niccolao Condogolati e Giorgio Noτην, και γεόργιον νογαριτον, και αν- garito e Andrea Lixal ed altri ed alδρέαν λιξαλ. και τους άλλους ετέρους tri buoni uomini della terra. E li inκαλούς ανθρώπους της γάρας, και έ- terrogaj per qual causa posseggono ρώτησα αυτούς, δια ποιον πράγμαν επι- i monaci la tenuta e ebbero tutti riπρατουσι οι μοναγοι την χάραν και α- sposto dicendo: noi, o nostro sanπεχρίθησαν άπαντες λέγοντες. ειμείς tissimo padrone, abbiamo concesso αγιωτατε ημών αυθέντα άφιερωσαμεν τα i poderi al monistero di San Filip. γας άφια είς την μονήν του άγίου φι- po, perchè taluni dei nostri fratelli λίππου, διώτι τηνές των ημών άδελοών furono infiammati dallo Spirito Sanυπήργασιν πνευματησμένοι (6) και πα- to, e si provvide a che fossero moραυτίκα ζειέγένετο μοναγός. ε Βεραπέυετο, και άλλοι καθομολογημένοι απομικρίθησαν (7) ίνα γένονται μοναγοί, καί δί αυτην αγαπην των ημετέρων αδελοών dei nostri fratelli e figli abbiamo conκαί τέκνων, άφιερωσαμεν άυτά εις την cesso li stessi poderi al monistero. μονήν. και' πάλιν ο ηγόυμενος έδακεν Ε di nuovo l'Egumeno diede a noi ημίν τίνος υσδιον (8) τινος άλογον (9) και το μοναστηριν ήμετερον υπαργει, και' οι' αδελφοι ημάν υπαρχουσι έχει, τουτω δε telli sussistono li. Ed io ciò avendo καμού ακούσαντες αποστιλα γραφήν εις udito spedii una lettera all'Egumeτον ήγούμενον ίνα ελθη πρός με. και' καιον εστιν ίνα έχουν αυτά οι μοναχοι' sti poderi i monaci, come anco teώς και μαρτυροίν αυτα οι καλὸι άν- stificarono le stesse cose i buoni uo-Βραποι τῶν αγάρεν, και ἔστερξα αυτών mini di Alcara, ed ho concesso ad ίνα έγουν απαντα γωράφια, της λίμνας essi avere tutti i poderi di Limina επίσκοπος ή άρχιεπισκοπος ή δουλευ- scovo ο arcivescovo ο servitore (uf-

naci, ed altri essendosi confessati affermarono (e direi meglio scelsero) farsi monaci. E per questo amore un bue ed un cavallo e il nostro monistero sussiste. E i nostri frano perchè venisse da me. E essenελθάν επερώτησα αυτόν, και έιπεν μοι do venuto lo interrogai e mi disse τον αυτόν λόγον, τουτω δε καμού α- la siessa ragione, e conoscendo il diκούσανπος και τόων το δίκαιον, ότι δί- ritto, perchè diritto è di avere queκαί του κάστρου, και του στοριανού e di Castro e di Storiano sino alla άχρι τερμάτων αιώνων. και ίτις δάν fine dei secoli. Epperò se qualche veτης έχ την άρχιεπισκοπην της μεσοή- fiziale) dell'arcivescovado di Messina νης φανή εναντιόνοντα τούς μοναγούς apparirà voler avversare i monaci του άγίου φιλίππου, σχή το ανάθεμα di S. Filippo, abbia lo anatema dai των τ'ίη άγίων θεοφόρων πατέρων, και' 318 padri ispirati da Dio e da me pecεμου του κακρταλου πριεπισκοπου γου- calore arcivescovo di Messina. Questo λιέλμου, τουτο δε εποιησα κατενόπιον poi ho fatto alla presenza di fedeli πιστών μαρτύρων.

testimoni.

₭ In nomine domini nostri iesu γριστι. Ego Willelmus ecclesie trainensis et messanensis archiepiscopus concedi et dedi monachis Sancti Philippi terras quas istud privilegium dicit per testes bonis hominibus terre et sine munere et ullo malo vicio et propter hoc quod ego vidi quia monachi (10) illas ante me tenebant dimisi illas in pace. Et ego dedi pro amore dei et anima Comitis Rogerii et Comitissa adelaide (11) et pro anima illorum hominum qui terras isti ecclesie dederunt. Et quod dicti manu 'tenuissent (12) sic illis annui et feci eis istud privilegium. Et si quis episcopus aut archiepiscopus aut electus hunc nostrum sigillum violare voluerit sub anathemate dei et nostro sit, fiat, fiat, amen. amen. Et hoc annui et dedi per capitulum et ecclesie trainensis et messanensis. Et ego dedi terras de limina et de castru et de storiano. Hujus rei testes sunt magnus percentor, magistro guarnerio. Robertus Crispinus Rolandus canonicus. Gauffredus archidiaconus Trainensis. Guidus. lordanus camerarius. Sergius Bonus, bellus camerarius, anno ab incarnacione domini nostri iesu γριστι MCXVII. Indicione III.

#### ANNOTAZIONI.

Manca la pergamena. Nel ms. di Tardia Qq. F. 142 vi ha il fac-simile e la lezione letterale n. 22. Nel ms. di Schiavo Og. F. 141 vi ha la esemplazione del testo latino n. 12, dove per concitiare la indizione ni coll'anno mexvu si legge corretta la indizione, riferendosi alla x; laddove la indizione in si legge sì nel testo greco, che nel latino.

Questa pergamena fu pubblicata da Niccolò Buscemi nella Biblioteca Sacra, giornule ecclesiastico di Palermo, t. 1, pag. 365, il quale la riporta all'anno 1118 e crede doversi correggere l'anno invece della indizione, e quindi retrotrarre al 1110.

Sulla quistione cronologica non si può trarre argomento intrinseco, mancando l'autografo, il quale, dicera Buscemi, pag. 365, è un diploma con due lingue, che si conserva originale nelle carte antiche dell'ospedale grande di Palermo. E a pagina 368. Quello intanto è certo che il nostro diploma ha tutti gl'indizi della autenticità. Egli il Buscemi non ne diè la versione italiana, abbandonato dai suoi modelli. Vedranno gli esperti quanta sia inviluppata la intelligenza del testo, ed oggi si rende più oscura senza il riscontro dell'originale e se felice sia riuscita la mia interpretazione, lo ritengo la data al 1123, perchè vi coincide la ili indizione, perchè quando fu dato il diploma Adelaide era morta, (morì al 1118), perchè Guglielmo fu arcivescovo tra il 1120 al 1130, e perchè facilmente il copista invece di serivere maxxv vergò maxvii. Per la intelligenza ho seguito il fac simile di Tardia, che è guida più sicura della lezione letterale.

- (1) Αχάγων. « Α'χάγων (τών), c. 1118, Giorn. Eccl., tom 1, p. 365. Alcara delli Fusi? voy. » Carte comparée. Notice, par M. Amari.
  - (2) Χόραν. Conferma, che αχάρων debba intendersi per Alcara.
  - (3) E'onegrouxe. Credo per considuoro, da onelvoux, contendere.
- (4) Ε΄τε τὸ κάστρον. Sembra che nel feudo di S. Niccolò si sia edificato un cenobio dipendente dal monistero di S. Filippo a spese ed oblazioni degli abitanti di Alcara.
  - (5) Θεοδώρος. Strano mescuglio di accusativi e nominativi.
  - (6) Πνευματησμένοι. Non s'incontra in alcun glossario. Πνευματών è voce classica.
- (7) 'Α' πομικρίζησαν. In Tardia άπομικρίζι. Non veramente άποκρίζησαν, da άποκρίνομα per rispondere, dire, affermare e poi anco scegliere?
  - (8) Τόδιον. In Tardia νο, Βόδιον, Βόιδι, bos, buculus; Du Cange, glossar.
- (9) Αλογον, animale, cavallo. Ved Du Cange, glossar. Διογον, Esichio; διογον, κακτύν, καμβλημα Δλόγον. Pare che l'abbate di S. Filippo abbia voluto contribuire un bue e un cavallo per la esistenza e sussistenza del cenobio fondato nel feudo di S. Niccolò.
  - (10) Monachi. In Tardia, monachis.
  - (11) Adelaide. Dunque Adelaide era cessata di vita quando fu dato il diploma.
- (12) Dicti manu tenuissent. In Tardia (fac simile), quod d'. manutenuisset reg. re ger, etc. Quod dedi manutenuisset..... nella lezione letterale. Quod dedi manu tenui nel ms. di Schiavo. Quod dedi manu tenuisset reg. ger. Buscemi, copiando Tardia senza rendersene ragione. Ma non è conforme al costrutto grammaticale e al senso, quod dicti (monachi) manu tenuissent, perchè i detti monaci l'avevano posseduto, sic annui illis ec.?



## XVIII.

(sxpo). A'vyoveros. IIIII ivo. (aple'). A vyovoros, HIIII lud. 6644. Agosto. XIV indiz. (Costantinop.). 1136. Agosto. XIV indiz. (Romana).

💥 κατά τον άυγουστον μήνα της ῖδ' έστιν άρτίως ὑπό χειρών ἐτέρων καγώ

Nel mese di agosto della xiv inένδικτιώνος όντως καμου έαμανου και dizione. Essendo io Romano stratiστρατηγου δεμέννων. ήλθες πρός με goto di Demenna, sei venuto da me σύ ο χοναχός σάυας και καβήγούμε- tu Saba monaco e Categumeno del νος μονής του άγίου μεγάλου μάρτυ- monistero del santo grande martire ρος Βεοδάρου μύρτου. λέγαν μοι. ότι Teodoro di Mirto, dicendomi: che un σιγίλλιον έχω παρα του κόμητος του sigillo tengo dal beatissimo Conte inμακαριατάτου, ὑπερ τῶν χαρισμών δια- · torno le divisioni del territorio del moκρατήσεως της μονής. λεγω δή, από τε nistero, voglio dire della dipendenza, μετοχιου χαραφίων και παροικαν (1). dei poderi e dei villanaggi, e di più και το μέν ένα μετόχιον ήσε την άγίαν il monistero possiede una dipendenza, Βεοτόκον φριγάνου έπικρατειη μονή. τόν cioè la santa madre di Dio di Frigano; δέ άγιον βάρυπρον, δυκ έπικρατει άλλ' ma non possiede Santo Barbaro; ma è da non guari sotto mani altrui. Ed io ο ταυτα ακούσας εποίησα άγαγειν τον uditocio, ho fatto addurre l'Egumeno ηγουμενον αγίου υπρυάρου, και ηρώ- di Santo Barbaro e lo ho interrogato

3.

σύν τω λόγω ήγαγεν ήμιν σιγίλλιον riale ha addotto a noi un sigillo scritto γραφέν έν τω καιρώ κυρου χριστοδού- al tempo di messere Cristodulo amλου (2) του άμμηρα, ωτά υτος ὑπέδειξεν miraglio. Similmente ha dimostrato a ήμιν και σαυας ο καθηγουμένος αγίου noi anche Saba Categumeno di San θεοδώρου τὸ σιγίλλιον του μακαριωτά- Teodoro il sigillo del beatissimo Conτου κόμητος, καγώ δὲ τοῖς δυσὶ σῖγίλλίοις ένωτιασθείς, ούκ άυθις τουτω ήγαγον είς κρίσιν, άλλ' έμακροβύμησα, άγρις ότου εν τη κόυρτη απήλθον, καί έξύφανα τουτο τοις άρχουσι λεπτομερώς λέγα δή κυρου του αμμήρα και κυρου βασιλείω σευαστώ και κυρου παένα (3). και ό μεν κύρις άμμπράς έφη μοι λέγων (4) δυτως. ότι έγω μέν όταν πρός έτερα γένεσθαι αυτου σιγίλλιον ούκ έγίνωσκα, ότι έτέρας μονής ὑπάρχειὑπεξούσιον, άλλ' οὖν σὐ ότάν ὑποστερέ‡ης έν τω άγια μάρκο ποίησαι αγαγείν έμπροσθέν σου, πάντας ηγουμένους τε καί πρεσβυτέρους, και άργοντας, και έρεύνησαι ύπερ τουτω άκριυως και ή μά-Σης ότι πρώτερον έγεγόνι τό σιγίλλιον. αγίου θεοδορου. ὑποστρέξαι την μονήν αγίου υπρυάρου, έν τη έξουσία του αγίου θεοδάρου, τὸν ἀυτὸν λόγον μοι εἶπαν και οι ετεροι άρχοντες έγω δε έλθων είς τον άχιον μάρκον έσυνήθροισα πάντας καθά προσετάχθην παρα τών άρχόντων της κούρτης. λέγω δή τον καθηγούμενον μονής αγιου φιλίππου. και χρηστόδουλον καθηγούμενον άγίου πέτρου, και βασίλιον πρωτοπάπα (5) σύν τουκλήρου αυτου, και νοτάριον υπσίλιον κριτήν, και γοταριον υασίλιον γρασίτειλον (6). και νικολαον κάπρον και νικολαον του αλφέρι.

τησα αυτόν υπέρ τουτων, κακείνος δε intorno a ciò, e quegli con un memote. E però io a due sigilli posta attenzione, non subito ciò ho dedotto in giudizio, ma ho temporeggiato fino a che fossi ito presso la Corte e avessi disvelato ciò ai governanti dettagliatamente, voglio dire al messere ammiraglio e al messere Basilio Sebasto e al messere Paeno. Ed il messere ammiraglio mi ha detto : che io non so quando ad uno dei due monisteri sia stato fatto il sigillo e che sussista dipendente da altro monistero. Adunque tu, quando sarai ritornato in San Marco, farai addurre alla tua presenza tutti gli Egumeni e i presbiteri e gli arconti, ed investigherai ciò diligentemente; e se apprenderai che prima fu fatto il sigillo di San Teodoro, ridurrai il monistero di San Barbaro nella potestà di S. Teodoro. Lo stesso discorso mi hanno detto gli altri arconti. Ed io venuto in San Marco ho congregato tutti come mi fu preordinato dagli arconti della Corte, voglio dire il Categumeno del monistero di S. Filippo e Cristodulo Categumeno di S. Pietro e Basilio protopapa col suo clero e notar Basilio giudice e notar Basilio Grastillo e Nicalao Capro e Nicolao di Alfieri e καί γοταριον υπείλιον του έππου. καί συ- notar Basilio D'Ippo e Simeone Buμεώνος υσυνητου καὶ γοτάριον φίλιππον neto e notar Filippo Polemeo e Leone πολαιμέον, και τον λέον ροδωπάτην, και Rodopate e Niceta Policarpo e preνικήταν πωλυκάρπον, παρώντως δέ και sente poi anche il notaro Teodoro νοτάριου θεοδωρου υεσκόμητος, και έρω- visconte; ed avendo loro interrogato. τήσας άυτους, απεκρίθησαν πάντες λέ- tutti hanno risposto dicendo, che noi γοντες, ότι ήμεις μέν καλάς γινώς κομεν ben conosciamo San Barbaro essere τὸν ἄγιον υάρυαρον, ὄντα μετόχιον του dipendenza di San Teodoro e questo άγίου θεοδώρου, και τοιουτό σιγίλλιον sigillo fu fatto dal beatissimo Conte: του αγίου Βεοδώρου, έγεγόνι υπό του μα- e avendo appreso la verità su tutte καριωτατου κόμητος, και μαθών την à- cose, abbiamo determinato essere San λήθειαν ύπερ πάντων, εστέρζαμεν του Barbaro dipendenza di S. Teodoro, είναι τὸν ἄγιον βάρυαρον, μετόγιον του come anco preesisteva. Questo poi αγίου θεοδάρου, καθά και προυπάρχει. costavendo determinato abbiamo fatto τουτω δέ ουτως στερχ Σεντως, πεποιήκα- ad esso il presente sigillo per essere μεν αυτου το παρόν σιγίλλιον του είναι irremovibile questa tale dipendenza άπαρασάλευτον, το τοιούτον μετόχιον εκ dal monistero di S. Teodoro. D'onde της μονης άγιου Βεοδώρου, οθεν και το e il presente sigillo improntato col παρονσιγίλλιον σφραγησ Sèv, τη ημετέ- nostro bollo è stato consegnato ad ρα βουλλη έπεδώθη αυτώ μηνί και ίν- esso nel mese e nella indizione di δικτιώνος της ανωτέρας. sopra.

Η ρωμανό ο ξενα εκρινέν εκείνα (7). Romano Xena ha giudicalo ciò.

#### ANNOTAZIONI.

Manca la pergamena. L'esemplare è stato ricavato dal fuc-simile di Tardia 3 sigillum, in fronte a cui si legge: Aliud sigillum ut supra autographum in pergamena ad cujus calcem adsunt scissurae seu sectiones cum maculis cerae rubrae, ubi adhaerebat sigillum unius unciae diametri ellipticae formae.

La data dell'anno è taciuta. Probabilmente corrisponde al 1136 di G. C., in cui coincide la xiv indizione. Dalle nozioni che si hanno dal testo, non si può far assegnamento. Certo è, che il giudicato ebbe luogo dopo la morte del Conte lluggiero, e quando Cristodulo ammiraglio più non era.

(1) Παροίκων. Πάροικα, praedia, quae «αροίκοι» ad colendum conceduntur sub annuo censu... Πάροικοι, accolae, ascriptitii, qui simul cum praediis vaenibant... Πάροικοι, accola, incola, colonus. Du-Cange, glossar.

(2) Χριστοδούλου. Cristodulo fu grande amniraglio nella corte normanna di Sicilia verso l'anno 1112 e perciò prima del celebre Giorgio di Antiochia. Cristodulo fu anco lui di Antiochia.

- (3) Βαπλείν σεναστή και καίνω. Di questi due personaggi ancora non si ha memoria. È ad attendersi la pubblicazione di altri documenti per poter aversene ragguaglio.
  - (4) Alyon. Par che nel fac-simile leggasi hiyas.
- (5) Πρανοπάπα. Nel fac-stinile ă m m. E nella riduzione πραποπαπ. Più chiese in Sicilia nel medio evo ebbero i loro protopapi. Νακέτης καί πρανοπάπας καστέλλου. Niceta e protopapa di Castello leggesi in un diploma della chiesa di Messina. Εντελής τερών κυώλας καί πρανοπάπας γιμόνω, Umile saccydote Nicola e protopapa di Rometta in un diploma della stessa chiesa di Messina. Ma tra i protopapi delle chiese siciliane rimase celebre sino a noi quello della collegiata della cattolica di Messina.
- (6) Γραστείλου, in un atto di vendita del tabulario della chiesa di Messina in data del 1139 si leggo: Σε φελικετοί πολο νοιαχίου βαπλείου γραστελίου μάρτου 'υπεγραξα. Filippo figlio di notar Rasilio Grantello testimonio mi sono sottoscritto.
  - (7) Express sucrea. Costumanza di firmare e sottoscrivere il giudice la sentenza.



# XIX.

6676. Gennaro, 18, 1. Indiz (Costantinop.). 1168. Gennaro, 18, 1. Indiz, (Romana).

Re guillelmu dev gratia in una cum la serenissima matri regina signura margarita pir quistu presenti cumandamentu a tutti li conti et ba-43 runi iudichi acathapani (1) et furisteri et a quilli | hi annu potestati secundu lu tempu volendu fari caritati a lu monasteriu di sanctu philippu di demina cumandamu hi paxanu li bestiami di ipsu a li terrii di nostra signuria inpeditavilimenti et senza turbationi dundi nui pir lu presenti 44 comandamentu cumandamu atzohi aia audacia | di paxiri lu dictu monașteriu în nostri terri dui milia pecuri dui chentu vachi chentu iumenti chinquichentu porchi francamenti et inturbavilimenti senza impachu et impeditu di paxiri la herba et si alcuna persuna herbagiu chircassi undi 45 volissiru paxiri hi paxanu | liberamenti et inpedimevilimenti di lu bestiami di lu dictu monasteriu fussi hi livatu la provisioni di la persuna pir ben hi alcuna persuna parissi turbandu oy inpeditandu li bestiami di lu dictu 46 monasteriu oy persicutandu oy chercandu erbaxu di loru oy hi altra | cosa non solum sarra amancatu di li cosi soy ma etiam sustinira la ira oy ottangira di la nostra signuria, perzo fu quistu presenti cumandamentu

a lu sanctu monasteriu di la signuria mia ammissina a li xviii di gen-47 naru prime indictionis. a li anni sey milia et sey chentu sittanta | sey passati di lu criamentu di lu mundu.

Estratto dalla pergamena dell'anno 1441, 24 maggio, indiz. IV, contenente il transunto di Blasco di Naso.

(1) Achatapani. Catapani o acatapani si chiamarono i prefetti della provincia e della città e coloro che furono spediti a governare in Sicilia e in Italia dagl'imperatori bizantini. Le loro attribuzioni in progresso di tempo furono in Sicilia arrogato ai bajuli e ai segreti ec., e i catapani rimasero ministri bassi del magistrato della grascia e serventi degli uffiziali civili incaricati a giudicare le liti insorte nei mercati e a conservare in essi il buon ordine e la polizia.



## XX.

6678. - I indiz. (Costantinop.). 1170. - I indiz. (Romana).

¥ σίγνον χειρός φηλίππου ὐιοῦ νηκολάου ώρσείνα.

¥ι έν ονόματι του πατρός και του ύιου και του άγιου πνευματος, φένομε τύνην καγό ο άνοτέρω φίλιππος ο το σίγνον του τημήου και ζοόπιού σταυρού ήκήα μου χείρι πήξας εν τόδε τό ύρη, την παρόυσαν ένγραφον αποχήν αποταγίν τελήμν και πληρεστάτην διάπρασίν τή Βομε και πηδ εκουσία μου τη υουλή και Βελήση, και ούκ εκ τηνος τό παραπάν άνάγκης ή βήμς ή χλέυϊς, ή ραδιούργίας. ή αρχοντηκής επηκουρήκς άλλα φαύκτο αγνήςς. πέπρακα προς σέ τόν νηκολαον ξερόν τό έμον χοράφιον

Segno della mano di Filippo figlio di Niccolò Orsino.

Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Comparisco dunque anch'io Filippo che più sopra il segno della onorabile e vivifica croce di propria mia mano ho impresso qui nel testo. La presente scrittura, apoca, quietanza, perfetta e pienissima vendita pongo e faccio di spontanea mia volontà e non affatto per costringimento alcuno o violenza o dolo o astuzia o signorile suggestione, ma col fatto di purità ho venduto a te Niccolò Xero il mio poτὸ όντα και διακύμενον ής τόπεν λεγό - dere sito e posto nel luogo denomiμενον κουλτούραν πλησίον του άγιου nato cultura vicino di San Filippo φιλίππου διά ταρια του κρατεού ρηγός per tarl 57 del potente re. E poi il ταρια πεντέκοντα επτα, έστιν δέ καί podere di tumoli 8 e li tumoli si τό χαραφιον Βεμέναν ή και λαυόντο presero dalle tue mani nelle mie τύμϊμα ἀπὸ σῶν χειρῶν ης χείρας έμας, mani. Ho fatto a te la presente venέπήησα σε την παρούσαν καβαροτέραν dita per aver tu lo stesso podere da διάπρασιν του έχην σε αυτό από του ora e sino in perpetuo tempo ed νήν και ής δηηνεκες χρόνους έξουσίαν avere potestà vendere, donare, perπουλείν χαρήζην ανταλλάττειν και ής mutare, e inscrivere in dote ai figli πρήκας τέκνων γράφην. ός τό κύρος και come la padronanza e la potestà da την έξουσίαν παρ έμου ήλυφός, και me hai ricevuto. E se taluno per ทักเร ชิล่ง จุลงที่ สอระิ มะคูอื่ม ย่น รอง ยุ้นซึ่ง avventura comparirà qualche fiata di ήδητν, ή τέχναν, ή κληρονόμαν όχλούν- tempo dei miei stessi o figli o eredi τα ή έμποδήζοντα την τη αυτην διάπρα- turbare o impedire questa tale venσιν, μη ήσακουέτα, άλλ' ήνα τιμηούτο dita non sia esaudito. Ma che sia ης το δεσποτικόν σαγκέλληση νομίσματα condannato in pro del fisco a 36 λε. ήθουτω στέργιν και έμμένην πα- numismi. Così stia ferma e rimanρούσα διάπρασις καθά άνοτέρω έφιμεν. ga la presente vendita, come più soέστιν δέ και ο ένορηασμός του τηούτο pra abbiamo detto. E poi la limitaχωραφίου έκ το ανατολυκόν μερος κκ. zione dei confini di questo tale poτερχετε ή όδος, και έκ το άνο μερος dere dalla parte orientale discende φιλιππου λανβαρδίου και ns το επη- la via e dalla parte di sopra di Fiκάτο μερος οι παίδες συετουκαπτή, και lippo Lambardio e dalla parte di sotto ης το δυσικόν ό έμος αγοραςτής. και i figli di Syecapte dalla parte occidenλέων ο κουσεντίνος. τουτο δε γεγονέν tale il mio compratore e Leone Cosenκατενόπηον τον έξήευρε Βένταν ποιστών tino. Questo poi si è fatto alla preμαρτύρων.

Η ήλημε ύιος Βεοδημοή μαρτυρ υπεγραφα Η γεόργησε ικός κόνστα καρ- mi sono sottoscritto. Giorgio figlio di ρηκάτου.

Η μαιστωρ βασιλείος καρρηκατός μαρ. τυρ υπεγραξα.

Η έγραφη εν το έτο εχοή ινδικτιωyos a.

senza dei ritrovantisi fedeli testimoni.

Elia figlio di Theodecoè, testimone Consta di Carricato.

Maestro Basilio Carricato, testimone mi sono sottoscritto.

È stato scritto nell'anno 6678, indizione 1.

Manca la pergamena. Ricavata dal fac-simile di Tardia ms. 25 sigillum.

## XXI.

xx'. Νοεμ' βριος, x'. Π 12δ.

6680. Novembre 27. V indiz. (Costantinop.).

- Margarita dei gratia Regina mater domini Regis. Veniet (1) at nos abbas sancti philippi de sancto Marco quem¦dam de fratribus ecclesie at 1. s panormum transmisit cum sigillo quod ipsa ecclesia habet statum a co-
- 3 mite Roge rio qui eam condidit. continens homines eiusdem ecclesie. libe-
- 4 ros esse ab omni angaria atque servicio. Si[gnificavit (2) autem nobis quod baiuli sancti marcii et maniachii. et eorum comunitas hominibus et casa-
- 5 libus eius | molestiis (3) inferunt. Recipientes autem sigillum vidimus con-6 firmatum a glorioso Rege Rogerio be|ate memorie, quapropter conces-
- simus et confirmavimus quicquid in ipso continebatur, precepimus igitur firmiter | tibi, ut baiulis maniachii et sancti marci, et comuni populo pre-
- s cipias, ut deinceps nec hominibus nec calsalibus ecclesie predicte. ullam inferant molestiam, et ab angaria et a lignaminibus mascali et ab mura-
- 9 liis. | et ab omni adiutorio ipsos quietos dimittant. nec de forsaturis (4)
- 10 nec de decima ovium se intromittant. | ut amodo super hoc nullam proclamationem audiamus. et postquam legeris cartulam. des eam abbati pre|-
- 11 fate ecclesie. saucti philippi pro futuris bajulis. Datum Panormi xxvII die
- 12 mensis novembris indictionis | quinte.

13 💥 μαργαρίτα έν χριστώ τώ θεώ έυσε- Margarita in Cristo Dio piissima βεστάτη ρηγένη και μήτηρ του κρα- regina e madre del potente e sanταιου και' άγίου ρηγός \* \* |

Έπει (5) δή τδις έξ απαλών ονύχων τον 15 το βίου εξιλεείν επιελεξαμένοις. | καί lenzio e nel deserto per propiziare 16 και εκλειπαρούντα τον Βεον, ψπέρ παντό morando, notte e di pregando e supτου γριστιάνικατάτου λαού και είρη- plicando Dio in pro di tutto il cristiaνηκης καταστάσεας. νόμιμον άρα και nissimo popolo e dello stabilimento 17 Βεῶ ἐυαπόδεκτον, τὰς τούτων | ἀιτήσεις della pace: è al certo regolare e accetto φροντίζειν. Ένθέντε κατά νοέμβριον adempiere e per essi aver cura. D'onμηνα της ινδικτιώνος ε ηλ ες σύ ό | de nel mese di novembre della in-18 κα Σιγούμενος κύρης παγκράτιος (6) της dizione v sei venuto tu messer Panσεβασμίας μονής άγιου φιλίππου δαιμέν- crazio categumeno del venerabile moναν και οι μετά σου μοναχοί, της χώ- nistero di San Filippo di Demenna, 19 ρας του ημετέρου Σεο ρέτρου και αιτάν e con teco i monaci della terra della έδεη Ins ημην ίνα επιυλε φωρεν είς την nostra dote, e pregando ci hai chiesto άγίαν μονήν. ὅτι άδικήται παρα τῶν rivolgerci al santo monistero; poichè πρακτόρων της διακρατίσεως δεμέννων è ingiuriato dai gestori del territorio 20 και της χάρας άγίου μάρκου και ὑπό di Demenna e della terra di San Marco τῶν έξουσιαστῶν μανιακίου. ὅτι ἐνάν- e dagli uffiziali di Maniaci. Perchè τιον της δηλώσεως του σιγιλλίου της in onta alla dichiarazione del sigillo 21 έλευθερας χρισοβούλλης, ουτίνος έ- di libertà, che con bollo di oro fece ποίησεν αυτοίς ο μακαριώτατος κόμης loro il beatissimo Conte Ruggiero, inρογέριος, δια τας άδικειας και' όχλή- giustizie e turbazioni facevano nella σεις as εποίουν είς την χώραν και είς terra e negli uomini di esso santo 22 τούς ανθρώπους αυτής της | άγιας μο- monistero. E avendo noi conosciuto หทีร. อเอิลิระร อีย ทุ่นยัง รอบรอ อีรเ ที่ห ฮาะๆ- desso essere stato concesso e conferμένον και κυραμένον ὑπό του μακαρια- mato dal beatissimo grande re Rugτάτου μεγάλου ρογερίου έστερξαμεν κα- giero, abbiamo concesso, secondo è 23 Βα έδείλη. | και τη προστάξει του κρα- stato dichiarato. E per comando del ταιου και αγίου ρηγός και τη έμοι. potente e santo re edi me e colla intel-

to re.

Poichè a quanti già sin dalle teμονορη βίον και τσίχως και είρεμα nere ugna la vita solitaria e nel siέν όρεσι κατά τον Βέιον ἀπόστολον. δια- la maestà di Dio prescelsero; e nei τρίβοντα νικτό και ήμέρας. "εκετέυοντα monti, secondo il divino apostolo, diἐικότως ἀναπληρείν, και' ἡπέρ ἀυτών a Dio le preci di costoro meritamente και' τη είδισει του άρχοντος άντικαγ- ligenza dell'arconte pro-cancelliero, κελλαρίου. και τών αρχόντων της κρα- e degli arconti della potente corte e

24 ταιώς κόρτης και' του τιμίοτάτου | έπί- dell'onorabilissimo vescovo Malario, σκόπου μαλαριαν (1) έποιήσαμεν σοι το abbiamo fatto a te il presente assiπαρον σφαληστικον σιγίλλιον, του έχειν curante sigillo. Averlo dalle mani αυτώ επί γείρας ήμων είς απόπαυσιν nostre in raffrenamento di tutti gli 23 πάντων τῶν κατά | τὴν ἡμέραν έξουσια- uffiziali di oggi in poi e dei futuri στών κατ(έπήριαν άγειν υμήν βουλομέ- uffiziali, che vogliono fare a voi νων και τῶν μελλόνταν εξουσιαστῶν) molestia e al comune popolo della 26 και τω κοινώ λαώ τής γώρας | άγίου terra di San Marco e della terra di μάρχου, και της γώρας μανιακίου, διά Manjaci. Perciò imponghiamo a tutti τε τούτο προστάττα μεν συμπάν (τας στερ- fermamente, affinchè sin da ora nè ρως). ἵνα ἀπὸ του νῦν μίτε τοις ἀνβρώ- alle terre nè agli uomini della detta mois. Mite tas xapas the peideions 27 έκκλησίας ότας έδέσποσεν και δεσπόσει είς τε τούς άνβρώπους καὶ είς (τὰ πράγματα) ενάντιον ούο ολως ποιηθήσεται, και άπο ται άγγαρίας, και άπό τε 28 ξύλων τῶν μασκάλων και ἀπὸ ἀνορθώσεως τειγέων και κτισμάτων και άπό δουλεύσεως κατούνας (8) και άγγαρίας και απουλέ Lews Βαλάσσης, και από κατα-29 πρίσεως των | ανβρώπων και από δεκάτης και' έρβατικου (9) της άγίας μονής και τῶν ἀνβρώπαν ἀυτής, προυλταν και γοιριδείων. και άνθρώπους ούς επίκρατήση 30 ή άγια έκκλησία | άγρι αξίποτε καί από πάσης βοηθείας ανέπαφους παραχαρήσεται. ώς και το σιγιλλιον το γρυσόβουλλον δειλή, τον δέ κατατολμόντα 31 παρακρόυσαι το ημέτερον | σιγίλλιον. ού μικράν ύποστήσειαι την παρ' ήμων άγανάκτισιν. τη δέ συνήθη διά κήρω ήμων βούλλη σφραγισθέν, ἐπαιδώθη τή 32 αγία μονή και τω Ι ανω δειλωθέντι κα-Βίγουμένω και τοις μετ'άυτου διαδόγοις και μοναγδις, μηνί και ινδικτιώνι της άνω γεγραμμένης. εν τω έτει ς γπ.

chiesa, in quanto possedette e possiederà ed uomini e sostanze, in contrario niun che menomamente fosse fatto. E il monistero sia libero da angaria e di legnare in Mascali e di eriger muri ed edificii e sia libero da servitú, da impedimento e angaria e pertinenza di mare; e gli uomini di esso santo monistero siano esenti di foro, di torture, e le pecore e i porci di decima, e gli uomini che possederà la santa chiesa sino in perpetuo e da ogni patrocinio liberi siano lasciati come anche il sigillo con bollo di oro dichiara. Chi abbia poi lo ardire di violare il nostro sigillo sarà sottoposto da noi a non piccola indegnazione. E col nostro consueto bollo di cera segnato è stato consegnato al santo monistero e al sopradichiarato abbate e ai successori di lui e monaci nel mese e nella indizione soprascritta, nell'anno sei mille scicento ottanta.

Sul rovescio della pergamena si legge:

4172. Margarita Regina Siciliae Mater Guglielmi Regis confirmat monasterio Sancti Philippi Fragalatis omnes immunitates et libertates concessas a Comite Rogerio et Rege Rogerio.

περί τῆς ελευθερίας τῆς μονῆς και τῶν ἀνθρώπων του μοναστερίου γενομένης ἀπὸ τῆς ρηγένης μαργαρίτας.

παρά μεγάλης βηγίνης μαργαρίτης και κυρίας ήμετέρας και ὑιοῦγουλιέλμου.

La confirmacioni di la franchiza di la Regina Margarita.

Intorno la libertà del monistero e degli uomini del monistero fatta dalla Regina Margherita.

Dalla grande Regina Margherita e padrona nostra e dal figlio Guglielmo.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 44 centim, e larga 23 e 5 millim. Linee tirate con la equidistanza di un centim. La scrittura dal vertice comincia al 2 centim, e nelle linee orizontali dal m cent, sino al xxm. Il suggello pendeva dal centro inferiore con fili di seta violacea legati in quadrato irregolare, e lì è ripiegata la pergamena.

It diptoma è bilingue. Il latino è R. Rescritto diretto agli uffiziali pubblici per la esceuzione del diptoma greco. Fra il testo latino e il greco si dà il vuoto di 3 centim. Fu prodotto da Tardia loc. cit. 26 sigillum. Schiavo produsse il testo latino con qualche aggiunta loc. cit., cap. 11, n. 16. La scrittura latina è in carattere diptomatico e in minuscoletto la greca. La pergamena è erosa in più piegature.

- (1) Veniet ec. Il testo è inesalto e mancante. Leggerei veniet at vos abbas sancti Philippi de sancto Marco, qui quemdam de fratribus ec.
  - (2) Significarit. Nel testo signi | gnificarit.
  - (3) Molestiis. Correllamente molestias.
- (4) Forsaturis. Torture. Nel Du Fresne manca questa voce barbara che ci danno i diplomi siciliani, e che spiega la voce greca ερβατικού. Ved. sotto, 9.
  - (5) Su questa introduzione ved. sopra docum, in e iv.
- (6) Παγαγάτων In questo tempo era abbate un Luca. Panerazio gli succedette. Qui sembra essere incorso equivoco. Panerazio fu il monaco spedito in Palermo ad esporre i lai dei monaci e degli abitanti di S. Marco e di Maniaci.
  - (7) Μαλαριον. Di Malario vescovo non si ha notizia.
- (8) Karobon. Korobon, supplellew, impedimenta, sarcinae militares, tentoria, castra-interdum domus, aedes, occurrit etiam apud Rocum Pirrum in chartis Rogerii Regis Sic. catuna Maniari. Così Du-Fresne. Qui impedimento in generale.
- (8) Ερβατικόυ. Parola spiegata sopra nel testo latino forsaturia, da ερβατίζεια, di cui si è parlato a pag. 193 e 236. È a notare qui l'infelice mescuglio delle parole.

### XXII.

6685. Novembre. X Indiz. (Costantinop.). 4176. Novembre. IX Indiz. (Romana).

In lu nomu di lu eternali deu et salvaturi nostru ihesu xristu amen. pir adinpliri li petitioni di li santissimi homini havirivi pir amuri di 70 deu et summu beni et multi perfetti l et suni assay obtivili a la anima et plachenti a deu da undi secundu lu misi di novembru vini inditioni tu honuratu fratri luca vinisti a nuv in palermu abbati di lu monasteriu di sanctu philippu essendu in lu locu di militero in pressu di 71 la terra di sanctu marcu | in la valli di demina di la terria di la nostra dota pregandu et petendu a nuy hi pir amuri di deu. fermamu et conchidimu a la sancta ecclesia di supradictu sanctu monasteriu li cosi apartinivuli et iusti a nuy fatta secundu lusi a la fera di la sancta ec-72 clesia di lu apostolicu | philippu li quali suni iusti di la canna tzo esti quilli hi si misuranu di li panni di li vindituri et li cosi insti di la caudara di quillu hi vindinu carni vugluta a la fera pir nostra plachi-73 vuliza havendu amistati a deu sapendu atti esseri famatu venerabili I et assantitati non est necessariu di arricusari tali petitioni in opera plachivuli aiu inclinatu li aurichi a la tua petitioni fermamu et havimu datu

a la sancta ecclesia supradicta di lu venerabili apostolu philippu li cosi

14 supradicti li cosi iusti | di la feria tzo esti di la canna et di la caudara
li quali eranu nostri et quisti cosi adunca li conchessimu pir liberationi
et la remissioni di li peccati et di li animi di li nostri generanti et fer
15 mamu a lu sanctu monasteriu et cumandamu hi sianu li | ditti cosi senza
violentia et non mossi et cumandamu mayurimenti hi nun fussi alcunu
di li nostri hi avissi audacia non bagliu oy alcuni autri hi si supirbiassiru oy hi fachissiru dapnu oy vraca oy livari di li iusti cosi dati ma |

16 sempri restari a lu sanctu monasteriu ma continuu fermamenti di li cosi
ditti et pir firmiza havimu factu quistu presenti sigillu bullatu a la nostra
bulla comuni et havimu signatu et datu a lu misi et inditioni supradicta

17 ali anni | sey milia sey chentu ottanta cinque di lu criamentu di lu mundu
eranu passati.

Estratto dalla pergamena dell'anno 1441, 24 maggio, indiz. IV, contenente il transunto di Blasco' di Naso.



# XXIII.

εχψ'. Ι'ούνιος. ΔΠ Ινδ. αρπβ. Ι'ούνιος. ΔΠ Ινδ. 6690. Giugno. XV indiz. (Costantinop.). 1182. Giugno. XV indiz. (Romana).

Y 'EN 'ONO'MATI, TO T HATPO'E, KAI' ΤΟΣ. ΤΗΣ 'ΤΠΕΡΦΩ'ΤΟΤ ΚΑΓ 'ΑΣΤΓΧΤ'. TOT TPI ALOX, 'AMH'N.

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIUO. TOT 'TIOT, KAI' TOT 'AFI'OT HNET'MA- LO E DELLO SPIRITO SANTO, DELLA TRIADE, LUCIDISSIMA E DISTINTA. COSI SIA.

Nel mese di giugno della indizio-

τον ίουνιον μηνα της Ινδικτιώνος ίε του  $\vec{s}$  καὶ  $\vec{\chi}\vec{y}$  έτους, ἀνέλα $\beta$ α ἐγώ ή ne xv degli anni 6690, ho ricevulo

άυθέντρια χάρας νάσου, κυρία βηατρί- io padrona della terra di Naso signoκια, διά χειρος τῶν μεγάλων κριτῶν, κυ- ra Beatrice per mano dei grandi giuρίω ρολάνδου, και κυρίω φιλίππου έυ- dici messere Rolando e messere Fi-3 φημη | την γραφήν την δεσποτικήν, του lippo di Eufemio il sovrano rescritto κρπταιού και αγίου αυθέντου ήμαν και del potente e santo padrone nostro μεγάλου ρηγός γουλληέλμου, την άπερ e gran re Guglielmo, il quale fu re-

ผ่นตัวเทร ซอเ ่ อ ส่วเอ๊กสาอร หลวีทั่วอบี- cato dal santissimo categumeno del 4 μενος | της όσιας μονής του άγιου φι- venerabile monistero di San Filippo

λίππου δεμέννων, κύρις παγκράτιο. δη- di Demenna messer Pancrazio, diλουσαν τοιάδε, διά την άρπαγην του chiarando cioè: per il furto del monte,

όρους, όπερ έιχεν ή άγία μονή ή άνω- che aveva il santo monistero sopraτέρως λεγβήσα του άγιου φιλίππου, έν- detto di San Filippo entro il nostro τώς της ημετέρας διακρατήσεως, όπερ territorio. Il qual monte i padroni έισαν άρπάζαντες, οι πρου έμου αυθέν- anzi me avean rubato, ed io stesso inτες, και έγω αυτήμου αδίκως, και πλεο- giustamente e con dolo a danno di 5 γεκτικώς, | ἀπὸ τουτοις ἐπεκρατεισα, essi ho posseduto, egli mi ha impoπροστάσσοντάν με ουτος το κραταιόν πρό- sto un potente comandamento della σταγμα της Βεοφυλάκτου κόρτης, ίνακα- corte (Dio guardi). Affinche siccome Bos o dείμνηστος και έν μακαριατή λή- il sempre memorabile e nella beata 6 ξη | ο ήμετερος αυθέντης κόμης ρογέριος, quiete nostro padrone Conte Ruggiero υπό μολυβδοβουλλη, έν τη όσια μονή col bollo di piombo alsanto monistero του άγίου φιλίππου έξέδωτω το δρους, di San Filippo diede il monte, così 7 ουτος έσσω συτώ ανένοχλητως, | είς τήν lo lasci senza molestia al detto santo ρηθήσαν άγίαν μονήν, και καθώς πάλιν monistero. E siccome indi appresso μετέπιτα έστερξεν το προγραφεν όρος concesse il predetto monte allo stesso έν τη αυτή ευγαστάτη μονή, ο αείμνη- gloriosissimo monistero il sempre me-8 στος και τή έν μακαρηα | τή λήξη ο morabile e nella beata quiete il di lui έξ ἀυτου φυέν και αυβέντης ἡμών ὁ figlio e padrone nostro re Ruggiero: ρηγός ρογέριος. τόυτω ήδουσα έγω, ότι così vedendo io, che per due sigilli บ์สอ อับอง อเจเมมิท์รษ อิธรสองพระรัษ, บัสส์รู- reali è stato donato il monte al su-9 χει το όρος δεδωρημέναν, εν τή | ανα- periore santo monistero, ed io a me τέρα ἀγία μονή, και εγω έμαυτη ώ είς stessa ho fatto coscienza, ed ho coνουν έπεσα, και οίδα δτιάδικον έποίησαν nosciulo, che cosa ingiusta fecero i ύ πρου ε'μου αυθέντες μου και έγα. padroni anzi me, canch'io ho rivolto 10 έστρε τα | εμαυτήν μου είς την αγίαν me stessa in favore della santa chiesa έκκλησίαν, και έστρε μα το προλεχθέν ed ho rivolto il predetto monte e l'ho όρος και έστερξα αυτώ έν τη όσια μονή concesso al santo monistero di San 11 του οσίου φιλίππου. καθά και τά δε- Filippo, come anche comandano i σποτηκά σιγίλληα διαγαρέυουσιν σύν reali sigilli con tutti i confini esi-สตัวกร รทร อบังกร ยัง ตับรดี ขบงอ้ออเร. E- stenti in esso (sigillo). E un altro τέραν δὲ, πάλιν δωρεάν, και έγω έμωντη dono di nuovo anch'io stessa ho do-12 έδωρισάμην τι άγία | μονή του άγίου nato al santo monistero di San Fiφιλίππου, και αμφιέρωσα, έν τῶ κυτῶ lippo, ed ho concesso allo stesso πανσέπτου ναῶ, τὴν ἡμετέραν κολτού- sacratissimo tempio la nostra colραν, την ούσαν εν τόπω λεγαμένω, α- tura esistente nel luogo nominato γιον Βαλλέλεον. έστιν δέ ή πωσώτης San Talleleo. È poi la quantità di 13 αυτης, | γουμαρίων όκτω, και τάυτα essa di ollo gumari: e queste cose

L 24.3

έστερξα, έν τη άνωτέρα άγια μονή, ύ- ho concesso al superiore santo moπερ ψυχηκής ένεκα σωτηρίας, του έμου nistero per la spirituale salvezza del συνέυνου, και μακαριωτάτου, κυρίω συ- mio consorte e del beatissimo mes-14 μαιώνος, και Ι διστατα πάντων ύπερ sere Simeone ed in fine soprattutto ψυχηκής σωτηρίας μου, του αναφέρεσ Σαί per la mia spirituale salvezza e per με, έν τε τοις ιεροίς και άγιοις δυπτύγοις ύμων, ύπάργει το ρηθέν χαρά-15 φιον, είς τὸ σύνορον τὸ ὑμέτερον | του άγίου φιλίππου, άποκάτα τής μέσας όδου, και κατερχεται είς την Βάλατταν, καὶ τάυτα πάντα έστερξα έν τῆ ρη Ϋῆσα άγία μονή του όσίου πατρός ήμαν φι-16 λίππου, και πρός σέ, τὸν | ευλαβέστατον καθήγούμενον κύριν παγκράτιον και πρός τούς μετέπητα έγγειριζωμένους διαδόχους σου, και εί τις φοραθή ποτέ καιρώ ή γρόνω, βουλουμένος διάστρέ 🗘 ε 📗 17 και αφελήν τα ανώτερα από της άγιας έκκλησίας, ίνα έστα και κατηράμενος, παρά κυρίω Βεου παντοκρά-ορος, τών τίη άγιων Βεοφόραν πατρών, τό άνα-18 βύματι και ύπο βληβήσεται, έξει δέ και' την λέπραν του γίεζη, και' ή μερής ἀυτου έστα, μετὰ τῶν στρχυρασάντων τὸν κύριον, λέλα τε αγριος αυτόν tolo lo divori e una profondità di 19 διάδέξηται. και βυβάς ύδάταν | καταπίη ἀυτὸν, μὴ δὲ δωβήει ἀυτου καὶρῶς lui tempo di comporre le cose sue, διάθεσθαι τα κατ' αυτου αλλ' εφνηδίω ma per repentina ed acerba morte xai mnxea Davatou n Luyn autou uπέξέλθη του σαματος, είθ ουτας με-20 νετω τὰ ἀνώτερα | στερθέντα παρ' έμου cesse da me al santo monistero non έν τη άγία μονή, άνενώχλητα, μέχεη τερμάταν αιώναν άμην, ει τις έγράρη sia. Questa scrittura è stata fatta nel แทงเ , หลเ เ่งอีเพรเฉียเ, หลเ อัรอบร รอีบ ลังอะ τέρου, και τ ενώπιον πιστών μαρτύραν. το δε άνωτερω άμφιερωθέν χωράφιον ni. Questo podere di sopra concesso υπάρχει εξημετέραν άγορασίαν. 🔀 Ego ci appartiene per nostra compra. lo

essere sepolta nelle sacre e sante vostre sepolture. È il detto podere verso il confine vostro di San Filippo di sotto alla via media, e discende verso il mare. E tutte ciò ho concesso al detto santo monistero del santo padre nostro Filippo, e a te piissimo categumeno messere Pancrazio e ai futuri amministratori tuoi successori. E se mai taluno in qualche occasione o tempo sarà trovato reo di voler invertire o togliere le cose di sopra alla santa chiesa, sia anche maledetto dal signore Dio onnipotente, dai trecento diciotto santi padri inspirati, all'anatema sia soggetto, abbia poi anche la lepra di Gieze, e la parte di lui sia con coloro, che crucifissero il Signore, un fiero avolacque lo inghiotta; nè sia dato a l'anima sua esca dal corpo; e voglia Dio, così restino le cose di sopra conturbate sino alla fine dei secoli. Così mese e nella indizione e nell'anno di sopra alla presenza di fedeli testimo-36

BEATRIX DOMINA NASI HOC TOTUM CONCEDO ET AFIRMO.

¥ Έγα δραήνας λέαν μάρτυρ ὑπέγρα τ. Τι γεόργιος ατου μόδιου μάρτυρ ὑπέγρα τα. 📈 ὁ ἐυτελής λεαν τῆς δραινας μάρτυρ ὑπέγρα↓α. 💥 ἐγὰ ὅτος του γάσου μαρτυρώ και στέργω τά άyattepz.

🔀 ρογέριος ὁ ξηροδισάκκης ὁ τῆς νασου μαρτυρ. 📉 πέτρος γρηπάρης ο της νασού μαρτυρώ τὰ ανότερα.

¥ εογέειος κέρτος ὁ τῆς νασου μάρτυρ. 🔀 φϊλάδελφος νάσου καφηρής μάρτυρ.

Η βασίλιος λειδοράς ὁ τῆς γάσου μάρτυρ. Τό της φιταλίας φίλιππος παναγίτης μάρτηρ. 💥 ὁ τῆς φιταλίας λέων άρχούμενος μάρτυρ.

🔀 Ego thomas de cicala huic dono et concessioni interfui. 🔀 Ego sacerdos ambrosius interfui et consensi. Ego magister Guiscardus concedo et afirmo. 📉 πέτρος ίερευς έχεινος μάρτυρ.

₩ό της υχθείχς δεμένναν και λιμαΐοταρ φορεστέριος ύιδς ευφίμι της δραίνας φίλιππος μάρτυρ υπέγραφα 💢 ό ευτελής φίλιππος μέρτυρ. Η ό ευτελής φϊλιππος ό του νοτάριου λέοντος αγίου μάκεου μάρτυρ ὑπέγρα Ια.

💥 ία άννης χριμάτας μάρτυρ. 💥 ανδρεας καλαβρέδα μάρτυρ. 💥 ουσος καβαλλαρις μάρτυρ. 📉 ὁ ἐυτελής βασίλιος του ήππολιτου τὰ ἀνότερα μάρτηρ ύπέγρα↓α.

₩ συμεών ύιδς κονσταντίνου κασήρι μάρτυρ ύπέγρα (α.

BEATRICE SIGNORA DI NASO TUTTO QUESTO CONCEDO E AFFERMO.

lo Leone di Draina testimone mi sono soscritto. Giorgio Oto di Modio testimone mi sono soscritto. Umile Leone di Draina testimone mi sono soscritto. Io Oto di Naso attesto e affermo le cose di sopra.

Ruggiero Xerodisacca di Naso testimone. Pietro Gripari di Naso attesto le cose di sopra.

Ruggiero Certo di Naso testimone. Filadelfo Cafere di Naso testimone.

Basilio Lidorà di Naso testimone. Filippo Panagite di Fitalia testimone. Leone Arcumeno di Fitalia testimone.

Io Tommaso di Cicala presente a questo dono e concessione. lo sacerdote Ambrogio presente e consensiente. lo maestro Guiscardo concedo e affermo. Pietro sacerdote Echino testimone.

Filippo figlio di Eufemio di Draiπῶν ὁ ρίγικὸς κριτής και' κατά τών κερόν na, regio giudice ed a tempo maestro foresterio della valle di Demenna e delle altre, testimone mi sono soscritto. Umile Filippo testimone. Umile Filippo figlio del notaro Leone di San Marco testimone mi sono soscritto.

> Giovanni Crimata testimone. Andrea Calabreda testimone mi sono soscritto. Uso Cavallare testimone. Umile Basilio d'Ippolito delle cose superiori testimone mi sono soscritto.

> Simeone figlio di Costantino Casiri testimone mi sono soscritto.

Η ζαάννης του μούσκλη μάρτυρ ὑπέγρα μα.

Η Ego Alexander Castellano sancti Marci testis sum. Η ὁ ἐυτελής γέρων ἰωάννης ὁ μακρής μάρτυρ ὑπέγρα μα.

Η μιχαη χυρίου βασιλίου ιδε χυρίου σεργίου κάπρο μάρτυρ ὑπέγρα Α. Η γεόργιος γημάκλης μαριυρ ὑπέγρα φα.

Η ία άννης του απιχουμένου κυρου μιχαίλ φορεστεριος. Η έγω ίερευς κόμιτος τί έπονυμία βασιλικός μάρτυρ.

Η πέτρος της τραίνας μάρτυρ υπέγραφα.

Α γαλτέριος ο του μεγάλου κριτου υίος μάρτυρ υπέγρα τα.

Η νικόλαος ο του πανδόλφου μέρτυρ ὑπέγρα‡α.

★ ο του αγιου μαρκου πετρος ιώς κανστας κορτάτου μάρτυρ ὑπέγρα↓α.

ιωνοτας κορτατού μαρτυρ υπεγραφα. Η σιμεῶν ὑιὸς ἐωάννου κασέρι μάρτυς.

¥ καὶ πρός περισσωτέραν πίστωσιν καὶ βεβαίαν ἀσφάλιαν τῆ διὰ κῆρω μου βοῦλλη ἐβοῦλλοσα. Giovanni di Muscli testimone mi sono soscritto.

lo Alessandro Castellana di San Marco test. Umile vecchio Giovanni Macri testimone mi sono soscritto.

Michae del signore Basilio figlio di Sergio Capro, testimone mi sono soscritto. Giorgio Gimacle testimone.

Giovanni del defunto messere Michele foresterio. lo sacerdote Comite di agnome Basilico testimone.

Pietro di Traina testimone mi sono soscritto.

Gualterio figlio del grande giudice, testimone mi sono soscritto.

Niccolò di Pandolfo, testimone mi sono soscritto.

Pietro di S. Marco figlio di Consta Cortata, testimone mi sono soscritto.

Simeone figlio di Giov. Casiri test.

E a più abbondante fede e ferma sicurtà ho bollato col mio bollo di cera.



Beatris domina de naso.

₩ φίλιππος έννομος παῖς νϊκοδέμου ἡγουμένου τὸ παρὸν ύφος ἔξησεν.

Η ρογέριος πάρδος κατάττης ης την άνοτέραν ὑπόθεοιν μάρτυρ έγρα↓α.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1182. Beatrix domina Nasi resti-

Filippo Ennomo figlio di Nicodemo egumeno il presente testo compose.

Ruggiero Pardo Catatte al supposto di sopra testimone ho scritto.

tuit monasterio sancti philippi quemdam montem et dedit eidem quasdam terras dictas chultuni prope tenimentum sancti Thallelei.

Pergamena lunga 72 centim. a larga 49 e 8 millim. Le lince sono regolarmente tirate con l'equidistanza di un centim. e 8 millim. La scrittura in alto comincia al m centim. e nelle lince orizontali al m e va sino al xuv centim. Il suggello di cera attaccato alla pergamena sussiste, ha il raggio uguale di un centim., oltre le escrescenze della cera derivate dalla pressione del bollo. Entro l'orbita è improntata un augello (forma di aquila) con le ali spiegate.

La pergamena è consistente e in buono stato. Il carattere vivo specialmente nel testo e meno nelle firme. La scrittura è assai crassa, Ved. Schiavo, loc. cit., n. 18; Tardia, loc. cit., n. 16.

Le firme sono apposte nella pergamena per colonne verticali, e procedono or per due colonne, or per tre ed or per quattro.

Nel produrre queste sottoscrizioni ho seguito l'ordine di giacitura dell'intiera linea orizontale, cominciando il nuovo periodo in principio di ogni linea.



# XXIV.

ryyd. Zenteußpios. I lvb. αραβ'. Σεπτέμβριος, ΔΠ ίνδ. 6691. Settembre. I indiz. (Costantinop.). 1182. Settembre. XV indiz. (Romana).

E'N 'ONO'MATI. TO'T HA-TPOC KAI TOT TIOT KAI TOT DEL FIGLIUOLO E DELLO 'AFFOT TINETMATOC, TH'C'T- SPIRITO SANTO: DELLA ΠΕΡΦΩΤΟΥ ΚΑΙ 'ACTEXTTOY TRIADE LUCIDISSIMA E ΤΡΙΆΔΟς. ΑΜΗΊΝ. 🔀 ρολάνδος ὁ DISTINTA. COST SIA. Rolando του μαλέττα και' φίλιππος του έυφήμη di Maletta e Filippo di Eufemio, regi 2 ρηγϊκοί κριταί | κατά τὸν ἰούνιον μήνα giudici. Nel mese di giugno della inτης ινδικτιώνος เรี του ς και χη έτους dizione xv, dell'anno 6690, la dimora τάς διατριβάς ποιούμενοι εις την χά- facendo nella terra di San Marco, una ραν άγίου μάρχου γραφήν εχώμισεν ή- lettera ci recò il religiosissimo Caμίν ο ευλαβέστατος καθηγούμενος της tegumeno del sacro monistero di San 3 έυχγούς μονής του άγίου φιλίππου μη- Filippo di Meletiro messere Pancraλητύρου κύρις πανκράντιος έκ του μέ- zio da parte del padrone nostro e επγός γουλιέλμου, κελέυουσαν ήμας dava fermamente, affinche la possesστερράς όπας το καταπαγθεν κράτος του sione di S. Talleleo derubata dai pa-

IN NOME DEL PADRE. ρους του αυθεντου ήμαν και μεγάλου gran re Guglielmo, la quale ci coman-

1 άγίου Βαλλε λέου παρα τών δεσποτών droni di Naso senza ogni contradτης νάσου χωρίς πάσης άντιλογίας στρέ- dizione rivolgessimo al monistero di Lamer προς την μονήν του άγιου οι - San Filippo. E noi affrettandoci di λίππου. ήμεις δὲ οπουδάζοντες εκπλη- adempiere il sovrano comando, in-5 ρώσαι τό δεσποτικόν έγταλμαν | παρευ- continente siamo andati nella terra Dus ἀπήλθωμεν εί's την χώραν της νάσου di Naso ed avendo radunato gli arκαί συγκαλέσαντες τούς άργοντας καί conti e i vecchi, per mezzo di essi τούς γέροντας δι αυτών έγγωρίσαμεν της abbiamo fatto conoscere alla signora 6 κυράς βεατρίκιας | τὸ δεσποτικόν ένταν- Beatrice il sovrano comando. Ella μαν, αυτη δέ μετα βουλής απολογήσατο poi consigliatamente si difese appo πρός ήμας ούτως, ποίω δικαιώματι ζητει di noi in questo modo. Con quale ό ἄγιος φίλιππος το τοιούτον πράγμαν, gjustificazione cerca San Filippo que-7 και ο καθηγούμενος | ύπάργων παρόν sto fatto? E il categumeno essendo ὑπέδειξεν ἡμῖν δύο σιγίλλια, έν του presente ci ha dimostrato due sigilli, αειμνής Σου κώμητος ρωγερίω και έτε- uno del sempre memorabile Conte ρον του μακαριωτάτου ρηγος ραγερίω Ruggiero e l'altro del beatissimo re 8 κ' αυθέντου ήμων. Ιτά απερ έδηλουσαν Ruggiero e nostro padrone, i quali siτό όρος και τα χωράφια του άγιου θαλ- qilli dimostravano il monte e i poλελέου είναι του άγίου φιλίππου, και deri di San Talleleo essere di San μετά δύο καλών ανβρώπων απεστείλα- Filippo. E con due uomini dabbene 9 μεν αυτά πρός αυτήν. καί | δεξαμένη abbiamo spedito i medesimi sigilli και' άναγνούσα, και' ένωτισβείσα τό α- da lei. E ricevendo e leggendo e preληθές ἀπελογήσατω λέγουσα, έγω άγ- stato orecchio alla verità, si è diναούσα έποίησα όπερ έποίησα καί έ- fesa dicendo: lo ignorando ho fatto 10 πεκράτησα τὰ | πράγματα του αγίου quel che ho fatto, ed ho posseduto φιλίππου άδίκας και πλεογεκτηκώς ώς le cose di San Filippo ingiustamente δοκούσα δτι έμα είσιν, λοιπόν do δυ a mio pro, perchè credeva che mie γναρίζω την άληθειαν παρακαλώ τον erano. Ad ogni modo, poichè cono-11 μέγαν κριτήν, Ι και τούς λιπούς άρ- sco la verità, prego il gran giudice γοντας και καλούς ανθρώπους του κα- e gli altri arconti e probi uomini τελθήναι έπιτοπίως και διαγωρήσαι και di scendere sopra luogo, e di diviάποδούναι τὰ πράγματα πρὸς τὴν αγίαν dere e di restituire le cose al santo 12 μονήν του άγίου και | Βευματουργου monistero di San Filippo Taumaturφιλίππου αχρι του βραχυτάτου ώς καθά go sino le menome, e come i sigilli καί τὰ ἀυθεντηκά ἀυτης σιγίλλια δη- autentici di esso dichiarano. E noi λούσιν. ήμεις δέ ταύτα ακούσαντες και' queste cose avendo udito, ed essen-13 της παρα κλήσεως αυτής υπήξαντες, do addivenuti alla preghiera di lei;

μεθ ήμων συγκαλέσαντες, τούς άπό avendo radunato, appartenenti alla της γώρας γάρου και οιτάλιας και μύρ- terra di Naso e di Fitalia e di Mirto 14 του | και του άγίου μάρκου, σύν ήμες e di San Marco, con noi anche esκαι` ὁ ἐυλαβέστατος καθηγούμενος και` μετ' άυτου ετεροι πλείστοι και κατα-15 λαβόντες τον τόπον του αγίου θα λλ:λέου, συνοίδαμεν βαλείν άπο των καλάν ανθρώπαν γάρας νάσου άμεσαι είς τά άγραντα έυαγγέλια του διαγαρήσαι 15 τὰ σύνορα του άγίου θαλλελέου | γαρις δολου και' κακής τέγνης. ή κυρά βεατρίκια απέστειλεν έκ του μέρος αυτής, τον κύριν ώτον τον καβαλλάριν. καί ίε-16 ρέαν πέτρον έγηνον, και | πέτρον γρηπάριν, καὶ φιλάδελφον καφηρίν, δυσπερ και δρίσαμεν του ώμασαι και ύποδείξαι ήμίν τὰ σύνορα, ἀυτοι δὲ οὐκ 17 η Σελων ωμώσαι λέγον τες, ήμεις απεσταλμένοι έσμεν, ουχί δε ήλθωμεν του ώμώσαι. οθεν ποίνην επεφέραμεν άυτοίς εκ του μέρους του κραταιού και αυθέντου ήμαν μεγάλου ρηγός. και 18 πταηθέντες έκ τουτου είσηκουσαν ημίν του ώμωσαι και ώμώσαντες, δ τε ιερεύς πέτρος έχηνος, και' φιλάδελφος καφηρής. 19 και πέτρος γριπάρις, ένωπιον | τών άργόντων και καλών ένθρώπων έξηλθαμεν degli arconti e dei probi uomini siaείς τὸ διαχαρισμόν, και' επί' χείρας mo usciti a far la divisione, e nelle λαβόντες το δεσποτηκόν σιγίλλιον ήρ- mani avendo preso il reale sigillo, ab-20 ξάμεθα συνοριάζειν ούτως. Ι ώς εξεό- biamo incominciato a dividere i conχεται ή μέσα στράτα του κάμππου ά- fini in questo modo. Come esce la χρι του αλανίου του δορφή. και άνα- strada media del campo sino alla piaβαίνει άχρι του ρύακος του κατά άνα· nura dell' aja di Dorfe, e ascende 21 τολάς του άγίου Βαλλελέου. και ύ πο- sino al rivo che è ad oriente di San στρέφει τὸ άκρον του όρους έως του Talleleo, e ripiega la sommità del ρύακος του κριτηκου. κακεί Σεν άναβκί - monte sino al rivo di Critico; indi

τούς προγοντας και καλόυς ανθρώπους gli arconti e probi uomini con noi sendo il religiosissimo categumeno e con esso lui altri moltissimi : e avendo occupato il luogo di San Talleleo, abbiamo inteso di profferirsi dai probi uomini della terra di Naso il giuramento per gl'immacolati evangeli di dividere i confini di San Talleleo senza dolo e mala arte. La signora Beatrice ha spedito da parte di lei il messere Oto Cavallare e il sacerdote Pictro Echino e Pietro Gripari e Filadelfo Cafere, cui anche abbiamo ordinato di giurare e di dimostrarci i confini. Ma eglino non volevano giurare, dicendo : Noi siamo stati mandati, e non già siamo venuti a giurare. D'onde abbiamo imposto loro una pena da parte del potente e padrone nostro gran re. E sbigottiti di ciò ci hanno ubbidito giurare, e avendo giurato e il sacerdote Pietro Echino, e Filadelfo Cafere, e Pietro Gripari alla presenza

έως του μάυρου λίβου, του κατά δυ- sino a Maurolito (oscura pietra) che 23 σμας | του ρύπκος, κακεί Σεν ανέρχεται è ad occidente del rivo; ed indi sale ὁ ρύαξ έας του μεγάλου πτελερά έν il rivo sino al gran bosco (grande ω και το ύδωρ υπάρχει το άνομμριτον olmeto), in cui anche àvvi l'acqua หลาส อิบามลัง รถึบ อุบาทอง. หลหลีเปียง | pluviale (stagnante) ad occidente del 24 εκ τὰ κέντρια (1) του γαλεγρίτη τρακλά rivo; ed indi dalle centerie (genere εκ τὰ χαράφια του ἀυτου γαλεγρίτη και' di pianta) di Galegrite su per l'erta, άποδίδει είς τὰ χαράφια του αυτου γα- dai poderi dello stesso Galegrite, e λεγρίτη και ἀποδίδει είς τὰ χοράφια piega verso ai poderi dello stesso Gaτου ριγητάνου είς το χετάριν εν ή βί- legrite e piega verso ai poderi di Ri-25 γλα κακέιθεν | τρακλά ἐπάνωθεν τῆς gelano verso al burrone in cui è la όδου της άνω της τρακλης κατα δυσμάς croce; ed indi su per l'erta di sopra έας είς τὰ χαράφια του ρηγητάνου, della via ch'è in su dell'erta ad occiκαι βεντάγια τὰ ἐπάνω τῆς τρακλής dente sino verso ai poderi di Rege-26 όδου και άπο δίδη είς τον ψευδορύακα lano e ai Bentagi che sono sopra su τον νατίου μέρους του κλανίου γέροντος della ripida via, e piega verso al torπολυέκτου, και ἀπο τὸν ρύακα του ἀνω- rente della parte ad ostro della piaτέρου γέροντος πολυέκτου, κατερχεται nura dell'aja del vecchio Polietto; e 27 είς την πέρασιν | του ρύκκος τῶν λάκ- dal rivo del sopradetto vecchio Poκαν. κακέιθεν κατερχεται ὁ ρύαξ των lietto scende verso al passo del rivo λάκκων έως είς τὸν στραυρόν τῆς με- dei laghi; ed indi scende il rivo dei γάλης όδου και είς τον άγιον πέτρον laghi sino verso alla croce della gran-28 και ἀποδίδει είς την μέσα | όδον του de via e sino verso a San Pietro e κάμππου όθεν και' ή έναρξης εγένετο piega verse alla via media del campo, και συγκλόει, καθά το δεσποτηκόν σι- d'onde il principio si fece e conchiuγίλλιον δηλοποιεί του έν μακαρία τη de, come dichiara il sovrano sigillo 29 μνήμη αοιδήμου και μα καριατάτου κά- del sempre decantato in beata meμιτος ρωγερίω, και έτερον του αειμνει- moria e beatissimo Conte Ruggiero στου και' τρισολείου ρηγός ραγερίω και' e come dichiara l'altro sigillo del αυβέντου ήμαν, τὰ ἄπερ έχει ὁ πανόσιος sempre memorabile e felicissimo re 30 καί Βαυ ματουργός άγιος φιλιππος. τάυ- Ruggiero e padrone nostro. Le quali την την διακράτησιν του άγίου θαλλε- cose ha il santissimo e taumaturλέου των χωραφίων δηλογότι και του go San Filippo. Questo territorio di όρους, μετά τῶν ρηθένταν σιγιλλίαν, San Talleleo dei poderi cioè, e del 31 και μετα | των άργόντων και καλών monte con i detti sigilli e con gli ανβρώπαν και των πιστών, και α'πε- arconti e probi uomini e dei fedeli

νει ὁ ρύπξ του κριτηκού και τὸ ύδωρ ascende il rivo di Critico, e l'acqua

καλών αν Βρώπαν οξτινες και έπεόμω- diti dalla signora Beatrice, i quali 32 σαν του δείξαι ήμιν | τὰ σύνορα, έμ - anche giurarono di dimostrare a περιπατήσαντες και διαχωρήσαντες, κα- noi i confini. Avendoli giralo e diτὰ την πρόσταξιν του κραταιου και à- viso secondo l'ordine del potente e γίου μεγάλου ρηγός και αυθεντου ή- santo re o padrone nostro li abbiamo 33 μων, ἀπεδώπαμεν άυτην | προς τον άγιον restituito al santo e taumaturgo Fiκαί Βαυματουργόν φίλιππον καί προς lippo e al religiosissimo categumeno τον ευλαβεστατον καβηγούμενον κυριν messere Pancrazio e ai successori di πανκράτιον και' διαδόχους άυτου είς τό lui, per avere in perpetuo in pro-34 διηνεκές, δεοπόζειν | και κυριέυειν τα prietà e dominio i poderi, e il monte τε χωράφια και το έν αυτά ορος καθά che in essi è a seconda comanda il και δεσποτηκόν σιγίλλιον διαγορευει sovrano sigillo di San Talleleo. E la του αγίου θελλελέου. αυτη δὶ ή κυρά stessa signora Beatrice non solo ha 35 βεπτρικια ου μόνον απάφηκεν Ιτάρη Σεντα ceduto i delli poderi con il monte γωραφια σύν του όρους eis την μονήν al monistero di San Filippo non moτου αγίου φιλιππου ανενόχλητα και lestati e non turbati, ma mossa dalla ατάραχα, άλλα κινουμένη παρά τῆς ευ- generosità sua e dalla buona elezione γενίας αυτής και αγαθής προαιρέσεως e dalla carità verso Dio, e in mente 36 και | φιλοθείας, και είς νουν θεμένη ponendo il timore di Dio, per la spiτον φοβον του Βεου υπέρ ψυχηκής αυ- rituale salvezza di lei ha concesso e της σωτηρίας εστερξεν και εκύρωσεν confermato per mezzo di una scritδι εγγράφου αυτης αφιερώσεως και ό- tura di sua oblazione e confessione 37 μολογίας, χουλτούρχν | γουμαρίων ώχ- una coltura di otto gumari (specie di τω πλησίον του κράτους του μεγαλο- misura) vicino la possessione del μάρτυρος θαλλελέου, είς τον όσιον και grande martire Talleleo in favore άγιον φιλιππον του έχειν αυτήν και' del puro e santo Filippo per averla 38 εξουσιαζειν διηνεκώς. ώς | το κυρος και' e possedere in perpetuo, il domiτην αυθεντιαν παρ αυτής λαβών, τάυτα nio e la proprietà ricevutane da lei. πάντα τὰ ἀνωτέρως γεγραμμένα ώς έ- Tutte queste cose soprascritte come δηλώθησαν και εγράφησαν γεγώνασιν furon dichiarate e furono scritte, 39 κατενώπιον έκ μέν | τῆς χώρας νάσου avvennero alla presenza di messere κυρού ώτου του στρατιώτου, και τών Oto milite dalla terra di Naso e ἐτέρων τριών των όμωσώντων και δια- degli altri tre, che hanno giurato χωρισάντων τὰ σύνορα δηλαδή του ίε- e che hanno diviso i confini, cioè 40 ρέως πέτρου έχήνου. | και του φιλα- del sacerdole Pietro Echino e di Fiδέλφου καφήρι. και πέτρου γριπάρι. ladelfo Cafere e di Pietro Gripari,

σταλμένων παρά τῆς κυράς βεατρικίας e dei buoni uomini che furono spe-

κυρου ραγεριου Επροδισάκκη, και κυ- di messere Ruggiero Xerodisacca e ρου ραγεριου κερτουνη. και' βασιλείου messere Ruggiero Certune e messere λοιδαρα, και ετέραν πλείσταν, έκ δέ Basilio Lidorà e di altri moltissi-41 του άγίου μάρκου, του | κυρου άλεξαν- mi; e da San Marco di messer Alesδρου καστελλάνου, και κυρου βασιλείου sandro Castellano e di messer Baτου ἔππου, συμεώνο του κασήρι, και silio D'ippo, di Simeone di Casiri νοταριου φιλιππου βιζέλη, και νοτα- e di notaro Filippo Bizele e di noριου ϊωάννου μουχλή, και γοταριου ία- taro Giovanni Muscli e di notaro 42 άνγου μακρί, και του | άρχοντος κυ- Giovanni Macri e dell'arconte mesρου λέοντος της δραίνας, και κυρου sere Leone di Draina e di messere γεωργιου του μαδίου, και ετέρων πλεί- Giorgio di Modio e di altri moltisστων. ων αί μαρτυρίαι κατατερως ταχ- simi, le testimonianze dei quali più Σείσονται. ούτας του δεσποτηκου 43 προστάγματος την κέλευτιν έκπληρώ- abbiamo adempiuto al comandamenσαντες και' τη άγια έκκλησια το oi- to dell'ordine sovrano, e alla santa κειον κράτος τελίως ἀποδέσαντες, ő- chiesa la propria possessione abbiaπερ έκ πολλών χρόνων εξουσίαζεν, | mo completamente restituito, che 44 διά ωχυρώσεως σιγιλλίων δεσποτηκών, sin da molto tempo possedeva per του έχειν και έτι είς αιώνα τον δια- fermezza dei sigilli reali; e perchè μένοντα, χαίρουσα και' προστάττουσα se l'abbia ancora pei secoli avve-45 και γαλινίας δεσπούσα, | άναγκαίας nire a godere e disporre e tranquilήγησάμεθα ταύτα πάντα είς ὑπόμνησιν lamente dominare, necessario abbiaέγγραφον βαλείν, είς ἀποτροπήν και mo reputato in memoria di tutte τελίαν κατάπαυσιν πάντων των έναν- queste cose una scrittura fare in re-46 τιώσαι βουλωμέναν | ἡ άχλησαι, ἡ πει- medio e perfetta quiete di tutti coρεάσαι, την εκκλησιαν του άγιου φι- loro che vogliono contrariare o turλίππου, εκ του τοιούτου κράτους του bare o intentare la chiesa di San αγίου θαλλελέου, του όρους δηλαδή Filippo per siffatta possessione di San καί χαραφίων, ὅπερ και πεποιήκα- Talleleo, cioè del monte e dei poderi. 47 μεν | καί γραφήναι προσεταξαμεν το Il che abbiamo fatto, e abbiamo orπαρόν ὑπομνηστικόν, είς δόξαν του με- dinato scriversi il presente atto moγάλου Βεού και σωτήρος ήμαν ιησού χρι- numentale in gloria del gran Dio e οτου, και είς έπενον και κρατέωσιν του Salvatore nostro Gesù Cristo e in 48 μεγαλαπρεπε | στάτου και κραταιού αυ- laude e potenza dello splendidissimo Σεντου ήμαν και μεγάλου έπγός, και είς e potente padrone nostro e gran εἰρήνην και τελίαν γαλίνην τῆς ἐυαγούς re, e in pace e perfetta tranquillità

sotto saranno disposte in ordine. Così μονής του άγίου φιλίππου και τών έν del sacro monistero di San Filippo, 49 ἀυτή ήγουμέναν τε καί μο ναχών. ε- e degli egumeni e monaci di esso. Ed γράφη δέ μηνι σεπτεμβριω ίνδικτιώνος è stato scritto nel mese di settemά τῶ τᾶ χίνα έτει.

**Η** έγὰ ότο του νασου μάρτυρ.

X ότης δραινας λεαν μαρτυρ υπεγρα μα. Η γεόργιος ο του μοδιου μαρτυρ υπεγραφα. Η ο ευτελης λεαν της δραινας μαρτυρ υπεγρα τ. 💥 πέτρος γριπαρι ο της νασου μαρτυρ.

H warrns xpilitins haptup. Harδρεας καλαβρεδας μαρτυρ υπεγρα ... Η ρογεριος ο ξηροδισακκη της νασου μαρτυρ. 📉 φιλαδελφος νασου καφιρη μάρτυρ. 📉 ο της φιταλίας φιλιππος παναγετης μαρτυρ.

Η μηχαη κηρου βασειλιου ios κυρου σεργιου καπρου μαρτυρ. 💥 ουσος καβαλλαρις μάρτυρ. Αρογεριος κερτουνης ο τής γασου μάρτυρ. 💥 βασιλιος δοιδαρας τής νατου μαρτυρ. 📉 ο της φιταλιας λεων αρχουμένος μαρτυρ. \* πετρος ίε-PEUS EXELVOS MAPTUP.

κα ισαννης του απιχουμένου κυρου μιχαιλ φορεστεριου, 💥 ο του αγιου μαρ- chele foresterio. Pietro di San Marco κου πετρος ιως κωνσταν κορτηρι μαρτυρ υπεγραφα. Η γεοργιος γημακλης μαρτυρω τα ανοτερα. 📉 ο ευτελης φιλιππος ο του νοταριου λεοντος αγιου μαρκου μπρτυρ υπεγρα 🖟 ο ευτελης υασιλιος ό του ηππου τα ανωτερα μαρτυρ υπεγραφα.

₩ πετρος της τραϊνας μαρτυρ υπεγρα ι. Τι συμεων υιος ιωπννου κασιρι μαρτυρ. 📉 έγω ιερευς κομιτος τι επονυμια υασιλικος μαρτυρ. 📉 συμεων ύιος Basilico testimone. Simeone figlio di κανσταν κασηρι μαρτυρ υπεγραφα.

¥ γαλτεριος ό του μεγαλου κριτου

bre della indizione i. L'anno 6691.

Io Oto di Naso testimone.

Leone di Draina testimone mi sono sottoscritto. Giorgio di Modio testimone sottoscritto. Umile Leone di Draina testimone sottoscritto. Pietro Gripari di Naso testimone.

Giovanni Crimite testimone. Andrea Calabreda testimone mi sono sottoscritto. Ruggiero Xerodisacca di Naso testimone. Filadelfo Cafire di Naso testimone. Filippo Panugete di Fitalia testimone.

Machae del messer Basilio figlio di Sergio Capro testimone. Uso Cavallare testimone. Ruggiero Certune di Naso testimone. Basilio Lidorà di Naso testimone. Leone Arcumeno di Fitalia testimone. Pietro Echino sacerdote testimone.

Giovanni del defunto messere Mifiglio di Costa Corteri testimone mi sono sottoscritto. Giorgio Gimacle attesto le cose di sopra. Umile Filippo del notaro Leone di San Marco testimone sottoscritto. Umile Basilio d'Ippo delle cose superiori testimone sottoscritto.

Pietro di Traina testim, soscritto. Simeone figlio di Giovanni Casire testimone. lo sac. Comito denominato Costa Casiri testimone soscritto.

Gualterio figlio del gran giudice

υιος μαρτυρ υπεγρα La. Η ο του βx- testimone sottoscritto. Pietro figlio μαρτυρ εγραφα. 🔀 ι'ααννής του μου- mone sottoscritto. Giovanni di Muσκλη μαρτυρ υπεγρα 12.

Η νηκολαος ο του πανδολφου μαρτυρ υπεγρα La. Η νικολαος ύιος νοτα- sono sottoscritto. Niccolò figlio del noριου νικολαου του ελιού μαρτυρ. 🖟 ο taro Niccolò di Elio testimone. Umile ευτέλης ι'αάννης μακρης μαρτυρ υπε- Giovanni Macri testimone mi sono ypala.

₩ Ego Alexander Castellano sancti Marci testes sum.

Η φιλιππος έγνομος παίς γίκοδέμου ηγουμένου τό παρόν ύφος έξησεν κατεπιτροπη των άνωτέρων μεγάλων κρι-Tav.

Η ό της υπθειας δεμεννών και λι-

Presentatum mazarie xxII ianuarii prima indictione in iudicio Magne Curie.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1182. Recognitio limitum pheudi sancti Tallelei.

traducta in lingua vulgari segnata. KW.

λιου ζουρρημα υιό πετρος μάρτυρ. Η di Basilio Zurreca testimone. Gioιφαγγης ο του μιλλου φορεστεριου ικός vanni figlio di Millo foresterio testisclè testimone sottoscritto.

Niccolò di Pandolfo testimone mi soscritto.

Io Alessandro Castellano di San Marco testimone.

Filippo Ennomo figlio di Nuodemo abbate il presente contesto compose per mandato dei superiori grandi giudici.

Della valle di Demenna e delle alπων ριγικός κριτης φίλιππος του γε- tre regio giudice Filippo del vecchio ροντος ευφημη και κατα ταν κερόν μαΐ- Eufemio, ed a tempo maestro foresteστωρ φορεστεριος ηκια χηρι εκηρωσεν. rio con propria mano ho confermato.

Pergamena lunga 73 centim., larga 52 linee regolate con equidistanza di 9 millim. Carattere rotondo e crasso, inchiostro nero e alquanto sbiadito; pergamena consistente e rotta negli angoli. Schiavo, loc. cit., n. 17. Tardia, loc. cit., 17 sigillum. Le firme testimoniali procedono per quattro o per due colonne.

(1) Kirqua, Kerengia, i., centeria, plantae genus, Theophr., lib. 9, c. 1, hist. plant. ubi tamen Kerengia impressum est. Tusani Jac., lexicon ecc.

#### XXV.

exyd. 'Amphhios. I ivd. spery'. 'Ampilhios, I lvd. 6691. Aprile. I indiz. (Costantinop.). 1183. Aprile, I indiz. (Romana).

Η τον απριλλιον μήνα. Η τον απριλλιον μήνα της ι'νδικτιάνος ά. ηλθες σύ ὁ καθηγουμένος μονής ne i, sei venuto tu categumeno del άγίου φιλίππου δεμέννων, κομίζωντα monistero di San Filippo di Demenγραφήν παρα της Βεοφρουρήτου κούρτης na, recando una lettera dalla corte 2 και τῶν ἐνδαξωτάτων αργώντων του σε- (Dio guardi), e dei gloriosissimi arκρέτου, κυρου καίτου ρικκάρδου, και conti del segreto messer Galto Ricκυρου ἰκάνγου γραφέου. και κυρού έυ- cardo, e del messer Giovanni Grafeo, 3 γένου του καλου, πρός με τον | στρα- e del messer Eugenio il bello a me τηγόν κεντουρυπων, και των καλών dy- straticoto di Centuripi e ai probi uo-Βρώπων. διλωποιούντα δυτο του άπελ- mini, la quale dichiarava così : di an-4 Βείν ύμας ης τα χαράφηα όπου | ύ- dar voi nei poderi, dovunque fossero, πήρχε του γέροντος καλλήστου μοναχου pertinenti al vecchio Callisto monaco καὶ τῶν ἀυταδέλφων ἀυτου, ὀμίο έκα- ed ai fratelli di lui. Similmente ha riτήλαβεν και' ο κύρις γεωργιος του μο- cevuto un'altra lettera anche il messer 5 δίου, ὑπο | προστάξεως του ενδοξωτα- Giorgio di Modio sotto comandamento

Nel mese di aprile. Nel mese di aprile della indizio-

τῶν συντρόφαν ἀυτου. του απελβειν μεβ cardo e dei colleghi di lui, onde ve-6 ημών ής τὰ τη άυτα γαράσηα. εγώ δε nire con noi in siffatti poderi. Ed ο εξουσιαστής κεντουρυπων αδάμ. έπι- io Adamo podestà (uffiziale) di Cenφώνησα τους γέραντας, τον τε μαρτίνον turipi ho invitato i vecchi, cioè e 7 άδουήσας. | και πέτρον πιτίττον, και Martino Aduvisa e Pietro Pititto e πέτρον αν Σρωπόφαγον, και ιωάννην αρ- Pietro Andropofago e Giovanni Arτιμένον. και' άρκάδιον γαρνέριον, και' κών-8 σταν μανδάριον. και | άρκάδιον όνιλάτην. και νοτάριον νικόλαον, και μεθ ημών taro Niccolò e seco noi il messer ό κυρις γεόργιος. και νοτάριος νικολαος 9 μουσκιαρής. ἀπήλθαμεν. | ης το χωρίον μαλαυέντρι, έν ο ήσυν τα τηάυτα χω- laventre, in cui sono questi cotali ράφηα. και ηλ Βεν ο ρουπέρτος ικός ια άν- poderi, ed è venuto Ruperto figlio 10 νου ονολώτου, και | νικόλαος μαλαβέν- di Giovanni Onolate e Niccolò Maτρίτης. και ο γέρων νικόλαος ο κυνιγός. και γικόλοος βεφεήλ, και βεσίλειος ά- nigò e Niccolò Baffaele e Basilio 11 γουστήνος. και ὑποβίξαν ήμιν τα σύνορα των τιούτων χωραφήων, και έδιατ i confini (i contermini) di questi poχωρήσασυν. δυτος τα τήπυτα χωράφια. deri, ed hanno designato in tal guisa 12 υπάρχει ή έναρξης του τιόυτου περιώ- i confini di siffatti poderi. Esiste il ρισμού έκ το ριακον του λύκου. κακη Σεν κατέρχαιται την όδον καστρου ιωάννου. Lico (lupo); ed indi discende la via di 13 έως ού ης το χωραφην γερωντος νηκηφόρου. κακήθεν ανερχεται έως ου ής την 14 λεγομένην κούμυαν. άπο δέ τῆς | κούμυπς. ανερχεται το ξευδορίακον έως ου ης την χαίτην ης τα χωράφια ρουπερτού. 13 νου. ἀπο δὲ τῶν χωραφίων. | ρουπερτούνου. την χέτην χέτην. έως ου ης το ψευδορίακον ης τα χωραφια λεωντος της κη-16 φήτας κακείθεν κατερχεται τώ | ψευδορίακον έως ου ης το μέγαν ρίακον του ALKOU. NATEPYETAL NANDEN O PLAZ EOS OU ης την όδον καστρου ιωάννου, έν ώ και | 17 την έναρξην έποιησαμεν και συνκλήη. che il principio abbiamo fatto, e conτάυτα τα σύνορα και' των διώρησμών, clude. Questi confini delle divisioni

του αρχοντος καϊτου ρηκκαρδου, και del gloriosissimo arconte Gaito Rictimeno e Arcadio Garneri e Costa Mandari e Arcadio Unilate e no-Giorgio e notaro Niccolò Muschiare; ci siamo recati nella contrada di Malaventrite e il vecchio Niccolò Ci-Agustino: ed hanno dimostrato a noi principio di tale divisione dal rivo di Castrogiovauni sin dove vicino il podere del vecchio Nicofero; ed indi ascende sin dove vicino la cosiddetta Cumba; e dalla Cumba ascende il torrente sin dove vicino la serra, verso i poderi di Rupertuno, e dai poderi di Rupertuno serra serra sino dove vicino il torrente, vicino i poderi di Leone di Cefeta; ed indi discende il torrente sin dove vicino il gran rivo di Lico; indi discende il rivo sino dove vicino la via di Castro Giovanni, in cui an-

18 ὑπέδιξαν Ι ήμιν ή ἀνωτέρως μάρτυρες ci hanno dimostrato i soprascritti te-19 τρίτης, και ο γεραν γικόλαος | ο κυνι- vecchio Niccolò Cinigò e Niccolò 20 τῶν διωρισμών, εγώ δε ο πρά κτορος Adamo e Giorgio di Modio, e i vecchi 21 τουρυπων. έφαηραμεν το άγιον | έναγ- gelo, ed hanno giurato così come δειξαν. και έσυναριάσασυν και έδιάχα-22 ρήσασυν. | τῶν τιούτων χωραφήαν τα poderi così come abbiamo predetto. τος του γέρωντος καλλήστου μοναχου. 23 και τών Ι άυτου άυταδέλφαν, μετα δέ του έκτελέσαι τους όρκους η τημύτη μάρτυρες, ἀπεδώκαμεν τα χαράφηα. 24 πρός τον καθηγουμένον κύριν πραγκάτιον μονής άγίου φιλιππου δεμέννων. άς καθώτι και' το προστακτηκόν έδίλη. Ι 25 και ίνα τελλη τα δικαιωματα τών τιού-

Ego presbyter thomas testis sum. \* eya héos n supsuns the ayeas xuρηακής.

ταν γαραφήαν, σίτου μόδια δέκα, τουτο

τής χάρας κεντουρύπαν, και χαρίου

μαλαβεντρι μηνι και' ινδικτιώνι τής προ-

26 δέ γέγανεν κατ ενώπιον. Ι τών γερανταν

YEYPAGNONS. ETEL SYUZ.

¥ άρχάδιος ονολάτης μαρτυρώ. καγώ ἀρκάδιος γαρνέριος μαρτυρώ. γ΄ κάννης κουρτυ τούνης μάρτηρ.

Ego Martinus testis sum. Κούρος καυαλλάρης πατέρνου μάρτυρ. Jaro di Paternò attesto.

💥 καγώ πέτρος πιδίττος μαρτυρ. χνικολαος γαρνέριος μάρτυρ υπέγρα τα. colò Garneri testimone sottoscritto.

γεγραμμένοι, ο τε ρουπερτος νιος ιαάν- stimoni, Ruperto figlio di Giovanni νου ονολάτου, καί γικολαος μαλαβεν. Onilate e Niccolò Malaventrite e il γός. και' νικόλαος ραφαήλ. και' βασί- Raffaele e Basilio Agustino. Tali sono λιος αγουστήνος, τὰ τη κύτα σύνορα και' i confini delle divisioni; ed io gestore αδάμ και γεώργιος μοδίου, και ή(οι) γέ- e probi uomini della terra di Cenρωντες και καλοι άνθρωποι χωρας κεν- turipi abbiamo offerto il Santo Evanγέλιον, και ὑπομόσασυν ουτος, ώς ὑπέ- hanno dimostrato, ed hanno designato e diviso i confini di siffatti σύνωρα. δυτο ως προέφημεν, υπηρχον- Eravi il vecchio Callisto monaco e i suoi fratelli. E dopo di avere terminato tali testimoni i giuramenti, abbiamo restituito i poderi al messere Pancrazio categumeno del monistero di San Filippo di Demenna, siccome dichiarava il comandamento; e perchè siano soddisfatte le giustificazioni di siffatti luoghi in dieci mondelli di grano. Questo poi avvenne alla presenza dei vecchi della terra di Centuripi e della contrada di Malaventri nel mese e nella indizione prescritta. L'anno 6691.

> Io prete Tommaso testimone. Io Leone Eureve di Santa Ciriaca testimone.

> Arcadio Onolate attesto. Ed io Arcadio Garneri attesto. Giovanni Curtune attesto.

> Io Martino testimone, Uro Caval-

Ed io Pietro Piditto testimone. Nic-

Α του κεντουρύπων έξουσιαστής εκύρωσα, 💥 ανδρέας ραϊμούνδος και στρατηγός κεντουρυπαν έκύρωσα.

Adamo podestà di Centuripi figlio άδάμ και του απιχουμένου ίσσφε ύιος del defunto Giosfrè ho confermato. Andrea Raimundo e stratigoto di Centuripi ho confermato.

Sul rovescio della pergamena si legge:

ό διαχωρισμός τῶν χωραφιών μαλι-BEYTPI.

La divisione dei poderi di Maliventri.

privilegio greco di lo fegho di Miliinnentri.

τὸ αποδωτικόν τών γωραφίων.

La restituzione dei poderi.

1183. Restitutio et consignatio pheudi Malabentri facta monasterio sancti Philippi Fragalatis.

la integra di meli frequenti.

Pergamena lunga 45 centim., larga 26 e 8 millim. Linee regolate con equidistanza di un centim., tranne la prima che è fuori linee vergata all'angolo sinistro superiore. Carattere minuscoletto diplomatico. Iachiostro nero e vivo. Pergamena consistente e tarlata negli angoli. Schiavo, loc. cit., n. 19. Tardia, loc. cit., 12 sigillum.



## XXVI.

rxyá. "Anyonoros. I lvo. apay. "Auyoustos. I lyb. 6691. Agosto. I indiz. (Costantinop.). 1183. Agosto, I indiz. (Romana).

¥ σηγνον χηρος ηερεος γρανερήου. σημβηου οι αναιβανον και αναλαμβανον

Segno della mano del sacerdote 🔀 σιγνον χηρος ομενησσης της εμης Granerio. Segno della mano di Omenessa mia consorte, i quali entra-

🔀 έν ονόματι του πατρός και του In nome del Padre, del Figlio e dello ὑιοῦ καὶ του ἀγίου πνέυματος. οἱ τὸ σύ- Spirito Santo. Noi, che il segno della γνον του τιμίου καὶ ζωόπίου σταυρου εί- onorabile e vivifica croce di proprie κίπις χεροίν καθύπογράψαντες: τήν πα- mani abbiamo soscritto, la presente ρούσαν έγγραφον ἀπόχην ἀποταγήν τε- scrittura, apoca, quietanza, perfetta e λείων και πλυρεστότην διώπρασιν τηθέμε- pienissima vendita ponghiamo e fac-🕽 και ποιούμεν έκουσία ήμων τη γνώμη ciamo di volontario nostro consenso e και αυτή προέρετω υουλή και βελήσει, spontanea volontà e deliberazione, e και ουκ έκ την το παραπάν ανάγκης non affatto per costringimento o vioη υίας η γλέυης τινός, η ραδιουργίας. Ienza o dolo o astuzia o signorile sugή αρχοντικοίς εποικουρίας, αλλ' ηκία η- gestione, ma per proprio preso con-

νόμεθα πιπρώσκοντες πρός σαι των α- santissimo e spirituale nostro padre γιότατον και πνευματικόν ήμων πατέρα. Categumeno del venerabile monistero τον καθήγούμενον, της σευασμίας μο- di San Filippo di Demenna messere νης άγιου φιλίππου δεμένναν κύριν παν- Pancrazio il nostro creditario luogo. κράτιον τον ημέτερον γονυκαίον τόπον sito e posto verso il luogo nominato τον όντα και διακείμενον είς τόπον λε- di Flaciano, verso i contermini ivi γόμενον ολακιανου, είς τοὺς ἀπάντας τῶν di tutti i poderi e degli albereti con έκη περιόρισμον γαραφίον και ήμέρο- tutte le possessioni che ivi sono, che δενδρίων μετά πάντων των έκίσε κτι- possediamo per permuta che abbiamo ποιήσαμεν σύν του μετά του μακαρίον- della città di Messina; per le quali τος αργιεπισχόπου νικολάου μεσσύνης (possessioni) gli abbiamo dato i noτης πόλεος. διά έξ ων εδώκαμεν άυτω stri villani. D'onde anche il sigillo τούς ημετέρους υπλλάνους. όθεν και di lui tenghiamo. Similmente e i poσιγιλλιον έξ ἀυτου, έχαμεν, όμοίως deri tennti e possednti una volta dal και γαράφια τὰ κραιηθέντα και δεσπο- detto monistero. Di tutti, come più Berta acinote παρά της ριβήσις μονής. sotto, i contermini si dichiarano. Que-· των απάντων ώς κατοτέρος περιορησμένα ste cose a te tutte abbiamo venduto δελήλονται, τάυτα σύ πάντα πεπράκα- per cento tari d'oro portanti la imμεν δια ταρια χρυσου του χαράκτήρος pronta del conte Ruggiero. Trenta πόωιτος ρυγερίου έκκτων, τκ μέν τρια- di essi abbiamo lasciato per la spiriκοντα έξ άυταν έάσαμεν περί ψυ- tuale salvezza della nostra figlia in γηκής σατηρίας της ήμετέρας Σηγα- memoria di una scrittura una volta τρός είς μεμνήτερον εγγράφου κεί ποτέ fatta nel venerabile monistero del έν τή σεβασμία μονή του όσίου πατρός Salvatore nostro santo padre Filippo. ήμαν φιλίππου, τα δέ άλλα ευδομή- Gli altri settanta (tari) li abbiamo riκοντα άνελάβουεν άυτά άπο σόι γειέχν cevuto dalle tue mani nelle nostre εί's ήμετέρας χείρας, καλάς ζυγοστατη- mani ben ponderati, integri e senza μένα σόα, και ανελληπή. όθεν τό πα- difetto. Laonde la presente scrittura ρον έγγραφον σοι έποιήσαμεν του έχην a te abbiamo fatto a tenerla il santo άντη ή άγία μονή, είς ήδιαν εξουσίαν monistero in sua proprietà e domi-หล่า หบอเช่ากาล. สอเก็บ อัร ฉบาลับ อก ลับ nio. A fare di essi (poderi), se voυσύλη ώς τὸ κύρο και την έξουσίαν glia, come il dominio e la pro-สมค์ ทุ้นฉีง ทุ้งการะ่ง. xxi ทุ้ แลง เทีร จุง- prieta da noi ha ricevuto. E se taluno ระวิทิ ไท่เทอเท หบังทอเท พอเอบีทระ พะคุโ รฉีท oserà far questione, mozione intor-

μῶν οὐς προλιλάγαμεν τή γνώμη. φε- senso. Compariamo di vendere a te σμάτων ων ατόμεθα έξ άλλαγης ην έ- fatto con il beato arcivescovo Nicolao ριβένταν πραγμάταν της τιάυτης πρά- no alle dette cose di questa vendita,

σεως, στίπεμεν ήμης και διεκδικήν τάυτα stiamo fermi noi anche a rivendiείς την άγιαν μονήν, εκ πάνταν πρα- carle in favore del santo monistero σοπον ξενόντων και ίδίων, ήσυν δέ da ogni persona estranea o parente. τάυτα τὰ χαράφια είς τὸ ἐπάνω μέρος Sono poi questi poderi verso la parte του κλήσματος της έκκλησίας των άγιων superiore della chiusa della chiesa πάντων, πλησύοντα έρσίνου και έυ- di tutti i santi, cioè vicino i poderi στρεκίου γαράφιον μόδιου ένας, και έ- di Orsino e di Eustrechio, un poτερον γωράφιον πέρα ρίακος, άργεται dere di un sol moggio e l'altro poμέν τό πηγάδιον τὸ πλησίον του κλή- dere al di là del fiume. Comincia σματος, και άναβένι το γάνδακον άγρη alla fontanella, che è vicino della του αλανίου υονγικίου. και ανερχεται chiusa e ascende la fossa sino all'aja είς το άλσος είς τὸ άνατολικόν μέρος του di Bonnicio e ascende verso il bosco γραδύου και' κατέργεται κατά δησμάς alla parte orientale di Gradio e discenτο αποκάτω μέρος του γραδύου εκ το de ad occidente la parte di sotto di μέγαν σύνορον, άχρι του ρίακος. καί Gradio e dal contermine grande si diκατερχεται ο ριαξ. αχρι της πηγης. έν stende sino al rivo e discende il rivo ο ή ένας ξης γέγανεν. και συγκλήει. sino alla fontana, onde il principio και έτερον χωράφιον είς τον χέτην μο- si fece e conclude. E l'altro podere διων γ κατα μέν άνατολήν ή όδός ταν- verso la serra dei tre Moggi, ad oriente νου η απεργαμένη είς την άγίαν μονήν la via di Janni che arriva al sauto του άγίου φιλίππου. έκ δέ δυσμάς ο monistero di San Filippo e ad occiγέτης ο μέγας, και ἀπό μεσυμβρίας ο dente la serra grande e ad ostro Lamλαμπάκης. ἔτερον δέ χαιράφην πλήσιον pace. L'altro podere poi vicino la του κλήσματος των αγιων πώντων, είς chiusa di τυττι i santi, vicino la parte τὸ ἐπάνω μέρος τῶ χαράφιον του πι- superiore del podere di Pistillico, ad στηλλύκου, κατά μέν άνατολήν ὁ πη- oriente la sorgiva e ad occidente la γαδάς, και εκ δυσμόν ή όδος ή έργα- via che viene da Mirto e che va sino μένη έκ τὸ μήρτου, και απέργεται α- alla via grande che ascende dal poγρι της όδου της μεγάλης ή άναυέν- dere di Flaciano. E poi questo podere νουσα έκ το χαρίον φλακιανου, ὑπάρχει quasi un moggio. Queste cose tutte δὶ τὸ τοιούτο χωράριον, ὡς ἡ μοδίου έ- sopra affermate abbiamo venduto, νας, τάυτα πάντα τὰ άνωτέρα στέργοντα come sopra si è dello. Laonde la preέπράσαμεν ώς ανωτέρω ηρηται. όσεν τό sente scrittura abbiamo fatto alla παρον έγγραφον εποιήσαμεν κατ' ενό- presenza di uomini probi e degni πιον τών πιστών και καλών ανθρώπων.

Η ευτελής βασίλειος του πανδολφου μάρτυρ υπεγραξα.

di fede.

Umile Basilio di Pandolfo testimone mi sono soscritto.

Η συμεων υιος κονστας κασηρου μαρτυρ ὑπέγρα Ια.

₩ πρεσβήτερος λέων :: :: ερους μάρτυρ.

💥 άλφερής του πανδόλφου μάρτυρ υπεγραφα.

A ρογεριος υιςμες. filius W. Catansario teste sum.

¥ φίλιππος καβαλλαρις μαρτυρ υπεγραφα.

💥 φίλιππος θεοδίκου μάρτυρ ὑπέ-

εγράφη ἀυγόυστου μηνὶ τῆς ἰνδικτιῶνος ἀ το ἔτος ς χ ζ ά. 🔀 Simeone figlio di Consta Cariro mi sono soscrilto.

Presbitero Leone ::::ero testimone.

Alfere di Pandolfo mi sono soscritto.

Ruggiero figlio di Giorgio Catansario testimone.

Filippo Çavallare testimone mi sono soscritto.

Filippo di Teodico testimone mi sono soscritto.

È stato scritto nel mese di agosto, della indizione 1. L'anno 6691.

Manca la pergamena. Esemplare raffazzonato sul fac-simile e sulla riduzione del Tardia, loc. cit., 1 sigillum. In fronte al fac-simile si legge: Sigillum in pergamena authographum abbatiae quae M. Hospitali Pan. fuit adnexa et modo in eodem asservatur, missum mihi Mazariam a Principe Turris Mutti per Can. Schiavo ut illud excriberem, transferrem, interpetrarer et adnotarem ann. 1767; quod habetur exscriptum ab inexperte et nihil in re diplomatica originali versato.

(1) Nel fac-simile sta scritto:

1 αναιβανον κ1 αναλαμβανον και το ο::::ρην ο περηνελον

> λαν λεβήνηστημεγαλη εκηση.

Nella riduzione :

οι ανεβανον και αναλαμβανον και το.... ....ριν σερηνελο....λεβην τη την μεγαλτ εκλτοπαν.

#### XXVII.

6695. Aprile. V Indiz. (Costantinop.). 1187. Aprile. V Indiz. (Romana).

Guillelmo in christo deo serenissimu re. la signuria nostra sempri esti 19 ad opera inexcusabili di arreservari et fermari inremutavili|menti di li gloriusi nostri generanti a li divini templi et a li venerabili monasterii secundu apparteni di offeriri volendu continui attentamenti stendiri quistu in bonu esseri conzilliannu a li duni coniungiri duni viyu atti abbati 20 pancrati | di lu venerabili monasteriu di sanctu philippu di demina vinendu ipsu reverentimenti et dumesticamenti et petiu pri remissioni di li nostri peccati et di li nostri gloriusi antecessuri li terri li quali suni 21 a lu tenimentu di chintorbu in lu casali | dictu malinbrenti li quali appi et ressi viventi unu monacu calisto di havirili ad ipsu pri vita abundavili di li monachi et pri la signuria mia pachifica fui motu a lu na-22 tulari amuri paternu a la tua petitioni conchessimu ad ipsu ferma menti et inremutavilimenti a lu to monasteriu di sanctu philippu omni cosa et tanti quanti suni li quali ressi in la vita sua lu supradictu monachu incomenzandu calistu tali esti li ordinationi secundu obtinni lu supra dictu 23 monachu incumenzandu di lu termini | di la via di la quali si parti di

castro iohanni fina a li terri di lu vitranu nichiforu et di illa secundu munta lu valluni di cumba fina a li terri di ripertuni undi esti la petra pirchata et di illa si partinu li terri di leu di stificav et di itza xindi lu 24 pichulu valluni fina la lu grandi valluni lu quali si dichi lu valluni di lu lupu et di quistu valluni di arricapu xindi fina a la via fu lu principiu di lu incumenzamentu et concludit di hora inanti havirili ad ipsu monasteriu franchi et libri seneza di omni nostra sugicationi et hi non fussi 23 alcunu I hi contravenissi ov hi intantassi di li bagli ov hi recusassi di la nostra curti et ctiam hi non fussi nullu di li nostri conti ov baruni oy alcunatra pirsuna hi prindissi potestati di nui supra di tali tenimentu 26 et si alcunu apparissi hi portassi alcuna turbationi oy in tantazioni a li monachi supra di quista nostra dota et hi vulissi livari da loro alcuna cosa quisti tali sianu nulli et non pocu ipsu stissu si attirrirrà la nostra ira pertzo pri firmiza lu presentì sigillu scriptu sigillatu cum lu nostru co-27 muni sigillu et datu a ti | venerabili abbati di ipsu monasteriu misser pancrati et ad omni successuri appressu di ti a li sev milia et sev chentu novanta chinqui anni passati di lu criamentu di lu mundu di lu misi di aprili quinte inditionis.

Estratto dalla pergamena dell'anno 1441, 24 maggio, indiz. IV, contenente il transunto di Biasco di Naso. Detta pergamena sarà per intero prodotta a suo luogo, secondo l'ordine di data, 1441.



### XXVIII.

\*χυζ'. 'Ιανουάριος, κδ'. ΗΗ Ινδ. αρπ'ρ'. 'Ιανουάριος, κδ'. ΠΗ Ινδ. 6697. Gennaro, 24. VII indiz. (Costantinop). 1189. Gennaro, 24. VII indiz. (Romana).

σηγνο. γειρος νηκολαου πρεσβη-Segno della mano di Niccolò preτερου. ηου του απεχομενου, νοταριου, sbitero figlio del defunto notaro. ¥ σιγνο χειρος Βεοδαρου, ηου μου. Segno della mano di Teodoro figlio mio. Η φαινώμαι Τα ήμεις οι' ανώτεροι γε-Compariamo noi soprascritti, i γραμμένοι, οι τὰ σιγνα του τιμίου καί quali i segni della venerabile e viζαοποιου στραυρου έν τόδε | τό υρη αυvifica croce in questo contesto di proτοχείρος καθύπογρα μαντές, τιθέμεθα pria mano abbiamo sottoscritto, pon-3 και ποιούμεν άλλαγήν μετά σου | του ghiamo e facciamo permuta con te ήμετέρου δεσπότου, κυρίω παγκράτιου, nostro padrone messere l'ancrazio e καὶ καθήγουμένου της άγιας μονής του categumeno del santo monistero di ε αγίου φιλίππου μιλητηρου, | η δέ άλ-San Filippo di Melitiro. Dessa è poi la permuta. Noi abbiamo dato il noλαγή έστιν άυτη, ήμεις έδακαμεν το 5 ήμετερον γωράφιον οπερεγωμεν είκ προ- stro podere, che abbiamo dai nostri γόναν ήμῶν, εἰς τόπον ἐπιλεγαμενον progenitori nel luogo denominato Agαγρικίλεον, ὑπκρχει ή ποσώτης ἀυτου rieleo. È la quantità di esso di tu-6 SELLIVEY | έστιν δέ τὸ τοιουτον χα- moli (misura). È poi tal podere

7 και Ιτερον χωράφιον ποσώτητα Seui- te anche un altro podere della quan-8 του στεράνου ευπράξη ταυτα | άλλάξα- confine di Stefano Eupraxe. Queste 9 αντάλλαγήν | επέδωκας ήμεν. χωράφιον permuta hai dato a noi un podere di 10 λίαπου, | και ετερον χωράφιον έδωκες un altro podere hai dato a noi di un υπάρχει πλησήου ιωάννου μεγαλομή- galomete, pria essendo del notaro 11 τη | τὸν ὄντα πρώτον, του νοταρίου κα- Calè. E perciò essendoci acchetati a 12 ἀναμεταξη ήμῶν | ἐποιήσαμεν τό πα- la presente scrittura, e quella parte ση, όμολογουμεν τουτον ζημιόννεσ Σαι 13 είς τὸ διμασιον νομισματα λέ, είθ ουτως μενέτω ή παρούσα αλλαγή άπαρασάλευτως μέχρι τερμέτων αιώνων, | 14 έι τις έγράφη κατένώπιον πειστών μαρτύρων μηνί ιπννουπριου κό. του έχης έτους της ίνδικτιώνος ζ.

► i έρευς λέων πλάττης μάρτυρ. Μ πέτρος βουνίκης μάρτυρ. Μ Ξεοδώρος σκαραπουλόν μαρτυρ.

Μι'α αννης βουτζόλος μαρτυρ. Μστέφανος ευπραξη μαρτυρ 💥 νϊκόλαος φορμούτος μπρευρ.

Η έγω φίλιππος ο το ύφος γρα +xs μαρτυρ.

ράφιον πλησείον του βαρδαλάφου, και' vicino di Bardalaso e di Leone Euλεόντιου ευπράξη, όμιως εδδώκαμεν σοι, | praxe. Similmente abbiamo dato a ναν γ, εί τις ὑπάρχει είς το σύνορον tità di tumoli 3. Il quale esiste nel μεν μετά σου του ανατέρου ευλα es- cose abbiamo permutato teco di sopra στάτου καθ ήγουμένου, και σει πάλιν piissimo categumeno, etu di nuovo in ρουβου α είς του γουλλίαν, του ύντα un rubbio in Gullia, esistente vicino πλεισείου γηληβέρτου και νοταρίου φι- di Giliberto e del notaro Filippo. Ed ήμιν ποσώτητα γουμαρίου ένος, εί τις gumario che è vicino Giovanni Menλαϊ, και έπι τουτο άρεσ Βέντες έν τὸ questa nostra permuta, abbiamo falto ρον έγγραφον, και οίον μέρος μεταγνώ- che si pentirà, la confessiamo di essere condannata a 36 numismi in pro del fisco. Voglia il cielo che così rimanga la presente permuta inconcussa sino alla fine dei secoli. Questa scrittura è stata fatta alla presenza di fedeli testimoni nel mese di gennaro addi 24, l'anno 6697 della indizione vii. Sac. Leone Platte testimone. Pie-

tro Bunice testimone. Teodoro Scarapulo testimone.

Giovanni Butzolo testimone. Stefano Eupraxe testimone. Niccolò Formuso testimone.

lo Filippo che ho scritto il contesto, testimone.

Le osservazioni intorno a questa pergamena ved, in fine delle annotazioni al numero seguente, al segno N. B.

### XXIX.

\$1. Δεκέμβριος, κέ. ΔΙ Ινδ. πριβ. Δεκέμβριος, κέ. Δ Ινδ. 6701. Dicembre, 26 XI indiz. (Costantinop.) 1192. Dicembre, 26. X indiz. (Romana).

(Ταναρήδος Βεδυ χόριτι ἡήξ σικελίας και δουκάτου ἀπούλιας και πρινκιπάτου κάπουας) (1).

¥ Διὰ του παρόντος έγγράφου γνα-Per la presente scrittura noto facciamo, che Pancrazio religioso Cateστόν ποιούμεν ότι παγκράτιος ο έυλχβής καθηγούμενος του άγίου φιλίππου gumeno di San Filippo della valle τής βαθείας δεμέννων είς την αύλην di Demenna nella nostra Aula seήμων ένδιαθέτως άμα και έυλαβώς προriosamente ed insieme devotamente σελθών ένδειξέ τινα σιγίλλια τω άντω accedendo ha mostrato taluni sigilli μοναστηρίω παρά των της αοιδήμου μνήal medesimo monistero fatti dai proμης προγεννητόρων ήμων γεγονότα, έν genitori nostri di sempre reverenda οίς περιείχετο. ότι περ οι προλεγθένmemoria, nei quali sigilli conte--ια νέξοληδ ότ νῶυή ευςοτήννωγος τετ neasi, che i predetti progenitori noναστήριον του άγίου φιλίππου, και τι- stri il dichiarato monistero di San Fiνας άνθρώπους μετά των υίων άντων lippo e taluni uomini coi figli loro

(Tancredo per la grazia di Dio re di Sicilia e del ducato di Puglia e del principato di Capua).

καὶ πάντα τὰ κτήματα ἀιτου ἀπὸ τε e tutte le possessioni del medesimo e 39 πισκέπειν άμα και διηκείν τω προειρη- lare ed insieme di governare, al preμένω μοναστηρίω του άγίου φιλίππου detto monistero di San Filippo della της βαθείας δεμένναν τος έλευθερίας, valle di Demenna le libertà che i ås οι προγεννήτορες ήμων τη αυτή έν- progenitori nostri alla stessa chiesa κλησία τοῖς σιγιλλίοις ἀυτών έδαρή- coi sigilli loro largirono, di ugual σαντο καθώς η αυτή εκκλησία του ά- maniera come la chiesa di San Fiγίου φιλίππου άχρι τελευτής του κυρου lippo sino alla morte del messere επγός γουλιάλμου του ήμετέρου άδελ- re Guglielmo nostro cugino di gloοιδου της περιδύξου μνήμης ταις αυταις riosissima memoria delle stesse liέλευ Βερίαις ειρηνικώς έγρατο τη συνή Βει berth pacificamente erasi servita, cost ήμων ευσπλαγχνία προσκυρούντες πάσι con la consueta nostra benignità τοίς διασιώταις και πραίτωρσιν (6) ήμων confermando a tutti i giustizieri e ai τοίς τε ένεστώτι και μέλλουτι προστάτ- bajuli nostri che sono e che saranno τοντες διοριξάμεθα είναι τῶ προλέχ- statuiamo essere ordinando, che al Σέντι μοναστηρίω του άγιου φιλίππου predetto monistero di San Filippo και αυτοίς τοίς ανθρώποις και τοίς e ai medesimi uomini e alle possesπράγμασιν αυτου μηδεμίαν από του νύν sioni e alle sue sostanze sin da ora ογλησιν επάξητε, μήτε παρά τινος ε- niuna turbazione adduciate, nè da παχθήναι παραχωρήσητε, άλλ' άυτό το chicchesia addursi permettiate; ma μοναστήριον μετά τῶν ἀυτῶν ἀνβρώπων esso monistero coi suoi uomini, colle κτημάταν, και πραγμάταν αυτου έν possessioni e sostanze sue nella stessa τή ἀυτή στάσει, και έλευ Βερία είναι condizione e libertà essere permetπαραγαρήσητε, εν ή πάντοτε ὑπήρξε tiate, in cui sempre fu ai tempi dei

δόματος (2) και πάσης άγγαρίας, έτι da esazione e da ogni angarla ed anδέ και ἀπό πάτης δουλείας ἐπιγείαν (3) cora da ogni servizio di padroni feuδεοπόταν έλεύθερον ύπαρχειν έλεημό- datari libero essere pietosamente conνας έστερξαν ικετέυσετε ο άυτος ήγου- cessero. Ha pregato il medesimo Eguμενος προσεκτηκώς (4) την ημετέραν έν- meno instantemente la nostra eccelδοξό: ητα (5) οπως την αυτήν ελευ Βερίαν lenza, affinche la stessa liberta che ήν οι προγεννήτορες ήμών τω προδηλο- i progenitori nostri al sopra dichia-Βέντι μοναστηρίω του άγίου φιλίππου rato monistero di San Filippo conces-รัฐเรอร์ลง รที ธบงท์วิธเ ทุ่นอัง ส่งสวิจรทุงเ sero, colla consueta nostra bontà conπροσχυρώσαμεν, ήμεις δέ οι Belas έμ- fermassimo. E noi che, ispirante la πνεούσης χάρητος εν προκειμένω και Se- divina grazia, nel proposito e nella λήματι φέροντες τὰς ούσας ὑπὸ τὸ ή- volontà portiamo, le chiese di Dio che μέτερον πράτος του Βεου έκκλησίας έ- sono sotto la nostra potenza di tuteέν τοις καιροίς των έν μακαρία μνήμη progenitori nostri di beata memoria

προγεννητόρων ήμων άχρι τελευτής του sino alla morte del predetto messere ivdintiavos ia to e La etel.

προειτημένου χυρου ρηγός γουλιάλμου re Guglielmo nostro cugino; conoτου ήμετέρου άδελοιδου, γινόσκοντες scendo che se taluno al presente coότι έλν τὶς τῶ παρόντι ἐντάλματι τῆς mandamento della nostra celsitudine ήμων υξιλότητος (1). ενάντιος είναι τολ. avversario essere osera, alla indegnaμήσει, την αγανάκτησιν της ημετέρας zione della nostra eccellenza sarà υπήσεται ένδοξότητος. έδόθη έν πανόρ- sottoposto. È stato dato in Palermo μου μηνι' δεκεμβρίω είς την κς της nel mese di dicembre addi 26 della indizione xt. L'anno 6701.

#### ANNOTAZIONI.

Manca la pergamena, Esemplate raffazzonato dalla riduzione di Turdia, loc. cit., 14 sigillum, citato da Schiavo, loc. cit., n. 23.

- (1) Kárrovas. Nella riduzione di Tardia non si legge formola d'intestazione. Siccome nel ms. di Tardia manca il fac-simile di questo diploma, (ved. sopra pag. 45); perciò io bo creduto supplire a detta formola, ricavandola dai diplomi latini emanati dallo stesso re Tancredi. Tancredi fu figlio bastardo di re linggiero. Estinto re Guglielmo il senza prole, il parlamento siciliano non tenne conto dei diritti successori di Costanza figlia dello stesso re Ruggiero e sposata ad Enrico vi imperatore di Germania, e vedendo compromessa l'autonomia della Sicilia proclamò re il principe Taucredi. Breve fu il regno di costuj, e noti pur troppo sono gli acerbi casi sovrastati alla famiglia sua e specialmente a Guglielmo in figlio ed erede suo. Le sciagure della famiglia di re Tancredi portarono sul trono di Sicilia la dinastia alemanua di Hohenstuafen; e la Sicilia divenne baluardo degl'imperatori di Germania, altraverso alla lotta che i papi provocarono e sostennero. Ved. De Cherrier, storiu della lolla dei papi e degl'imperatori della casa di Svevia ec.
- (2) Aoparus, La voce depa, ros, ch'io intendo esazione, non è registrata nei glossari. Trovo nel Du Fresne, glossar., ένδοματικά, quae dat collator exactori, id hoc ut aliquid de esigendi severitate instantiaque se remittat. Mi pare danque esservi molta analogia tra dopa a erdopantal.
- (3) E'mysion. E'miyeou Voce classica terrestres; ¿miyeou, terreum. E'miyeou qui usato per patroni, feudatarii.
- (4) Προσεκτηκός. Nella riduzione di Tardia si legge «ροσεκτητός. lo leggo προσεκτηκός, voce classica; e pare, che nell'autografo non abbia potuto esser vergata attrimenti questa parola.
- (5) E'rdogirnea, E'rdogirne, titulus compellationis earumdem summarum diquitatum in vi synodo Costantinopolitana non semel, ubi vetus interpres, gloria vertit, ut et interpres nov. 10, de qua voce quaedam attigimus, in glossar, med. lat. Du Fresne, glossar. loc. cit. Nei diplomi latini-sicitiani del tempo si trova adope-

rata in vece la voce excellentia. Ved. Huillard Breholles, historia diplomatica Friderici 11 imperatoris. Nei diplomi di Federico imperatore e dei re normanni la frase mojestas nostra meno spesso fu usata, e comunemente si adoperarono altitudo, celsinudo, excellentia.

(6) Πραίτωρου. Sui significati della voce «ραίτως ved. Gluss. Basilic; Du Fresne, glossar., «ραίτως», con tutte le distinzioni che ivi si leggono. Però le spiegazioni che dal Du Fresne si apprestano, non accennano alla carica del bajulo e del bajulato che fu in vigore in Sicilia. Ved. Constitut. regni Sic. imperat. Federici 11.

(7) Τ ψιλότητος. Nei diplomi latini-siciliani del tempo occorrono spesso, come dissi sopra, adoperate le parole altitudo, celsitudo.

N. B. Sul rovescio della pergamena riferita nel numero antecedente si legge :

M 6:8 tor appillator. Ad Agrilleo.

4189. Permutatio quarumdam terrarum facta inter abbatem Sancti Philippi et Nicolaum presbyterum et Theodorum.

litteri di la agrille.

accepta est copia presentis scripti.

Essa pergamena è lunga centim. 26 e larga 19 e 4 millim. Il carattere è in minuscoletto diplomatico ed elegante; l'inchiostro nero e vivo. Le lince conservano la equidistanza di un centim. e 2 millim., tranne l'intestazione che dista dall'unico contesto 2 centim. e 4 millim. La pergamena è consistente, e le lince orizontali sono scritte quasi interamente dall'uno all'orfo opposto.



## XXX.

stud. 'Ampilhos. II ivo. got. 'Ampikkies, II ivo. 6725. Aprile. V indiz. (Costantinop.). 1217. Aprile. V indiz. (Romana).

Costantino di Eufemio, imperiale

Camerario della valle di Demenna

× κανσταντινος του ευφήμη βασ:λεικο καμεραριο βαθειας δεμεννών και' μυλων. -

Τά τον ἀπρίλλιον μήνα της ίνδικτιάνος ε. γραφήν εδεξέμεθα παρά του ένδοξοτάτου άρχοντο και' μεγάλου κριτου κυρου δυγου καπάσινο, δηλόυσαν δυτως 2 τω δοχιμοτάτω άνδρι κυρώ κανσταντίνω chiarava cosi : Al probissimo uomo και' υποιλικώ καμμεραρίω υπθείας δ:- messere Costantino e imperiale caμέννων και μυλών. δυγος καπάσινο merario della valle di Demenna e di 3 και υασιλεικός κριτής σικελίας | περί Mili, Ugo Capasino e imperiale giuτον ποταμόν τον άλμυρον, σωτηρίαν dice di Sicilia al di qua del fiume και αγάπην. γνωστών έστώ σοι, ότι Salso salute ed amore. Noto sia a πρό τὸ παρόν, γραφήν έδεξάμεθα ώς te, che al presente una lettera ab-4 εκ του μέρους του έκ λαμπροτάτου ή- biamo ricevuto da parte dello splen-

e di Mili. Nel mese di aprile della v indizione una lettera abbiamo ricevuto dal gloriosissimo arconte e gran giudice messere Ugo Capasino, che diμῶν ἀυθέντου και μεγάλου υασιλέως didissimo nostro padrone e grande

περιέχουσαν ούιας. φρεδδερικο θεου imperatore, che contiene cosl: Fred-5 τὰ εξῆς. ουγω | καπάσινο , και τὰ ratore dei Romani ec. ad Ugo Ca-6 μέννων των ήμετέρων | πιστών, τη ήμε- stri fedeli alla nostra celsitudine è 7 διακείμενον | πλησίον τῶν χαραφίων του centi vicino i poderi di Maniaci, la 8 του μανιακίου, αναξίας και έξε ναντίας indegnamente e in opposizione della 9 χωραφίων | αυτόυς όχλησαι οὐ πάυεται, poderi non cessa di turbarli; che an-10 τῶν ἀυτου του μο γαστηρίου, του ρηθέντο del medesimo monistero insuperbenαυτών ήγουμένου τω Βάρσει τυφωθέντες, dosi per la tracolanza del detto loro 11 ήμετέρας ύξηλοιητος, | μή ένλαυη Βέν- frangere l'amore e la confidenza della τες κλάσαι, έλαυον ένα των μοναχών του nostra celsitudine presero uno dei άγίου φιλίππου, και τλε χείρας άυτου 12 όπισ Βάγκονα έδευσαν, δια ήμερων | τριών le mani dietro pei polsi, e dopo tre εξευαλον της φυλακής άυτον, πρόςε-Σεντο τοίνυν είς την γόγγυσιν, δει τό בא עלעוסא שנוטה , עסוקה בשעם אסוילא אבו 13 εκράτησαν καί | ένεμήθεισαν άρχεδθεν μετά της ήμετέρας κόρτης μύλον τινά κείμενον είς τὸ κράτο του γουλλία, ὁ ρηθείς ήγούμενο του μανιακείου μετά 14 utas | nai au Devrias idlas, tor δρόμον του δό κεθελά ολύμ ο νό ο οποδο υδο Bels διά τον τόπον αυτών και άσυνή- il detto categumeno contro la con-

χάριτι και' των ρωμαίων υασιλεύς, και' derico, per la grazia di Dio e impeέξης, έκ του μέρους του ηγουμένου, pasino ec. Da parte del Categumeno και του κοινουίου του μοναστηρίου του e del cenobio del monistero di San άγίου φιλίππου της υπβείας των δε- Filippo della valle di Demenna noτέρα υξηλότητι υπήρχε παραθέμενον, stato proposto con querela, che lo μετάγογγύσεως, δτι τό άυτό μοναστήριον stesso monistero possiede e pascola έχει και νέμεται τινά κράτος γαραφίων, una certa possessione di poderi giaμανιακίου, τό όπερ λέγεται του άγίου quale vien detta di San Marchetto. Il μαρχέττου. ο ήγούμενος και κοινουίον Categumeno e il cenobio di Maniaci της δικαιοσύνης, και έξεναντίας της πε- giustizia e in opposizione del conριωχής των πριυϊλεγίων αυτου, τὰ ἄπερ tenuto dei privilegi loro che entro tenένθεν έχουσιν επώνω της νονης των αυτών gono, sopra il pascolo dei medesimi ναί μην ώς λίγουσιν, τίς ἀπ' ἀυτῶν τῶν zi, come dicono, taluno degli stessi μοναχών του μανιακίου μετά τών μίσ Ια- monaci di Maniaci con i mercenari την άγάπην και την Βαρσοποιίαν της Categumeno, non guardandosi d'inmonaci di San Filippo e gli legarono di l'usciron di carcere; proposero dunque querela, perchè il detto monistero loro da antico tempo ha pascolato ed ha posseduto comune con la nostra Corte un certo mulino posto nella possessione di Gullia. Il detto monistero di Maniaci con violenza e di propria autorità il corso dell'acqua, per il quale il mulino macinava, egli

Βέντι μύλω ζημίαν ού μικράν έπαθον, Perciò nel detto mulino danno non έκ τούταν ήμεις Βελήσχντες διάξαι δι- picciolo patirono. D'onde noi volendo καιοσύνην, τη πιστότητί σου έντελλό- perseguire giustizia, alla fedeltà tua 16 με 3x | οπας τά μέρη έν τη ση παρου- mandiamo, aflinche, le parti alla tua σία συγκαλέσας, τοσάυτην άυτου του presenza avendo convocato per le cose ήγουμένου κκὶ τῶ κοινουίω ποιήσειας dette, facessi ad esso Categumeno e ce-17 έκ των ρηθέντων πληρεστάτην δικαι | ο- nobio tanta pienissima giustizia, affinσύνην, όπως διελλεί Leas δικαιοσύνης chè per diffetto di giustizia non propoγογγύσαι μή προσθήσασι, έδωθη είς nessero querela. Estato dato in Foggia την φάκειαν τη έσγατη του ιάγγουαρίου l'ultimo di di gennaro della indiz. v. ίνδικτιώνας πέμπτης. | πρόσταξιν του πυρίου υποιλέως, προστά- nando le parti essere alla presenza ξαντες τὰ μέρη είναι ενώπιον ήμῶν, και' di noi, e dato un giorno stabilito, 19 διορίας δο Βείσης, δήγουμενος | του άγίου il Categumeno di S. Filippo ha manφιλίππου έπεμ ψεν πρός ήμας είς την dato da noi al giorno stabilito due διαρίαν δύο άδελφούς, νεόφυτον καί λου- fratelli, Neofito e Luca, con iscritκών, μετά γραφής προκουρατωρίας, τό tura procuratoria; ma la parte del

20 δέ μέρος του ήγουμένου | του μανιακίου. Categumeno di Maniaci ricercala da αναζητηθέντες παρ' ήμων διά σίχειων noi per private lettere, secondo la γραμμάταν, κατά την δήλασιν των υα- dichiarazione delle imperiali lettere, σιλεικών γραμμάτων, όν παράτου κυρου che noi abbiamo ricevulo dal mes-21 υποιλέας εδεξάμε σα, | του έλθει ένα- sere imperatore di venire alla preπιον ήμαν του ππολογηθήναι είς την senza di noi per difendersi del con-พระเมาที่ง รทีร ทุคมอุทีร รถีบ มบคอบ บมธเλέας, ούκ ηθέλησαν έλθηναι, όυτε είς peratore, non hanno voluto venire 22 την διώριαν, ούτε μετά | την δίορίαν και' πάλιν αναμείναντες αυτούς τρίτην giorno stabilito. E di nuovo aspettanημέραν, ουδέ ουτας ήλθον, έχοντες ο τε, doli il terzo giorno, nè anco così ήγουμενος του μανιακίου και το κοι-23 νουϊον άυτου κυρίαν γραφήν παρ' ήμων.

έπάνου της ημετέρας άναζητήσεως, του ελθηναι πρό ήμας και απολογηθήναι, είς την περιαχήν της γραφής του κυ-21 ρίου υπσιλέως, και ώς ύπαι τιοι και del messere imperatore, e come rei

15 Σην μετέτρε Lev. διά τουτο | έν τω έη- suetudine per il luogo loro ha travolto.

E noi volendo adempiere all'orήμεις δέ Βέλοντες έκπληρώσαι την dine del messere imperatore, orditenuto della lettera del messere imnè al giorno stabilito, nè dopo il vennero, avendo il Categumeno di Maniaci e il cenobio di esso la signorile lettera da noi sopra la nostra ricerca di venire da noi e difendersi sul contenuto della lettera ύιοι' άπειθει'as ουκ ηθέλησαν έλθειν. e figli di disubbidienza non hanno

τικώς ελθείν εν τοις αυτόθι μέρεσι, και tuto noi personalmente venire nelle 25 ใหล แท้ ธับอุธ อิลันธุร บลออับหรรร รอัง ที่รอบ- parti costà, e affinche non ci troμενον και' τὸ κοινουϊον του άγιου φι- vassimo di aggravare il Categumeno λίππου, έχ το μέρος του χυρίου υποι- e il cenobio di San Filippo, da parte λέως εντελλόμεθα, και τη αυθεντία ή 26 γρώμεθα στερεύς προστάττοντες ίνα άπέλθης σωματικώς μετά καλών άνθρώπαν επάνω είς τὰ χαράφια και είς τὸν νερόν του μύλου, περί ών γογγύζουσιν mini dabbene sopra ai poderi, e alο ήγούμενος και το κοινόυϊον του ά-27 γίου Ι φιλίππου, τουτο γάρ θελει ή υπ- le quali si querelano il Categumeorherny meraherotys en to elmein iteναντίας των πριυϊλεγίων αυτών εν τοις ciocche questo vuole la maestà imγράμμασιν άυτου, ὁ ήγούμενος του μα-28 γιακίου όγλησαι ου | πάυεται. καί περιγαρήσεις τὰ χαράφια και το νερον Categumeno di Maniaci non cessa του μύλου, και ίδεις την αλήθειαν από di turbare, e percorrerai i poderi e τῶν πριυϊλεγίων, και ἀς ἐδίσποσεν τὸ l'acqua del mulino, e vedrai la veμοναστήριον του άγι'ου φιλίππου, μετέ rità dai privilegi, e come ha avuto 29 των Ι πριυιλεγίαν αυτου, και συτας il dominio il monistero di San Fiέάσης δεσπόσαι τὸν ἡγούμενον καί τὸ lippo con i suoi privilegi, così perκοινουίον του αυτου μοναστηρίου του metterai di avere il dominio il Caάγιου φιλίππου, ει's αιάνα τον διαμέ- tegumeno e il cenobio dello stesso 30 γοντα, έγω δε θέλαν | έκπληρώσαι τὰ monistero di San Filippo a rimaneκελευθέντα μοι παρά του άργοντος καί re così per tutto il tempo. Ed io voμεγάλου κριτου επηλθον επιτοπίας lendo adempiere alle cose comanύπου ὑπῆρχον τὰ χαράξια τῆς ἀμφι- datemi dall'arconte e grande giu-31 υολης, και συγκα λέσας ανθρώπους χρη- dice, son venuto sul luogo ove esisteσίωους έχ της γώρας της άγιας λου- vano i poderi della controversia, ed κίας, τὸν τι γέροντα κανσταντίνον ὁ avendo radunato uomini sperimenυραγκούνης και κατά την ήμέραν στρα- tati naturali dalla terra di Santa Luτηγόν, και τόν γέροντα πέτρον στη- cia, cioè il vecchio Costantino Branθούνην, και τὸν γέροντα παγάνον της cane, c oggi giorno straticò, e il vec-32 λούνχς, | και τον γέροντα κάνοταν δε- chio Pietro Stitune, e il vecchio Paμεννήτην, και τὸν γέροντα φιλιππον gano di Luna, e il vecchio Filip-

διά τουτο μή δυνηθέντες ήμεις σωμα- voluto venire. Perciò non avendo podel messere imperatore comandiamo e coll'autorità, di cui facciamo uso, rigorosamente ordinando, affinchè vada personalmente con uol'acqua del mulino, per le cose per no e il cenobio di S. Filippo. Imperperiale nel dire nelle sue lettere in opposizione dei privilegi di essi, il γουργούνην, και τον γέροντα υρενάρδον, po Gurgune e il vecchio Brenardo

και τον γέροντα ιερέα ματβαίον, και e il vecchio sacerdote Matteo e il vec-33 τήριον της αγρείας, και Ι τον γέροντα Ocria e il vecchio Guglielmo Rachite ίω έννης των λόγγαν, και τον γέροντα vecchio Pietro di Ciracala (forse Ca-34 ροντα παπά γικόλαον ὁ μακρίς, | και ὁ colò Macrì e il vecchio Teodoro e il 35 Βέντα χαράρια έντός | τῶν συνόραν του poderi di San Marco. D'onde anche 36 φιλίππου ανεναγλήτως από παντός προ- sona, siccome anche la lettera dello 37 μένου του άγίου φιλίππου | καί του no di San Filippo e al cenobio di 38 ἀπό παυσιν του ήγουμένου του μανια- Categumeno di Maniaci e del suo προγραφείσι. -

ÉTEL STRE.

Μ κώνστας βραγκουνέρης και κατά την ημεραν στρατηγος της αγίας λου- no stratico di Santa Lucia testimoκίας μάρτυρ. Κ γέρων πέτρος στιβού- ne. Vecchio Pietro Stitune testimoνης μαρτυρώ. Τι γέραν παγάνο της λού- ne. Vecchio Pagano di Luna testiνας μαρτυρ.

τόν γέροντα βένην, και τὸν γέροντα γαλ- chio Bene e il vecchio Gualterio di γουλιέλμον ο ραχήτης, και ο μαΐσταρ e maestro Giovanni di Longi e il πέτρον της χυράς καλης, και τον γέ- lacera, cioè Bellacera), e il vecchio ροντα κάνσταν υατιάλην, και τον γέ- Costa Vattale e il vecchio Papa Nicγέρων Βεώδωρος, και τον γέροντα πέ- vecchio Pietro fratello suo e presenti τρον τον αδελούν αυτου, και των πρε- i privilegi coi monaci di San Fiυελεγίων παρόντων μετά των μοναγών lippo abbiamo veduto i detti poderi του άγίου ςιλίππου, διδαμεν τά όη- entro i confini della possessione dei κράτους των χωραφίων του άγίου μάρ- abbiamo concesso pascolarli il Caκου, όθεν και αφήκαμεν αυτά νέω:σθαι tegumeno e i monaci di San Filipο ήγουμενος και οι μυναγοί του άγιου po senza turbamento di ogni perσώπου, ès και ή φραφή του άρχοντο arconte e gran giudice dichiarava. και μεγάλου κριτου έδήλου. ομοίως Similmente anche per l'acqua del muκαὶ τὸ ὕδαρ του μύλου του κοινου à- lino comune col demanio abbiamo πεδώκαμεν την πάσαν άδειαν του ήγου- restituito ogni libertà al Categumeκοινοβίου αυτου, και πρό περισσοτέ- esso. E a più abbondante sicurtà del ραν ασφάλειαν έποιήθη το παρόν ύπομ- Categumeno di San Filippo e del suo νηστικόν του ήγουμένου του άγιου φι- cenobio si è fatta la presente scritλίππου και του κοινουίου αυτου, είς tura monumentale in desistenza del κίου και του κοινουίου ἀυτου, γάριτι cenobio. Per grazia e difesa del mesκαι' ἀντιλήφη του κυρίου ήμων υποι- sere nostro imperatore. È stato scritλέως, έγράση μηνί και ινδικτίονι τοις to nel mese e nella indizione soprascritta.

Nell'anno 6725.

Costa Brancuneri, ed oggi giormone.

¥γέρων κώνστας δεμεννήτης μπρτυρώ. Η γέρων φιλιππος γουργόυνης μπριυρ. ne. Vecchio Filippo Gurgune testi-💥 γέρων βερνάρδος μαρτυρώ. 💥 γέραν ιέρέας ματβαιος μαρτυρ. 💥 γέραν υένης μχρτυρώ.

¥ γέρων γαλτηριος τῆς αγρείας μαρτυρώ. 📉 γέραν γουλλιέλμο ραχίτης μαρτυρ. 🔀 γέρων μαϊστωρ ἰωάννης τῶν λόγγων μαρτυρώ. 📉 γέρων πέτρος τῆς κυράς καλής μαρτυρώ. 🔀 γέρωντα κώνoras Barrahns.

Τεραν παπα νικολαος ο μακρης μαρτυρ. 📉 γέραν ιερευς Βεόδαρος μαρτυρά. 📉 γέραν πέτρος ὁ άδελφός άυτου בעדקדעם.

κιρόπει του επόμπατακτικός του επόμπα στεργω τα ανοτερα καί εκηροσα τη ημετέρα χειρη.

Sul rovescio della pergamena si legge:

περι της διακρισέως η συνώσεος των γωραφοιών του αγιου μαρκου και' της ύδατος του μυλου γουλλια,

τό κρίσιμον του κυρδυ κωνστεντίνου του ευφήμη περί του άγίου φιλίππου. tino di Eufemio per San Filippo.

1217. Declaratio terrarum et Molendini in confinio Gulliae in favorem monasterii Sancti Philippi Fragalatis.

Vecchio Costa Demennite testimomone. Vecchio Bernardo testimone. Vecchio sacerdote Matteo testimone. Vecchio Bene testimone.

Vecchio Gualterio di Ocria testimone. Vecchio Guglielmo Rachite testimone. Vecchio maestro Giovanni di Longi testimone. Vecchio Pietro di Ciracala testimone. Vecchio Costa Vattale.

Vecchio Papa Nicola Macri testimone. Vecchio sacerdote Teodoro. Vecchio Pietro fratello suo testimone.

lo Constantino di Eufemio concedo le cose di sopra, ed ho confermato con la nostra mano.

Per l'aggiudicazione ed unione dei poderi di S. Marco e dell'acqua del molino di Gullia.

Atto giudiziario di messere Costan-

Pergamena lunga 47 centim. e 5 millim., larga 37 e 3 millim. Le linee equidistano di un centim, e da 11 centim, di larghezza si estendono sino a xxxvii, Cominciano dal mi centim, di lunghezza, nel quale spazio s'interpone la intestazione. Le firme procedono per colonne verticali. Il carattere è vivo, rotondo e assai elogante, la pergamena poco maltrattata nelle piegature. Tardia, loc. cit., n. 27, privilegium ... sine sigillo; Schiavo, loc. cit., n. 24,

# XXXI.

stia. Tours. Al Ivo. acko', 'Iobnos, A ivo.

6731. Giugno. XI indiz. (Costantinop.). 1223. Giugno. X indiz. (Romana).

¥ κατα τόν ιούνιον μήνα της ινδικτίνου υιου γουλιελμου στρατιώτου και' 2 ἀνδρέου υιω παγανόττου | εν τη χάρα figlio di Paganotto nella terra di Cen-3 της αυτής, λέγω δή, τω γέροντι [ γα- col vecchio Kamune e col vecchio Pie-4 και ετέρων πλήστων, τω κρητηρίω η- dicato nostro accorrendo il Categu-5 του αγιου φιλίππου των δεμένναν | κα- Filippo di Demenna messere Filoteo

Nel mese di giugno della indizioτιανος ιά στρατηγέυοντος καμού μαρ- ne xi. Essendo straticoto io Martino figlio di Guglielmo Milite e Andrea κεντουρύπων, καὶ καθεζώμενων ήμων turipi, e essendo noi coi giurati e coi μετά τῶν ὑμοτῶν καὶ καλῶν ανθρωπων probi uomini della stessa terra, cioè μουνη, και τω γέροντι πέτρω της ρίτ- tro di Ritza e col vecchio Bono Roζες. και τω γέροντι βόνω τω ροπερ- pertune e col vecchio Arcadio Niceτουνη, και γεροντι άρκαδιω νικηφόρω | foro e con altri moltissimi, al giuμών προσδράμων ο της ευχγούς μονης meno del sacro monistero di San Σηγούμενος κύρης φιλόθεος, έδωκεν ή- ha dato a noi una lettera da parte μίν γραφήν τα μέρει του κοινου ήμαν del comune nostro padrone e santo αυβέντου και' αγιου βασίλαίο, διλού- imperatore, la quale così dichiara:

6 σαν ούτως, φαιδρέ κος δια της του Βεου Fedrico per la grazia di Dio impeγάριτος, ραμαίων βασίλευς και αεί αυ- ratore dei romani e sempre augusto γουστος, καί της σικελίας αυτης ρίξ, e re della stessa Sicilia. Ai maestri τοις μαιστοροι φρούστερίοις | καστελλά· frusteri, castellani, podestà, uffiziali, νοις, εξουσιάσταις και πάσι τοις περι e a tutti coloro che sono costituiti την σικελίαν καθησταμένοις. πρός ούς in carica nella Sicilia, ai quali le 8 τάπαροντα γράμματα διέλθωσιαν | και presenti lettere saranno per arrivaχάριν αυτου και καλήν Βέλησιν. επα- re manda e grazia sua e bella voρέσταθη ένωπιον ήμων φιλάθεος ό ή- lontà. Si è presentato innanzi a noi γούμενος άγίου φιλίππου δεμένναν ὁ Filoteo Categumeno di San Filippo 9 ημέτερος πιστός | και προέθετο γογ'γ'ι- di Demenna nostro fedele e proζον ὅτι ἀμεῖς , τὸ μοναστηρίω ἀυτου pose querelandosi , che voi al suo εξενάντίας των έλευθεριών και δικκιώ- monistero in opposizione delle li-10 μάταν | και έπικρατειών αυτόυ, των δια bertà e delle giustificazioni e delle τῶν μππαρίω ρίγῶν προδιαδόχων ημῶν sue possessioni fatte đai beati re no-11 γενομένον, και δυτινών ελευθε ριών το stri predecessori, queste libertà quaμονάστης:ον άει χράσθαι, ήθησθα, d- lunque esse siano, delle quali il moνενδέκτας ένοχλείν και ταράττειν τολ- nistero sempre è stato uso godere, 12 μάται. | και οπερ εί άληθές ύπαρχει baldanzosamente molestare e turτούτο, της ημετέρας απαρέσκει μεγα- bare osale. E ciò se è vero, piace 13 λιότιτος, ότι τα μονάστήρια του | καί alla nostra maestà, perchè sappiate ήμετέρου κράτους είς τάς αυταν έλευ- noi vogliamo, siano custoditi i moni-Begeias και δικαιοσύνας Βέλαιμεν φι- steri dalla nostra potenza nelle li-14 λάττεσ Σαι, περί ούτη ελότιτι | και ή- bertà loro e nelle giustizie loro in μετέρα πρόστάξη, πρόστά:τοντες έν- tutta quanta la interezza. Con nostro τελλομετα, η μέν ούτας έχει, μήδεις comandamento ordinando comandia-15 3 Duay tou pidevtos | xadnyounevou mo, che se così è, nessuno di voi και' το μοναστήριον αυ:δυ έξεναντίας il dello Categumeno, e il suo moniτων έλευβεριών και πριυελεγίων και stero in opposizione delle libertà e 16 δη καιδυμάτων αυτόυ, απερ δια τές ρι- dei privilegi e delle giustificazioni μέντας ρηγάδες προδιαδόχους ήμαν έ- sue che pei detti re predecessori nostri 17 γειν γινάσκεται. Ι καί αυτά τό άυτῶ μο- si riconosce avere, e di esse lo stesso ναστήριον είς τους αυτών ευτυχείς και- monistero nei felici tempi di essi re 18 ρούς γράσθαι νομίμας ήθιστω | τολμή- legalmente fu uso godere, oserà moσει οχλήσει ή ταρέξε μή τε άλλους lestare o turbare neanco ad altri il παραχωρήσετε, είδώθη είς μεσίνην εις concederà. È stato dato in Messina τας κ'β' οκτώνεια της ινδικτιανος (x. addi 22 ottobre della indizione xi.

20 βώτες και τον ορισμόν | και πρόσταγμα la determinazione dei limiti e l'orπληράσαι eis πέρας βουλη βέντες, εί- dine adempiere sino al fine abbiaπωμεν προς τὸν ριθέντα καθηγούμενον mo detto al Categumeno di dimostrare 21 του υποδείξαι | και ήμιν τὰ ἄπερ έχει anche a noi le giustificazioni che ha τών χαραφίαν. δικαιώματα, και αυτός dei poderi. Ed egli ci ha dimostrato 22 υπέδειξεν ήμιν σιγίλλιον του σει μνήστου un sigillo del sempre memorabile re ριγός γουλιελμου διλούντα ούτας. (1) Guglielmo che così dichiara. Guglielγουλιέλμος έν χριστώ τω Βεω κραταιός mo in Cristo Dio potente re. La se-23 ρήξ. το γαλίνιον μου κρατος κατεύρεν σε rena mia polenza ha trovato te Panτὸν ἐυλαβέστατον καθήγουμενον παν- crazio piissimo Categumeno del veγράτιον, της σεβασμίας μονης αγιου oi- nerabile monistero di San Filippo di 24 λιππου δεμέννων | και πρός έλθόντα Demenna e venuto essendo piamente αυτώ ευλαβώς και πρός είκότως, αιτόυ- ed umilmente a dimandare per il μενος υπέρ συγχώρησεο τών ημετέρων perdono dei nostri peccati e dei no-25 αμαρτημάτων και των ήμετερων άειμνή- stri sempre memorabili progenitori στων προγόναν, τὰ χώραφια τα όντα εις i poderi esistenti nel territorio di την διακράτησιν κεντουρύπων εν τω γα- Centuripi nella contrada anche de-26 ρίω τῶ | και ἐπιλέγομένω μαλαβέντρι, nominata Malaventre, che aveva e ά έσχεν και έπικράτει ζών ο μονάγος possedeva vivendo il monaco Calliκάλλιστος επι το έγειν αυτά πρός α- sto, per averli per più abbondevole 27 ο Βονοτέραν | καί δα βιλεστεραν ζωήν e per più splendida vita dei moτῶν ὑπο σε μοναγῶν, το δὲ γαλίνιον naci che sono sotto di te. E la se-28 κράτος μου έθει πατρόω | και φύσικώ rena potenza mossa dall' indole paστερρώς κινιθέν τη έτησι σου έδορησα terna e naturale fermamente per la τα αυτά στερρώς και αμετατρέπτος τη tua preghiera li ho donato al detto 29 ὖπο σέ | και είρημένη αγία μονήτου αγιου Santo Monistero che è solto di te φίλιππου απαντα (ότα) και όπια ησύν fermamente e immutabilmente tutti 30 άκαὶ ἐπικράτει εν τη ζαή αυτου ο | καὶ quanti e quali sono e quali posseπροριθής μονάχος κάλλιστος. περιορι- deva in vita sua il predetto monaco ζώμενα τίουτας, κατά την προριβεντος Callisto, confinanti così giusta il posμοναχου επικράτησιν. αρχουμένου του | sesso del predetto monaco, incomin-31 περιορισμού, από της όδου της απέρχο- ciando la divisione dalla via che va μέ(νης ἀπό) κάστρου ιωαννου μεχρι τών da Castrogiovanni sino ai poderi 32 os | και ανερχεται ο ρίαξ της κουμέβας, che come sale il rivo di Cumba

19 και ήμεις δε οι ανατέρας ριβέντες E noi sopradetti gestori e giurati πράκταρες και ομόται, την γραφήν λα- avendo ricevuto la lettera, e volendo χωραφίων γέροντος νικηφόρου, κακειθέν del vecchio Niceforo; ed indi an-

εως των χα(ραφίαν) ραπερτούνη, κακι- sino i poderi di Ropertune; indi va Βεν απερχεται εις το χωραφιον του λέον- al podere di Leone di Schistia, e di 33 τος της σκηφήτας | καντεύ Σεν κατέρχε- qua discende il piccolo rivolo sino ται τον μικρόν ριακα, άχρι του μεγά- al grande rivo che si dice del Lico. λου ρίακος ος λέγεται του λύκου, τού. Ε questo discendendo di nuovo e 34 του κατεργαμένου πάλιν | και μεγρι της sino alla via, in cui il principio οδου εν ω ή του περιορισμού ενκήξεας della divisione si fece e conchiudono. εγεγόνον και έπικλύονται, επι τό έχειν Ad averli anche da ora il Santo Mo-35 αυτά | και ἀπό του νύν την άγίαν μό- nistero liberamente ed assolutamenνην έλευ Τέρως παντελευ Τέρως εκ πάντος te da ogni tributo e da ogni nostra τέλους και πάσης δουλευσεο ημετέρας servitù, e non intentati o turbati 36 καὶ μή ἐπερἐαζωμένην ή ὀχλουμένην do alcuno dei gestori o dei bajuli παρα τινο τῶν πρακτώρων ή απετειτῶν della nostra corte, e neanco da al-37 της ημετερας αυλής | και μηδεμή παρά cuno dei nostri conti o baroni, o τινο των ήμετέρων καμίτων ή βαρου- da alcun altra persona, avendo preso νίω ή αλλου τινός προσωπου λαβώτα da noi potestà sopra un tale teni-38 παρ' ή μαν έξουσίαν επι της τριαύτης mento. Se poi taluno sarà trovato διακρατήσεσε, ή δέ και ποτέ τίς ευ- adducendo alcuna molestia o intenta-39 בְּבֹּאַת הַבְּבְּעִמְע זועה מֹעְאָמָס אָ אוֹן בּהוּי אַ אוֹן בּהוּי אַ אוֹן בּהוּי אַ אַנְיִי אָנִי אַנְיִי zione ai monaci sopra un siffatto noρείαν της μοναχόις ύπερ της τοιαυτης stro dono, volendo togliere qualche 40 ήμων δωραίλε όε βουλόμενος, | κάν άcosa da essi poderi, costui stolta--ονα ευτυσι ο νώτυς ξε τι πεθεέλερ mente e inutilmente l'avrà strappata, νίτως και ανοφελός επιχειρών, ού μιattirandosi da noi non picciola in-degnazione. Perciò a sicurtà il preνάκτισιν επισπάσιται. διὸ πρός ασφαλιαν sente sigillo scritto e segnato colla το παρόν σιγιλλιον γραφέν και' τη διά nostra bolla di cera è stato conse-42 χήρω βουλλη ημών σφραγισθέν, έπεgnato a te messere Pancrazio veneδαθη σοί τα τίμιατατα καθηγουμένα rabilissimo Categumeno dello stesso της αυτης (μονής) κύρω πανκρατία, καί monistero e a tutti i successori di 43 πάσι και τοῖς μετ' ἔπιτα καταδιαδόγοις, seguito. E però noi podestà e giurati ημείς δε οι εξουσικοταί και οι ό(μαavendo ricevuto la imperiale lette-44 ται τ)ήν βασιλικήν γράφην λαβώτες | και' ra, e avendo veduto le giustificaτα δικαισματα του καθηγουμένου ηδάzioni del Categumeno abbiamo conτες, εστεραιώσαμεν τά ριβέ(ντα χαρά)- cesso i detti poderi al detto venera-45 φια πρός τον ριβεντα τιμιωτατον | κα- bilissimo Categumeno messere Filo-Σηγούμενον κυριν (φιλό Ξεον). και πρός teo e a fede delle future cose si è την των μέλλοντων πί(στωσιν έτερί)θη servato anche il presente e memoκαι' ἐπεδώθη ἀυτώ (ἐν μηνι' και ίνδικ- gnato al medesimo nel mese e nella τιώνι) τοίς άνωτέροις. --

γαμούνης ὁ (κατὰ τὸν) κερόν ομώ: ης μαρτυρώ.

Η πέτρυς της ρίτζας ομώτης μαρτυρά.

¥ ἀρκάδιο του νηκήφώρου οματης μαρτυρ. K Ego Bono Ropertuni tunc temporis judex testor.

Ego Martinus militis tunc baiulus testor.

Ego Andreas de Paganota tunc bajulus testor.

Η έγράφη έν τω εξλά έτι της ανωτέρας ινδικτιώνος.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1223. Declaratio in favorem immunitatis monasterii Sancti Philippi Fragalatis supra pheudo Malaventri.

di lu feau lu melventri.

τὸ αποδικτηκόν του στρατηγου και' όματαν της χωρας κεντουρυπαν.

46 τό παρόν | και ύπομνηστικόν κρησιμον. rabile atto giudiziale e si è conseindizione di sopra.

> Kamune in questo tempo giurato testimone.

Pietro di Ritza giurato testimone.

Arcadio di Niceforo giurato testimone. Io Bono Ropertuni giudice del tempo testimone.

lo Martino giudice del tempo testimone.

lo Andrea di Paganotta bajulo del tempo testimone.

È stato scritto nell'anno 6731 della superiore indizione.

Dimostrazione dei straticò e giurati della terra di Centuripi.

Pergamena lunga 49 centim., larga 19 e 5 millim. Le linee regolarmente tirate equidistano tra loro di 8 miltim., e dall'vur millim. di larghezza si estendono sino all'orlo opposto della pergamena. La prima linea dal vertice comincia al 11 centimetro. Le firme sono scritte per colonna in linee separate. La data è apposta in piè della pergamena e dista dalla linea dell'ultima firma 6 centim. Dalla linea della data all'orto inferiore della pergamena si dà l'intervalto di un centim, e 5 millimetri. L'inchiostro è vivo, nero-violaceo, il carattere piccolo diplomatico e intralciato di soliti nessi. La pergamena è consistente, ma rotta in tre punti, in guisachè in tre punti è perforata e mancano parole, che a mio giudizio ho supplito. È citata da Schiavo, ms. citato, n. 25. Tardia ms. citato, n. 28 privilegium, in facsimile e in riduzione letterale; ma data la difficoltà che offre la intelligenza della scrittura e data la corresione della pergamena, egli riuscì meno felice nell'opera. È a notare viepiù nella scrittura di questa pergamena la stranezza e la bizzarria dell'interpunzione, maggiormente per la parte degli accenti e degli spiriti. È facile osservare, che lo scrivano nel distendere la scrittura v'impresse i caratteri di una pronunzia degenerata. Veramente gli spiriti apposti indicano come a quei tempi le vocali si pronunziassero strettamente o largamente, e quanta influenza esercitassero i nuovi dialetti e le linguette. A ciò accennano le consonanti finali talora non vergate nella serittura. Ma altri terrà conto di queste ed altre osservazioni. A me basti riprodurre la scrittura dei tempi con tutti gli accidenti che l'accompagnano.

(1) Il diploma di Guglielmo, che qui è trascritto per intero, è quel desso di cui sopra abbiamo riferito la versione fatta da Blasco di Naso nel 1441. Ved. sopra il n. xxvu, pag. 301. Confrontando la copia del testo originale che è qui e la versione dello Blasco di Naso, si vede quanta differenza vi s'interponga e come stranamente sia stata trasmutata la dizione. Ciò fa rimpiangere la perdita dei testi autografi, perchè noi siamo sovente obbligati a contentarci delle memorie e dei frammenti che pur ci avanzano; mentre della ingenuità e fedeltà loro non possiamo abbastanza saperci garanti, nonostante le dichiarazioni ufficiali di essersi tradotto de verbo ad verbum, nitili immutato vel diminuto etc.



# XXXII.

stλβ'. Maïos, ΔII ivo. agad'. Maios. All Ivo. 6732. Maggio. XII indiz. (Costantinop.). 1224. Maggio, XII indiz. (Romana).

►Υ οί κατα τον καιρόν στρατιγή γαρας γάσου, γικολαος ληδοράς, γοταριος μερχούριος σικειας, ϊώσφρες γαμυρό συ- Mercurio Sichia, Giosfrè genero di Siρώτου γαρας νάσου.

₩ τον οκτώμυριον μήνα τής ινδικτίανος τό, καθεζωμένων ήμών εν το assedendo noi nel reale giudicato si δεσποτηκώ κριτιριώ, παραστας ο ευλα- è presentato il piissimo Categumeno βέστατος ηγούμενος αγίου φιλιππου di San Filippo di Demenna messere δεμμέννων κύρις φιλόθεος, ας εκ το Filoteo, che da parte del potente e 3 μέρος | του κραταιού και αγιου ημών υα- santo nostro imperatore e padrone σιλέως και αυθεντου ήμών, γραφήν δέ- nostro ci ha dato una lettera che così δακεν ήμην διλούσαν ούτος, φερδερίγος dichiara: Ferderigo per la grazia di Σεου χάρητι, ρωμαίων υασιλεύς αει αυ- Dio imperatore dei Romani sempre 4 γουστος, και ρίξ σικε λίας, τοις πάσην augusto e re di Sicilia a tutti gli ufεξουσιαστάις, τοις περι σικελίαν τετι- fiziali, che sono costituiti in Sicilia

I stratigoti di questo tempo della terra di Naso Niccolò Lidorà, notaro roto della terra di Naso.

Nel mese di ottobre della indiz. xu παμένοις χάρην αυτου και καλήν Βέ- grazia di lui e bella volontà. Dalla 41

λησην. εκ την γαγγησην του ευλαβε- querela del piissimo Categumeno di 5 στάτου ήγουμένου αγίου φιλιππου δεμ. San Filippo di Demenna or la nostra μέννων, τε νήν η ήμέτερα συνήκεν εκλα- splendidezza si è convinta, che voi πρώτης, ότι ήμης, εξεναντίας των προ- in opposizione ai privilegi e alle giuβελεγίων και δικαιωμάτων της αυτής stificazioni di essa santa chiesa attenαγίας εκκλησιας πυραζεται το μαγαστή- tale e turbate il monistero di lui. Il 6 ριον αυτου και ταράττεται, όπερ ή ούτος che se così è, piace alla nostra Maeέχη, της ήμετερας απαρέσκη μεγαληώ- stà ec. Noi, la divina lettera avendo τιτος, και τα έξις, ήμης την Βειαν γρα ricevulo, e come già sino alla fine abφην αναλαυώτες, και ώς δή έως τέλους biamo letto e compreso, abbiamo 7 αναγνώσαντες και να ησαντες, ήπωμεν detto al Categumeno, chi è di noi che προς τον ήγούμενον, τίς εστήν εξ ήμων molesta o turba il tuo monistero. Ed ό οχλών ή τεράττων το μοναστήριον egli avendo risposto, ha detto, che taσου, ο δέ αποκριθής είπεν, ότι τινές έξ luni di voi gettarono i porcelli nel 8 υμών ἐυκλων χηρίδδια, | ης το δρος του monte di San Tallaleo, e non so se άγίου Βαλλαιλέου, και ουκ ήδα η ήπο sotto vostro mandato è ciò o no. Noi προσταξεώς υμετεράς υπάρχει τούτο ή poi avendo risposto abbiamo detto alου, ημής δε αποκριβέντες είπαμεν προς l'Egumeno, questo non abbiamo or-9 τον ήγουμενον, τούτο οὐ προσε τέξαμεν dinato cioè di introdurre nei monti του ήσελθήναι ης τα δρι της εκκλησιας della chiesa i porcelli; ma perchè creγιριδδία, αλλ ώς νομίζωντες ότι δεσπο- diamo che regio è il monte, perciò τικόν ὑπάρχει το όρος, τόυτο προσετα- abbiamo ordinato di entrare i porcelli ξαμεν του ήσελθήναι χηριδδια ής αυτώ, nel medesimo. Ma il messere Egume-10 ὁ δε κύρις ἡγούμενος | απεκρυνατο λέγων, no ha risposto dicendo, e se credete e και ή κομίζεται και πληροφαρημένη δυκ non siete a pienissima conoscenza, che εστέ, ὅτι το ὅρος ὑπαρχει δεσποτικὸν, il monte è reale, supplico la Corte del παρακαλώ την κώρτην του αυθέντου mio padrone imperatore di scendere 11 μου του υπριλέως, του κα τελθήναι ε- sopra il luogo, e conoscere la verità, πάνω ης τον τόπον, και μαθήν την affinchè non per vostro errore sia inαλή Βειαν, μή πως κατα πλάνην ήμε- giuriata la cappella del mio padrone τέρχν, αδικηθή ή καππέλλα (1) του αυ- imperatore, la quale è il monistero di Βεντου μου υποίλεας, ή τις έστην το San Filippo. E noi vedendo il divino 12 μωναστίριον τοῦ αγίου φιλίππου, ήμης e imperiale comando e alle ragioni δε υλέποντες το Βείον και υπσιληκόν del messere Egumeno avendo prestato ένταλμα και τους λόγους του κυρου ή- orecchio, con i vecchi e probi uomini γουμένου (έματισ βέντες πα)λην μετά τών della terra essendo, di nuovo abbia-13 γερωντων και καλών άνθροπων τής χω- mo risposto all'Egumeno, ciò che dici

τουτο όπερ λέγης κύρι ήγούμενε, δικαίας to: e noi ci affatigheremo con piacere ζητής και ήμης πανήσωμεν μετα γαρας e dato un'appuntamento scenderemo και διόριας δοθήσης, κατίλθωμεν επήτο- sopra luogo a San Talleleo. con mol-14 ποιως εις | τον άγιον βαλλαιλέον, μετα tissimi e sperimentati uomini. E l'Eπλήσταν και χρυσίμαν ανδρών, ὁ δέ ή- gumeno colà essendo presente, e sulle γουμένος έκείσαι παρον υπάργων και έπι mani tenendo il sovrano sigillo del γείρας γων το δεσποτικόν σιγίλλιον μα- beatissimo conte Ruggiero, lo ha dato 13 καριώτάτου κώ μιτος ρογέριου. δεδακέν a noi. E avendolo aperto e avendolo ήμην τουτο, και άναπτηξαντες και άναγ- letto, abbiamo veduto attentamente νώσαντες, ηδωμεν λεπτωμερώς διλούντα dichiarare la possessione di San Talτο κράτος του άγίου Βαλλαλέου τά τε σύ- leleo e i confini e i tenimenti. Avendo 16 vopa nat ras diayalphons, Inthoavess poscia noi cercato e investigato se δε ήμης και ερευνήσαντες, εάν είσιν τινές vi fossero alcuni, i quali conoscessero η γυνώσκαντες τα τικύτα σίνορα και τες tali confini e i tenimenti giusta la διαγωρήσης κατα την δήλωσην του δε- dichiarazione del sevrano sigillo ab-17 σποτικού σιγιλλίου | ήδωμεν, τέσσαρους biamo veduto quattro probi vecchi μεμαρτυρημένους καλούς γέραντας, τών che hanno testimoniato, il messere τε χύριν λαμυερτον έχυνον, και τους Lamberto Echino e i due fratelli Berδύο άδελφους τους μερυέκανας, τον γέ- beconi, il vecchio Leone ed il vecροντα λέοντα και τον γεροντα πίτρον, chio Pietro e il vecchio Niceforo Ma-18 καί τον | γέροντα νηκηφάρον μαγαισαν, chera (Spada), i quali giurarono per η τινες επομοσαν είς το άγιον ευάγγε- il santo Evangelo di dimostrare a noi λιον, του δήξαι ήμιν τα σύνορα, και i confini. E così abbiamo cominciato ουτος ήρξάμε Τα συνοριάζην, ήμεις δέ ε- a definire i confini. E noi tenevamo 19 πρατόυμεν το δεσποτικόν σιγίλλιον | του il sovrano sigillo del beatissimo conμακαρίου κώμιτος ρογερίου, ή δέ προ- te Ruggiero, e i sopra nominati ονομασμένοι γέρωντες, προεπορέυωντο vecchi ci precedevano dimostrando ήμας διανύωντες τας διαγωρήσης και τα i tenimenti e i confini, giusta il conσύνορα, κατα την περιοχήν του δεσπο- tenuto del sovrano sigillo. E-perche 20 τικου σι γιλλίου, και προς το μή λήθην non vi fosse mai in alcun tempo γενήσεται πωταί καιρω της τη αυτης εξε- oblio di una siffatta ricognizione; τάσεως, συνήδωμεν στραυρωβήναι λή- abbiamo risoluto di farsi delle croci Bous, his tivas tomous tay guvopay, di pietra in taluni luoghi dei con-21 και τα πάντα λεπτωμε ρός εξετάσαντες, fini. Ed ogni cosa attentamente avenκαι την αλήθιαν μαθώτες, παρα τε της do esaminato e avendo conosciuto la περιωχής του σιγιλλίου, και παρά τε verità dal contenuto del sigillo e dai

pas έχωντες, απεκρίθημεν τω ήγωμενω, messere Egumeno chiedi a buon drit-

των γερώντων, των ὑπεδηξώντων ήμην, vecchi che ci hanno mostrato i confini 22 τα σύνορα και τας διαχαίρήσης, και c i tenimenti, e avendo pienissimaπληροφωρη Sevres ήμεις και οι καλοι mente conosciuto noi e i probi uomini ανβρωποι οι συν ήμην, ότι δικαιως και che eran con noi, che a buon dritto e χαρής δόλου, νομέυη ή αγία έκκλη τια senza dolo pascola la santa chiesa di του αγίου φιλίππου την διακράτισιν του San Filippo la possessione di San Tal-23 αγίου | Σαλλαιλέου, κατα την διλωσιν leleo, giusta la dichiarazione del soτου δεσποτικού σιγιλλίου, του έν μx- vrano sigillo del conte Ruggiero che è καρία τη λήξη, κάμιτος ρογερίου κα- nella beata quiete, abbiamo taciuto τεσηγήσαμεν, και κατεπάφαμεν, και α- e ci siamo acchetati e abbiamo desiπέστημεν απο της πεπλανημένης ογλή stito dall'erronea molestia e intenta-24 σεως και επηριας τη αγιας εκκλησιας του zione contro la santa chiesa di San Fiαγίου φιλίππου, και της εηθείσης δικ- lippo e la detta possessione di San Talκρατίσεως του αγίου Βαλλελεου. τνα εω- leleo. Affinche in eterno sarà la pre-23 ράσαι, την ριβείσαν αγίαν εκικλησιαν santa chiesa di San Filippo, e in fer-26 την ριβείσαν αγίαν εκ κλησιαν, όπερ και vore della detta santa chiesa. Il che è έγράφη μινί μαΐα της ανοτέρας ίνδιατου. εν το ε ΤΧβ έτει. και τη ημετερα γειρί κειρωθέν, και ετέρων χρυσίμων και καλων ανδρών 📉

💥 άλβηρτος έχυνος μάρτυρ. 🢥 νηκηφορος μαχαίρας μαρτυρώ τα άνώτερα.

₩ xupis ιωάννης στρατιώτης, τι επονημια φλαμέγγα μαρτυρω τα άνώτερα. X ιερεύς ρωγεριος μισαμίτος μαρτυρ. ► Τα φίλιππος διώς άπηχωμένω νυταριου νικολπου τι έπονημια τζεγγάροπολλος μπετυρω τα άνώτερα.

¥ λέσν ογγλοφαγος μαρτυρ.

Υνοταριος μερκούριος και κατα τύν καιρόν στο άτιγός γάρας γάρου εκείρασα. terra di Naso ho confermato.

νίας εσεται ή παρόυσα εξέτασης, ής α- sente ricognizione in acchetamento πόπαυσινας' ήμῶν των μελλώντων πη- di noi che vorremo intentare la detta του αγίου φιλίππου, στεραίωσην δε και mezza e tranquillità di essa, avendo γαλύνην της αυτής, εξακολουθουντες οξ eseguito eziandio lo imperiale comanκαι το υποιληκόν ένταλμα, συνηδωμέν do, abbiamo risoluto di fare il preποιήσαι το παρόν αναμνηστηκόν, προς sente in memoria della cosa, in fastato scritto nel mese di maggio della indizione di sopra, nell'anno 6732, e confermato con la nostra mano e degli altri sperimentati e probi uomini.

Alberto Echino testimone, Niceforo Machera attesto le cose di sopra.

Messer Giovanni milite soprannominato Flamenga attesto le cose di sopra. Sacerdote Ruggiero Misamito testimone. Filippo figlio del defunto notaro Niccolò soprannominato Tzengaropollo attesto le cose di sopra.

Leone Onglofago testimone. Notaro Mercurio e stratigoto della

W vixódaos desopas nai natá tov pas vanou exsiposa.

Κ ο του άπηχαμένου ιερεου πετρου στάξη τῶν ἀνωτέρων εξουσιαστάν το όλον π<del>προ</del>ν υφος.

Niccolò Lidorà e in questo tempo κερών στρατιγός χωρας νασου έκειρωσα. . stratigoto della terra di Naso ho con-🗶 ίωσφρες ο του μαιστορος σπιρλληγ- fermato. Giosfre figlio del maestro γα και κατα τον κερον στρατίγος χώ-. Sperlenga e in questo tempo stratigoto della terra di Naso ho confermato. Giovanni figlio del defunto sacerεχύνον υιὸς ιφάννης, έγραφα τη προ- dote Pietro Echino ho scritto col comandamento degli uffiziali di sopra

tutto il presente testo.

presentatum in judicio magne curic xxII ianuarii prime indictionis apud mazariam.

Sul rovescio della pergamena si legge:

6782 idest 1224.

Declaratio sive justificatio iustitiarii et judicum terrae Nasi contra Abbatem monasterii Sancti Philippi pro somniata invasione confinium tenimenti Sancti Thallelei.

Pergamena lunga 50 centim., larga 40 e 5 millim. Le lince regolarmente tirate equidistano tra loro un centim.; ma tra la prima linea che dal vertice dista un centimetro e la seconda si dà l'intervallo di 2 centim. e 4 millim. Le linee si distendono dal v centim. di larghezza al xxxvii.

Le firme sono scritte per colonna per lo più sulle stesse lince orizzontali. Tra la prima linea delle firme e la seconda si dà l'intervallo di un centim, e 8 millim, Fra la seconda e la terza un centim, e 3 millim. Fra la terza e la quarta 6 centim. Fra la quarta e la quinta due centim. Fra la quinta e la sesta quattro centim. Fra la sesta e la linea presentatum ec. un centim, e due millim, L'inchiostro è nero e vivo. il carattere in minuto diplomatico e intralciato di nessi. La pergamena è consistente, sebbene logora in più parti. Non ha suggello. È citata da Schiavo, ms. ec., n. 26, Tardia ms. ec., a. 29 privilegium in fac simile e in riduzione letterale.

(1) Karrilla. Capella, voce latina barbara. Ved. Du-Fresne, glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis. — Capellas etiam vulgo appellamus sacella seu majorum templorum appendices vet aediculas aedi sacrae majori adjunctas, quas cubicula vocant veteres; qui in un senso assai particolare per lo esercizio non che del regio patronato, ma sibbene dell'apostolica legazia nata dei re di Sicilia.

### XXXIII.

1115. Zenteußpios. AllII 128. aoné, SentéuBoios, AIII 126.

6734. Settembre. XIV indiz. (Costantinop.). 1225. Settembre, XIII indiz. (Romana).

Η κατα τον σεπτεμβριον μήνα της ινδικτιώνος ιδ. οντώς καμού γικολαού βα- zione xiv, essendo io Niccolò, impeσιλικου μαιστορος γρανετεριου δεμεγγων riale maestro di Graneterio di Demenτη προτροπη του ενδοξοτατου αρχοντος na per mandato del gloriosissimo arκυρου μαϊστορος μαρκισίου γραφήν εκω | conte messere maestro Marcisio, una 2 μησεν πρός με ο καθιγουμένος μονης lettera mi ha recato il Categumeno αγιου φιλιππου τῶν δεμεννον κυρις φιλό del monistero di San Filippo di De-Beos εκ του μέρος τον ενδοξοτατών αρ- menna messer Filoteo da parte dei gloχοντών και κατεπάνων κυρου ματβαίου riosissimi arconti Catadani, messere 3 του γαλάτι και κυρου γοταριου γικολαου Matteo di Galati e messere notaro Nicτης τραίνας διλόσαν ούτως, τω γεροντι colò di Traina, la quale così dichiara. νικολαω του μαιστορος γρανετεριου βα- Al vecchio Niccolò maestro di Gra-Βίας δεμένναν ματ Βεο ο του γαλατι. και neterio della valle di Demenna Matteo 4 νοταριος γικολαος, οί κατα τον | καιρόν di Galati e notaro Niccolò in questo βασιλικοι κατεπάνη χαίρην και την προ- tempo imperiali catapani salute e gra-

Nel mese di settembre della indiσησαν άγάπην. ήτα γναριζομεν σοι. às devole amore. Or facciamo noto a te

6 μονή διά χυριακου σιγιλλιου | κατέχη per un sovrano sigillo tiene taluni 7 ανείγήρην μυλους όσους και βούλετε ά. lini vuole liberamente per manteni-8 λον | τον λεγόμενον μυγάν, και αρτίως detto Migan, ed ora è stato un tal mu-9 σχεπο μενος λογοισι τισι περι της βασι- d'impero. Il maestro Marcisio ci ha 10 τούτον | πρός την άγιαν μονήν, ήμεις δε lendo non solo le chiese a Dio acβουλομένοι ου τάς Βεαρέστους εκκλη. cette, ma anche tutti gli altri per legge 11 δικαιοσυνής σώζην, Γκαί τάς παλαιάς e reali doni non solo non molestaκαι δεσποτηκάς δωρεάς ου μόνον μή οχλήν re, ma anche da ogni ingiusta mano άλλά και εκ πάσης άδικου χειρός διεκ- vendicare e difendere, e pei supe-12 δικήν και χειροκρατην, | διά δε τάς ε- riori servizi sopraggiuntici non poπελθόνσας ήμιν δεσποτηκάς δουλείας tendo colà personalmente venire, μή δυνάμενη αυτόθι σαματικός έλθην, colla imperiale potestà di cui facή χρώμε Τα βασιλική εξουσια σε κελέ- ciamo uso comandiamo, che tu il 13 βομεν | τὸν τόπον πληρόσαι του μαιστο- mandato adempia del maestro e noρος και ήμων και τους των μερών γέ- stro, e non pochi vecchi delle parti ροντας ούα ολίγους σιναξας κελέυσης adunati comanderai di recartisi il άχθίνει σοι τό προονομαθέν κυριακόν| prenominato reale sigillo, e atten-14 σιγελλίον και λεπτομέρως λέξως, και tamente leggerai, e se così fosse, coή μέν ούτας έχηεν, ός αυτας ο ευλα- me lo stesso religiosissimo Categuβέστατο ήγούμενος προηγγήλατο έτη meno ha avanti annunziato ed anδέ και αξιοπίστους μάρτυρας δινήσεται | cora potrà egli addurre testimoni de-15 παραγαγήν τω πώς ή ρηθήσα αγία gni di fede, qualmente la detta santa

ότι ο ευλαβέστατος κα Σιγουμένος μο- che il piissimo Categumeno del moni-3 νης αγίου φιλιππου τον δεμενναν | κυρις stero di San Filippo di Demenna mesφιλοβεος, ενωπιον του μαιστορος μαρ- ser Filoteo venendo innanzi al maeκισίου έλθων, καί γόγγυσιν επείησεν stro Marcisio ha fatto questa queτιάνδε, os ότι ή αυτου ρηθησα άγια rela. Che il detto suo santo monistero τινάς δαρεάς ουτως εχούσας, είς τον doni che così contengono. Colà nel αυτόθι ποταμόν της παναγίας λεγόμε- flume detto di Panagia ha il detto moνον έγειν την ρηθησάν μονήν άδιαν, nistero la libertà di ergere quanti muπελευθερας ης διήμησιν της αυτής αγίας mento dello stesso santo monistero. μονής. ενθεν νύν ανεγήραντες τινά μύ. D'onde ora avendo alzato un mulino αφερέθι ο τηούτο μυλος παρά σου, και lino tolto da te e lo tieni nelle tue έπικρατής αυτόν είς τας χείρας σου mani sotto pretesto di talune ragioni λίας. ὁ δέ μαισταρ μαρκισιος έπροσέ- poi ordinato di doverlo restituire, sc ταξεν ήμας έαν ούτως εχει αποδοσομέν così è, al santo monistero. E noi voσίας άλλα και πάντας έτέρους νόμω di giustizia conservare, e gli antichi

εκκλησικ, εκ βάθρων τον ρηθώντα μύ- chiesa dalle basi abbia cretto il detto λον ανέγηρεν εξ ικίον αναλομάταν πη- mulino a proprie spese; fedeli testiστους μπριυρμε ππραστησμε, έπσον moni costituiti, lascia questo mulino 16 ἀυτὸν | τον μύλον τῆ ἀγια μονῆ ἀνενο- senza molestia al santo monistero. Ε γλήτως, ού Βέλομεν δέ τὸ δικαιως κτη- non vogliamo poi che la cosa a buon σθέν κτήμα τη άγία μονη άδικας άρ- dritto fabbricata dal santo monistero 17 Σήναι απ αυτής, και ούτως πιον ερρας. ingiustamente sia tolta allo stesso, e έγα δέ τὶν γραφήν των έυγενικόν αν- cosi facendo, statti bene. Ed io riceδράν δεξάμενο και σηναθρίσας πληστους vuta la lettera dei nobilissimi uomini καί γρησίμους γέροντας καί αναγνώσας e congregati moltissimi e sperimentati 18 τχυτην την | γραφήν ενόπιον πάνταν συ- vecchi e letta questa lettera alla preνηκαμεν τῶν λεγομένον τήν διλασιν αταμμάς γ έτ νεσεττές πέ μυμ έξεκ ίκκ 19 των ποχόντων του ίδην την περιοχήν του σιγιλλίου της ρηθήσης άγίας μονης τὸ διλύνοτι εχει άδιαν τὸ μοναστηριον του άγίου φιληππου πιήσε ής τον ποταμον της παναγιας ήδρομυλα καί 20 παρὸν ἡπάρχων | ὁ ἡγουμενος εξετασαμεν αυτόν ή εχει τουτο τό σιγίλλιον ό δέ επι χείρας έχαν αυτό τό σιγιλλιον έδωκεν αυτό ής τας ήμετέρας γείρας και 21 αναπτήξαντες και ιδόντες την άληθιαν καθάπεο και ο ευλαβέστατος ήγουμενος έλεγεν ένώπιον πάντων, έγω δέ μετα τών γερόντων και καλών άνβρώπων γώ-22 ρας μυρτου βεβεωπεντές | την δηλωσιν του σιγιλλίου, ηπωμεν πρός τον ηγούμενον έἀν δίνασαι καταστήσαι ὅτι ὁ μὐλος του μιγά ὁ ζητομένος παρά σῦυ 23 εξ ηκίων αναλομάτων | ανεγηρεν τούτο è dimandato da te, è stato a proprie το μοναστηριον του αγιου φιληππου, spese eretto da questo monistero di ό δὲ κύρις ἡγούμενος παρέστησεν, ε μι- San Filippo. Eil messere Egumeno ha απετυρημένο χρισίμους ανδρας μπρτυ- presentato sei sperimentati testimoni 24 ρας έπι τουτα. Ιτον κύριν νικόλαον φράν- che hanno attestato su di ciò. Il mesκον, και γεροντα γαλάτην βλάττον, και sere Niccolo Franco e il vecchio Gaγέροντα φιληππον στράκην, και τον γε- late Blatto e il vecchio Filippo Straco

senza di tutti, abbiamo compreso la dichiarazione delle cose dette, e come mi hanno ordinato le lettere degli arconti di vedere il contenuto del sigillo del detto santo monistero, cioè se ha il monistero di San Filippo la libertà di fare nel fiume di Panagia dei mulini, e presente essendo l'Egumeno lo abbiamo interrogato se ha questo sigillo. Ed egli nelle mani tenendo questo sigillo lo ha dato nelle nostre mani. E abbiamo aperto e veduto la verità conforme il religiosissimo Egumeno diceva alla presenza di tutti. Ed io con i vecchi e probi uomini della terra di Mirto avendo confermato la dichiarazione del sigillo, abbiamo detto all'Egumeno, se puoi far costare, che il mulino di Miga, che 42

εοντα νικολαον καλτζαράς, και τον γε- e il vecchio Niccolò Caltzara e il vecροντα παπα πέτρον και τον γέροντα! chio Papa Pietro e il vecchio Leone 25 λεοντα καβαλλόρην, ήτινες επώμοσαν ής Cavallare. I quali giurarono pei santi τά ἄγια του χριστου έβαγγέλια και' evangeli di Cristo, e dissero, che ήπον, ὅτι ημεῖς γινώσκομεν ὅτι τὸ μο- noi conosciamo, che il monistero ha 26 γκοτηριον έκτισεν τον μύλον | του μιγά fabbricato il mulino di Miga dalle εκ Εμίσρον έξ ημίαν αναλομάτων, και basi a proprie spese. E cosi compiuta ουτας τελεστήσης της παρούσης πρά- la presente operazione abbiamo reξενς απεδοκχμεν τον ρηβέντα μυλον stituito il detto mulino di Miga al 21 του μιγά πρός το μοναστηριον | του ά- monistero del Santo e Taumaturgo γίου και Βαυματουργόυ φιλιππου και' Filippo e al messere Egumeno Filoteo ης τον κυριν ηγουμενον φιλοθέον και e ai di lui successori, come anche diείς τους διαδύχους αυτου. καθά και η chiarava la lettera dei nobilissimi ar-28 γραφη εδηλη τάν ευγενικών | άρχόντων conti e illustri catapani della valle di και' ενδόξων κατεπάνων βαβιας δεμέ- Demena e delle altre. Ed a più abναν και λιπών, πρός δέ περισσοτεραν bondante sicurtà del dichiarato moατφαλίαν του δηλοθέντο μοναστηριου nistero e del messere Egumeno e dei 29 και του κυρου ηγουρένου και | των δια- suoi successori, e in remedio e perδύχαν άυτου. καὶ ής αποτροπήν και' fetta quiete di ogni contraria persona τελίαν απόπαυσιν παντό έναντίου προ- che volessero contradire contro il detto σαπου των Βελόνταν κατηεπήνκατα του mulino, ho fatto il presente in me-30 επ Βεντος μύλου επίησα το παρον ύπο- moria della cosa. È stato scritto nel μνηστικόν, έγράφη μηνι και ινδικτιώνι mese e nella indizione prescritta alla της πρυγραφήσιε, κατενώπιον γρισιμον 31 και καλών | άνθρώπων. 📉

¥ εγω ιερευς βασιλιος του μύρτου του μετζολου μαρτυρ ύπέγρατα.

Υ γεραν φιλήππος στράκης μαρτυρώ דא איט:באא.

📉 παπα πετρος μαιμουν μαρτυρώ τά ανο ερα. 💥 γέραν λεαν καβαλλαρης μαςτιρό τά ανοιερα. 📉 γεραν φιληππος καβαλλαρης μαρτυρά τα ανοτέρα.

🔀 βασίλιος πανδολφος τα ανοτερα μαρτυρά. 💥 σηνετος κατιης μαρτυρ. ¥ φιληππος λουμβαρδος και ήσε αντυνιου ρυγεις μαρτυρώ τα ανοτερα.

presenza di sperimentati e probi uomini.

Io sacerdote Basilio di Mirto di Mitzolo testimone mi sono sottoscritto.

Vecchio Filippo Straco attesto le cose di sopra.

Papa Pietro Maimune attesto le cose di sopra. Vecchio Leone Cavallare attesto le cose di sopra. Vecchio Filippo Cavallare attesto le cose di sopra.

Basilio Pandolfo attesto le cose di sopra. Seneto Catte testimone. Filippo Lumbardo e figlio di Antonio Rogi attesto le cose di sopra.

¥ γεραν νικολαος καλτζαρας μαρτυρώ τα ανοτερα. Η νικολαος φρανκος cose di sopra. Niccolò Franco testiμαρτυρ 💥 γεραν πετρος κούλλικας μαρτυρώ τα αγοτερα

💥 πετρος καλανναν μαρτυρ. 💥 γέρον γαλατης βλαττος μαρτυρώ τὰ ανοτερα. 📉 πετρος βλάττος μαρτυρ.

¥ ρόδιος βουργήσης μαρτυρ.

💥 τῶν γεγραμμέναν νικολαος του βασιλικού και κατά τον καιρον μαίστο- tempo maestro di Granito le cose ρος γρανιτου δεμένναν τα ανοτερα εκύposey to eto 5 \$ 185.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1226.

Declaratio et restitutio Molendini Migari siti juxta flumen Panagiae in favorem monasterii Sancti Philippi Fragalatis.

του μυλου του μιγά.

Del mulino di Miga.

Accepta est copia presentis instrumenti.

Pergamena lunga 41 centim., larga 38. Le linee regolarmente tirate equidistano tra loro 9 millim. Le linee orizzontali si distendono dal u centim, sino al xxxvu di larghezza.

Le firme sono scritte in triplice colonna verticale. Le lince orizzontali di esse equidistano tra loro da uno a due centim. L'ultima dista tre centim. L'inchiostro cra nero, ma non perfetto, e quindi si conserva floscio. Il carattere non è elegante, ma marcato in minuto diplomatico e intralciato di nessi. La pergamena è leggiera e si conserva in ollimo stato. Non ha segno di suggello pendente.

É citata da Schiavo, ms. ec., n. 27, anno 6731 = 54) á.

Tardia ridusse in fac-simile e in lezione letterale, ms. cit., n. 30. Aliud pri-

Vecchio Niccolò Caltzara attesto le mone. Vecchio Pietro Cullica attesto le cose di sopra.

Pietro Calanna testimone. Vecchio Galati Blatto attesto le cose di sopra. Pietro Blatto testimone.

Rodio Burgese testimone.

Niccolò di Basilico e in questo scritte di sopra ha confermato. L'anno 6734.

vilegium autographum in pergamena ejusdem abbatiae sine sigillo. Subscribuntur in triplici columna.

Nella scrittura di quest'atto si ha più di ogni altro mancanza di accenti, di spiriti e di consonanti finali; il che è segno della corruzione della pronuncia, sulla quale avea già esercitato influenza la pronunzia dei volgari.

# XXXIV.

stry'. A'uyouoros. III Ivò. acus. A vyoveros, III Ivo. 6753. Agosto. III indiz. (Costantinop.). 1245, Agosto, III indiz. (Romana).

Εν ονόματι του πατρός και του ύιοῦ και του άγιου πνέυματος, άμην:-อร์ ภิเสตอร รอีบ อับอุทุนทุ หลเ บลรเภิเหอร μαϊστρο φορεστέριος σικελίας. \*\*

τον άυγουστον μήνα της ινδίκτου β. όντος μου έν τη χάρα ταυρομενείας, γραφήν έκόμησεν πρός με φιλέθεσς ὁ Tauromenio, mi ha recato Filoteo reευλαυέστατος ήγούμενος μονής άγίου 3 φιλίππου δεμέννων, έκ του | μέρους του di Demenna una lettera da parte del ένδοξοτάτου άργοντο και μεγάλου σε- gloriosissimo Arconte e gran Segreto κρετικου κυρου ρομυέρτου φαλλαμόνακα. messer Roberto Fallamonaca, la quale δηλουσαν ουτως. μετά τά χαιρετίσματα, dichiarava cosi: dopo le salutazioni έλεγεν. ὅτι ηλ Σεν πρός ήμας φιλό Σεος, diceva: che è venuto da noi Filoteo

In nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Così sia. Filippo di Eufemio e imperiale macstro foresterio di Sicilia.

Nel mese di agosto della seconda indizione, essendo io nella terra di ligiosissimo Egumeno di San Filippo 4 ὁ ἐυλαυέστατος | ήγούμενος ἀγίου φιλίπ- religiosissimo Egumeno di S. Filippo που τών δεμέννων και εγόγγυσεν, δτι di Demenna e si è mormorato, perchè σὺ ἐξ εναντίας τῶν σιγιλλίων και τῶν tu in opposizione dei sigilli e delle

5 ογλείς, και παραυταζεις τας δια κρατη- bi e violi i territori delle dipendenze σεις τῶν μετοχίαν ἀυτου του μοναστη- dello stesso monistero. Perciò ti orρίου. διάτοι προστάτταμέν σοι, έκ το diniamo da parte del messere impeuécos του κυρίου υποιλίας, και έκ του ratore e della nostra potestà di cui ήμετέρου, τη έξουσία η γράμεθα, ίνα facciam uso, affinchè veda i sigilli 6 ίδοις τὰ Ι σιγίλλια του ἀπθέντος μονα- del detto monistero, e secondo la στηρίου, και κατά την δηλασιν άυταν, dichiarazione di essi permetta di starsi εάσης άνενοχλητον άυτό το μοναστήριον. non molestato esso monistero e le καὶ τὰ μετόχια ἀυτου, και τὰς διακρα- sue dipendenze e i di loro territori. 7 τήσεις ἀυτῶν, ἐγὰ δέ ἐπτ' | χείρας λα- Io poi avendo preso nelle mani la υών την γραφήν του μεγάλου σεκεετι- lettera del gran segreto posi diliκου εν σπουδή εθέμην τά κελευόμενά genza di recare a compimento le cose μοι εκτελέσαι, και τούς τόπους κατέ- a me state comandate, e girai i luoλαυον των μετοχίων του άγιου φιλίππου ghi delle dipendenze di San Filippo. 8 οίδα τον οη Σέντα ηγούμενον σύν τοις Ho veduto il detto Egumeno con i αυτου αδελφοίς είς το μετόχιον του ά- di lui fratelli nella dipendenza di γίου μάρκου, και τη ύστεραία ήμέρα San Marco, e il giorno seguente abεσυνάξαμεν πολλούς καλούς άνθρώπους biamo radunato molti uomini probi 9 και γέροντας, οξείνες | έγινασκον τάσυ- e vecchi, i quali conoscevano diliνόρια έν ακριυεία, τον τε τημιώτατον gentemente i confini, cioè l'onorabiγ ροντα κύριν κοσμάν, και ήγουμενον lissimo vecchio messer Cosimo ed της μονής των άγιων άσαμάτων δρά. Egumeno del monistero dei Santi vas. nai tou iegia Begorgou tou ola- Angeli di Draina, e il sacerdote 10 κιανού, και ὁ γέρτν πάπα νικόλασς | ὁ Teodoro di Flaciano , e il vecchio μακεής, και ο γέραν κώνστας ο υατ- papa Nicola Macri e il vecchio Conτάλης, και ο γέραν γαλτέριος της ώ- sta Battale e il vecchio Gualterio di γρείκε, και ο γέραν γουλιέλμος ο ρα- Ocria e il vecchio Guglielmo Rachete χητης, και ο γέραν πέτρος του φλα- e il vecchio Pietro di Flaciano e il κιανόυ, και ο γέρων μαΐστωρ ικώννης vecchio maestro Giovanni di Longi 11 των λόγγων, | και ο γέρων κανοταντί- e il vecchio Costantino fratello di νο ὁ ἀδελεὸς ἀυτου, και ὁ γέραν πέ- lui e il vecchio Pietro di Cera Bella τρο της κυράς καλής, και όγεραν φί- e il vecchio Filippo Gurgune. Abλιππος γουργούνης, ηρξέμεθα συνοριά- biamo incominciato a determinare i ζειν μετά του σιγιλλίου του μετοχίου confini della dipendenza di San Marco 12 του άγίου μάρχου. | τὸ ὅπερ ἔχει τὸ μο- con il sigillo, che ha il monistero ναστήριον του άγιου μεγάλου και Βαυ- del santo grande e taumaturgo Fi-

δικαιωμάταν του μογαστηρίου άυτου, giustificazioni del suo monastero tur-

ματουργου φιλίππου, παρά του αοιδήμου lippo dal Conte Ruggiero di reveκάμητο ξωγερίου, και' κυρωμένον διά renda memoria e confermato per lo σιγίλλιον τούτο μπππρίου ρηγός ραγε- stesso sigillo del re Ruggiero di beata 13 ρίου | καὶ του έκλαμπροτάτου άυθέντου ricordanza e dallo splendidissimo poημών μεγάλου βασιλέως φρεδδερίκου, tente nostro grande imperatore Fredτὰ ἄπερ σιγίλλια και' τὰ ἀμφότερα οί- derico. Quali sigilli l'uno e l'altro δαμεν, και ενώπιον πολλάν καλάν άν- abbiamo veduto e alla presenza di Βρώπαν εποιήσαμεν άναγνασθήναι, ήρ- molti probi uomini abbiamo fatto 14 ξέμεθα | δε συνοριάζειν ούν άπ αρχής che fossero letti. Abbiamo poi coτῶν συνόρων, αλλά ἐκ του παρά μέρους minciato a definire i confini non dal του ποταμού, και έκείνα τὰ μέρη ὑπῆρ- principio dei confini, ma da parte al χον αμφισκλλομένα παρά των φορέστε- di là del flume, e quelle erano le parti 15 piwy. ກຸ່ວຊື່ສ່ມຄົມສຸກສະສໍ | ສຖະ ວິຖິໂແສເຊ ເວັນ investite dai foresteri. Abbiamo coσιγιλλίου, έχαν έγα τὰ σιγίλλια ἐπί minciato secondo la dichiarazione del χείρας, και έρευνών τους τόπους, ούς sigillo, tenendo io il sigillo nelle έλεγον τά σιγίλλια, οι γέροντες έδεία- mani e investigando i luoghi, che νυον. ούτως δέ εκ του ρύπκο του μάν- diceva il sigillo. I vecchi poi cosi di-16 ρου. ώς ἀνερχεται | άχρι του λί Ιου ős mostravano: dal rivo di Mauro (oscuέστιν μέσον του αυτου ρύπκο. κακείθεν ro) come ascende sino alla pietra che το δυσικόν μέρος την χέτην χέτην, έας è in mezzo dello stesso rivo; ed inείς τον ψευδορύσκα του σκουτελλου, ή- di dalla parte occidentale serra serra γουν το κατά δυσμάς. κακεί Βεν το πέρα | sino al torrente di Scotello, cioè quello 17 μέρος του ρύπκο, και ἀνέρχεται τὸ α- che è ad occidente. Ed indi la parte κρον της όλιθας, έας είς την κεφελήν oltre del rivo e ascende la sommità της αυτης όλυθας, και ανέρχεται ή χέτη del precipizio sino al vertice (alla teχέτη, ώς χύνει τὸ ὕδαρ, έας είς την sta) dello stesso precipizio, e ascen-18 χέτην τῶν πλακῶν [ εἰς τὸ ἐξομάλιμα (1) de la serra serra come scorre l'acqua έπάνω ήγουν είς την χέτην, κακεί Σεν sino alla serra delle collinette verso τήν χέτην χέτην τὸν ὅντα ἐπάνω τῶν alla ripidezza, cioc sopra alla serra, τριών πηγαδίων, ώς χύννουν τά ύδατα, ed indi la serra serra, che è sopra le 19 και ἀποδίδει είς την κεφαλήν | της φόσ- tre fontanelle, come scorrono le acσας του κονδουασιλίου, και κατέρχεται que e dà nel capo della fossa di Condoτὰ ίσα είς τὴν πηγήν του ἀνωτέρου basilio, e discende direttamente nella κόνδου ασιλίου, και άποδίδει είς τό στά- fontana del superiore Condobasilio υριμαν (2) του άγραππιδά, και κατέρχε- e dà al burrone di Agrappida, e di-20 ται ὁ είαξ του του μα λαματίνου εως του scende il rivo di Malamatina sino

ποταμόν έν ω και ο λογοθέτης και al flume, in cui si fece principio, e

οὖτως συγκλείει. πρόσ ετάξαμεν δέ είς così conchiude. Abbiamo ordinato poi μνημόσυνον της τοιχύτης πράξεας, στα- che in memoria di una siffatta ope-21 υρωθήναι δένδρη και λίβους | είς διαφό- razione si facciano delle croci di pietre ρους τόπους των συνόρων, όμοιως à- e di alberi nei differenti luoghi dei πήλθαμεν και' ει's τον άγιον γεαργιον confini. Del pari siamo andati anche του άγραππιδά, τὸ μετόχιον του άγίου a San Giorgio di Agrappida, dipenφιλίππου, και έπι χείρας έγω λαυών denza di San Filippo, e nelle mani 22 το σι γίλλιον του μπππρίου πάμιτος ρπ- io tenendo il sigillo del beato conte γερίου. ο ην ποιήσας τη αυτή μονή, Ruggiero che fece allo stesso moniήρζάμε Τα μετά τῶν γερώντον καὶ κα- stero abbiamo incominciato con i λάν άνθρώπαν και του σιγιλλίου, συ- vecchi e probi, e col sigillo a de-23 ναριάζειν ούτας. ας άνερχεται | τὸ πα- finire i confini così: come sale l'anλαιόν κτίσμα, του άγιου γεωργίου έκ tico edificio di San Giorgio dalla του δυσικού μέρους το ξυρορυάκον, άχρι parte occidentale del rivo secco sino του λίθου ôs έστι μέσον του αυτου alla pietra, che è in mezzo al rivo meρύπκος, και ή μεγάλη όδος, και είς desimo, e la via grande e all'altra 24 τον έτερον λίθον, ος έστιν | έπανω της pietra, che è sopra la via, e vella οδού, και ή χέτη χέτη τὰ ίσα και είς vetta direttamente e ai luoghi che si τὰ έπιλεγόμενα ψιλά, ήγουν γυμνά. κα- chiamano i Nudi, cioè gli Ignudi. Ed κεί Βεν έως είς τὰ κεφαλώματα του ρύα- indi sino alle fonti del rivo dei Butκος των υουττίων, και' ώς κατερχετα: tii, e come scende il rivo sino al 23 ὁ ρύαξ τως του ποταμου του υακίνσου fiume di Giacinso e scende il fiume και κατερχεται ο ποταμός εας του ξη- sino al rivo secco in cui si fece prinρορύπκο, ἐν το καὶ ἡ ἐναρξις. ἐν ἀυτύ cipio. Nella stessa determinazione di δί τῶν συνοριασμέναν προσετάξαμεν confini abbiamo ordinato di farsi delle 26 οτχυραθήναι λίθους και δίνδρη είς croci di pietra e di alberi in memoμνημόσυνον της τοιώντης πράξεως, συ- ria di siffatta operazione. Indi ci siaνακόλουΣα κάπηλβαμεν είς το κράτος mo recati nella possessione di Santa τής άγίας μαρίνας, μετά γερόνταν καί | Marina con uomini vecchi e probi 27 καλάν αν Τρώπαν, τών γινωτκόνταν τά che conoscevano i confini e con la σύνορα, και μετά του δικαιώματος δ- giustificazione, che ha il monistero περ (έχει) ή μονή περι του αυτου κρά intorno alla stessa possessione. Abτους. ήρξάμε Τα συναριάζειν ούτας. τὰ biamo incominciato di definire così 28 γαράφια | και τὸ αν όρο, έκ μέν άνατο- i confini dei poderi e del monte. λλεό ποταμός του ύχκίνσου, και ή πλάκα Da oriente il flume di Giacinso e la ή μεγάμη ή ούσα εί's το χείλο του collinetta grande, che è alla riva ποταμόυ ύπωκάτω της άγίας μαρίνας del figme di sotto di Santa Marina

29 και έκει Βεν ανερχεται ή χέτη | ή ύπαρ- ed indi salisce la serra che è verso γουσα εί's το νώτιον μέρος της άγίας la parte meridionale di Santa Maμαρήνας, έως είς τὰ μεγάλα λιβάρια, rina sino ai grandi pietrami ed indiκακειθεν τρακλά είς την περιωνίαν. κα- Serra Serra (ovvero, direttamente) alla κείθεν είς τὰ έτερα λιθάρια τὰ μεγάλα. sommità del precipizio, ed iudi verso 30 και ἀπέκει Dev είς τον σαρον τάν | λι- gli altri pietrami grandi, e di là Βαρίων, και έκει Βεν είς την χέτην τον alla congerie dei pietrami, ed indi μέγαν, κακείθεν την χέτην χέτην έας alla serra quella grande, ed indi serra είς το μονοπάτην το έρχομενον έκ τον serra sino a Monopato (solo calle) αγιον μάρκον, και διερχεται έκ του υα- che viene da San Marco, e che passa ρελλού, και έκ τα γοιρομανδρια του per Barello e per le mandrie dei 31 άγίου φιλίππου, | και κατερχεται είς porci di S. Filippo e scende al fiuτον ποταμόν είς την πέρασιν του μύλου me propriamente al passo di Mili di του άγραππιδά, και έκιι Δεν τον πο- Agrappidà, ed indi fiume fiume sino τιμόν ποταμόν άχρι της πλέκο της alla collinetta che è alla riva del ουσης είς το χειλο του ποταμού, όθεν fiume, d'onde il principio e così 32 ή έναρξις, και δυτως συγκλύει. | ταυτα conchiude. Tutte queste cose furon πάντα τὰ πραγθέντα ἀς δεδηλωται και' fatte come si è dichiarato e come ώς προέγράφησαν, έγω φίλιππος του prescrissero. Io Filippo di Eufemio e ευφήμη, και υπσιλικός μαίστων φορε- imperiale maestro foresterio persoστεριο σωματικώς περιέπάτησα μετά και' nalmente girai con gli altri molti έτέρων πολλών καλών ανθρώπων τά probi uomini i confini delle dette 33 σύνωρα | τῶν ρηθέντων τριῶν μετοχίων tre dipendenze del monistero di San του μοναστηρίου του άγιου φιλίππου Filippo di Demenna, ed abbiamo των δεμέννων, και έπροσετάξαμεν και έν ordinato anche nelle tre dipendenτοις τρισί μετοχίοις στραυραθήναι λί- ze farsi delle croci di pietre e di Dous xxi δένδοη, είς μνημόσυγον της alberi in memoria di tutta la so-34 όλης άναγραφήσης πράξεως, και | είς prascritta operazione e in rimedio e αποτροπήν και τελείαν σιαπήν των 3ε- perfetto silenzio di coloro che voλόντων πειράσαι, ή όχλησαι τὸ μονα- gliano tentare o molestare il moniστήριον του άγίου και Βαυματουργου stero del Santo e Taumaturgo Filipφιλίππου των δεμέννων, έν τοις ρη Βέισι po di Demenna nelle dette tre diτρισί μετοχίσις, και τάυτα μέν ούτως, pendenze; e queste cose cosi : A più 35 πρός δέ περισσοτέραν πίστιν και | τε- abbondante fede e perfetta sicurtà di λείαν ἀσφάλειαν τῶν ἀναγραφέντων πάν- tutte le cose soprascritte si è conτων έτηρή Τη το παρον ασφαλιστικόν servato poi il presente assicurante

κρίστωση πκό ήμων εν τω δηλοθέντι atto giudiziale da noi nel dichiarato 43

δ αένναν, και ἐπεδόθη τῶ ρηθέντι ή na e si è consegnato al detto Eguγου κένω κυρώ φιλοβέω και των δια- meno messere Filoteo e pei suoi suc-36 δοχαν | άιτου, και τοις μογαχοις του cessori e ai monaci dello stesso moαυτου μοναστηρίου είς το διηνεκές, γά- nistero in perpetuo. Per grazia e diριτι και αντιληψει του κραταιου ήμων fesa del potente nostro messere e αυθέντου και μεγάλου υπτιλέως φρεδ- grande imperatore Fredderico. Nel δερίκου, μηνί ἀυγόυστου της ίνδικτιώ- mese di agosto della in indizione. νος γ τω ε Τνγ έτει. αμήν. \*

¥ γέραν νικόλαος γοργούνης και κατά τὸν καιρόν ομάτης γάρας αγίας λουκίας (3) μαρτυρά 📉 γέραν πέτρος στιβόυνης και κατά τον καιρόν ομάτης γώρας αγίας λουκίας μαρτυρώ 📉 κωνσταντινός του βρακκονέρη και κατά τον καιρύν οματης της χώρας αγίας λουκίας μαρτυρά

κα λέαν πολινέρης ο από χώρας αγίας λουκίας τα αναπερα γραφέντα μαρτυρώ 📉 ίωαννης του νοταριου πέτρου είς πάντα τα ανώτερα καταντίσας και παρακληθείς μαρτιρώ 💥 γέρων κώνστας δεμεννίτης μαρτυρώ

🔀 καστελλάνο ύιδς Γερέας μελλόυραχίτης τα ανατερα μαρτυρώ

► νικόλαος του σπιτιλέρ τλανατέρα ολατζανού τα ανατερα μαρτυρώ 💥 μαίμαρτυρώ

(μοναστηρίω) του άγίου φιλίππου τών monistero di San Filippo di Demen-L'anno 6753. Così sia.

Seniore Niccolò Gorgune e in questo tempo Giurato della terra di Santa Lucia attesto. Seniore Pietro Stitune e in questo tempo Giurato della terra di Santa Lucia attesto. Costantino di Bracconeri e in questo tempo Giurato della terra di Santa Lucia attesto.

Leone Polineri dalla terra di Santa Lucia le cose soprascritte attesto. Giovanni di Notar Pietro in tutte le cose superiori essendo intervenuto e stato invitato attesto. Seniore Consta Demennite attesto.

Castellano figlio del sacerdote Melείς τλ ανατερα μαρτυρώ 🔀 κύρος βέ- Iurio le superiori cose attesto. Ciro νις τα ανατιρα μαριυρώ 💥 μαϊσταρ Bene le cose superiori attesto. Gioιαάννης τῶν λόγγαν τὰ ανατιρα μαρ- vanni maestro di Longi le cose suτυρώ 🔀 γουλλιέλμος των λόγγων ο periori attesto. Guglielmo Rachite di Longi le cose superiori attesto.

Niccolò di Spitalerio attesto. Gioμαρτυρά 📉 γέραν ιεβέας Βεόδαρος του vanni Latzite le cose superiori attesto. Seniore sacerdote Teodoro di Flatσταρ πέτρος ο χαλκεύς μαρτυρά χγί- zano le cose superiori attesto. Maef ρων κώνστας βαιτάλου μαρτυρώ Καμαϊ- stro Pietro il ferraio attesto. Seniore σταρ ινοχννης κορατρίλα μαρτυρώ 💥 Consta Battale attesto. Maestro Gioθεόδχεος υιός του κανστεντινου λόγγαν vanni Cofatrigla. Teodoro figlio di Costantino di Longi attesto.

τυρῶ Χ΄ τους τῆς κυρᾶς καλῆς μαρτυρῶ Χ΄ ιααννης λαιζίτης τᾶ ανατερα μαρτυρῶ Χ΄ νικολαος καβαλλάρης μαρτυρῶ Χ΄ γουλλιελμος φαλαο μαρτυρῶ.

★ φιλιππος υιος φιλιππου του ευφιμι εγγα↓α είδιω χιρει. και εκυρωσα τα αναπερως ρηβέντα. Pietro di Cira Bella attesto. Giovanni Latzite le cose di sopra attesto. Niccolò Cavallare attesto. Guglielmo Falco attesto.

Filippo figlio di Filippo di Eufemio ho scritto di propria mano e confermato le sopradette cose.

Sul rovescio della pergamena si legge:

λου πρηβ'ίλειτζίο δι σιμαντιλι.

lu priviletzio di Simantili.

Lu privilegio di Simantili chi è a Maniachi.

Hec sunt fines grappida σειμαντιρεί.

Simantiri.

(τὸ κρήσιμον του φιλίππου του ἐυρίμι περι' του σιμάντρι και' άγγραππιδά).

Atto giudiziale di Filippo di Eufemio intorno a Simantri e Agrappidà.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 49 centim. e 2 millim., larga 52. Le lince regolarmente tirate equidistano tra loro un centim. Le lince orizzontali si distendono dal 11 e y millim. sino al L. centim. Le firme sono scritte per colonne verticali. Le lince distano da uno a due centim. La prima linea dista dal testo 2 centim. e 8 millim. La firma di Filippo di Eufemio dista dall'ultima linea delle firme 6 centim. e 8 millim.

L'inchiostro del testo è nero violaceo e perciò un po' flavo. Quello delle firme è nero e perciò vivo. Il carattere del testo è in minuto diplomatico e rotondo ed è assai elegante. Il carattere delle firme è minuscoletto, tranne la firma di Filippo di Eufemio, la quale è marcata e più rilevata del testo medesimo.

La pergamena è macchiata in varie parti, tarlata in talune delle piegature; ma è consistente, e in tutto si conserva in buono stato. È citata da Schiavo, ms. ec. n. 28, Tardia ridusse in fac simile e in lezione letterale non senza le solite mende, ms. ec., num. 31.

 Έξομαλίζινα. Voce corrolla dal verbo elassico εξομαλίζιν, planum facio, aequo ec. Non è notata nei glossarii greco-barbari.

- (2) Στάκριμαν. Voce corrotta dal nome classico στάκρνημα, ατος, τό, agger ex linguis et terra, τallum, cancellatum vallum, ligneum septum. Non è notata nei glossarii greco-barbari.
- (3) Arylas hornaine. È un capo mandamento nella provincia e nel circondurio di Messina e nella diocesi del suo abbate. Nel 1798 avea una popol. di 4633, di 6275 nel 1831 e di 7784 nel 1852.

## XXXV.

ε13ε'. 'Οκτώβριος, ιδ'. Ι Ινδ. 4σνζ. 'Οδτώβριος, ιδ'. ΔΠ Ινδ. 6766. Ottobre, 14. I indiz. (Costantinop.). 1257. Ottobre, 14. XV indiz. (Romana).

¥ έν ονόματῖ του κυρείοὐ ήμον ὑϊσου In nome del Signore nostro Gesù Cristo. Così sia. Nell'anno sestomilγριστου άμίν, τώ εξάκης, γειλειώστο, lesimo settecentesimo sessagesimo seεπτακοσιώστα εξηκώστο έκτο έτους, sto, nel mese di ottobre della indi-2 μίνη, όκτωβρείω, τις ινδίκτου | πρώzione prima. Regnando il potente τις. κύρϊέυον του κράταίου ήμον άυnostro padrone messere Corrado Se-Βέντου, κυρείου, κάγράδου, δέυτέρου, μεγάλου ριγός εκλίκτου ρώμης, εἴἀίcondo gran re Eletto di Roma, re di 3 ρωσωλείμον, και σίχαιλείας ρίξ, ευτί-Gerusalemme e di Sicilia felicemente così sia. Se delle spese che occorrono χίς άμιν. ει έκ των προσόντων αναλώè giusto impiegarne nelle sante chiese ματα καταβάλλην (1) έν ταίς αγίαις εκκλησίαι's δικαιόν, και ταυταις πρώςe per le medesime prender onnina-4 επι κούριν, παντίος και βοη Σείν εκ των mente premura e soccorrerle coi proοικείων ἀρμόδιὸν (2), πώσο γαι' μάλλδν pri mezzi, quanto vieppiù le cose τα παρ εταίρων αίν αυταις απωτί Βέμενα, che sono state dagli altri deposte in 5 μη αι αρπάζεσ Βαι | παρά τινών λίχων (3) esse non esser rapite da taluni poέξετάστων. αλλ αντιποι'είο Σαι, και chi questori, ma fare il contrario, e

έλευθέρας καθείσταν δικαίον έιτα έγα, libere costituirle è giusto? Laonde io ματθαίος υϊός του πώται αυρίου ματθα- Matteo figlio del fu messer Matteo Gar-6 του γαρραίοι, και κύριος γαρας νάσου, resi e signore della terra di Naso e και παίτραπερτζαίδας (4), όμαλόγα, di Pietraperzia confesso per la preδια του παρόντος διμότικου ένγράφου, sente pubblica scrittura e facciamo 7 και πιουμεν, εγνορείσιν άφσουν εις τους di esser noto tanto a coloro che legαναγνόντας, τώσον είς τους μέλλοντας, gono, quanto a coloro che saranno ώσοτι σύ ο παρόντα ευλαβέστατος, κα- per leggere, che tu presente religio-Βηγούμενος, τίς οπίας μονής, του αγίου sissimo Categumeno del santo moni-8 φιλίππου τον | δαιμέννον κίρις παφ- stero di San Filippo di Demenna νόυτειός, παλλα κάτα βάθμενόν σε παίπόν Βένε παρα τον ειμεταίρον αν Βρώπον te cose avere sofferto dai nostri uo-9 ชมิง หมา ทุนตร อัเดียงบังรถึง, หมา | ส่วสน้- mini che servono sotto di noi, e furti γάς καβ ἐκάστιν, υπωμένον παρα τον ogni giorno avere sofferto da questi τιούταν, ου παράβλέψαι, έπρινανδαίον, tali, i quali anco non aver riguardi αλλ έρευνοισάντες κατ αυτίν, και ά- giudicaron bene, ma speculare e mac-10 γλμο χλεύσαντα (5), και ως ού πρώσετι chinare contro di esso monistero. Ed τοι τηούτον αυτί αξειώλογων και πε- inoltre poiche non è tal cosa opera ριφάνδε, εξ αρπάγες βοιαίδε πρόσκει- al medesimo degna; ed è manifesto 11 Βέν, ή δάλου και λαβραί|ές ήμον ο- che ció che si è acquistato per furto φιραίθεν, αναμαθώντα δαί πάντα, όσα violento o per dolo o per frode da καίατίται νήν, περι τίς δαραίας, τών noi si è tolto. Avendo poi rivolto nel-12 αδιδίμον ευτεβόν, πράγόναν ειμόν είσυ l'animo che tutte quante cose ha siκαι' ειμιν (6), μάλλον δαι' και' έν σιγίλ- nora posseduto, per dono dei sempre λοιοις αυτών εμπαγίσαι (1) τι αγια μό- reverendi progenitori mici sono; e per νοι', ει ανώτερος λεχβείσα του αγίου çï- certo anzi nei sigilli di essi è stata co-13 λίππου, περει τις κολτόυρας δίλον δίλώ τινά περ αμοϊέρωσεν ή μακαρήα κηρα di S. Filippo la coltura, cioè propriaβημτρικής ή αίμου Βείκκαι τώται αυ- mente quella che concedette la beata Bertpia tis fiBridas yapas vasou, xai | 14 καθός μεταί πίτα πάλην, έστερξεν τιν πραγραφίσαν κολτουραν, εν τι ριβείσα μό(νη του άγ)ίου φιλίππου, ο αναγεα-15 φίς και μακάριος, έμος πάτιρ κύρις ματθαίος γαρραίσιος, τουτα ίδους έγω ότι υπ(έρ τουτ) ε σιγιλλό:ον, υπι (x (8) avendo io conosciuto che per questi

messer Pafnuzio ti sei lamentato molstituita al santo monistero sopradetto signora Beatricia mia zia e allora padrona della detta terra di Naso, come pure in seguito di nuovo concedette la soprascritta cultura al detto monistero di S. Filippo il sopradetto e beato mio padre messer Matteo Garresio. Ciò ὑπάρχη ή) ρειΔίσα κολτούρα δαί δαριμένοι sigilli è stata la detta coltura donata

16 έν τι ανω ταίρα αγία μώνοι, εκ τους al superiore santo monistero dai miei πρού αιμου αυβέντες, και έγώ ο πρω- antecessori padroni; ed io soprascritγραφείς (ματθαίος ύι)ος (του ένδοξο) to Matteo figlio dell'illustrissimo Matτάτου ματίβεου του γαρρέσι και άυ- teo Garresi e padrone (signore) della 17 Βέντις τις ρι βησας χαρας νάσου, και detta terra di Naso e di Pietraperzia πετραπερτζαίδας, στέργω και' σται'- concedo e confermo questa tale colραι'ώννα(μι την τιαύτην κολ)τούραν, μετα πασαν τον δικαιομάτον άυτις και essa e col possesso (col diritto) di 18 κρά (9) | εισώδου τε και' εξώδου, σιν πάσις αυτις σινάρις, καθα καί δίαγα-(ρέυουσι τά σιγίλλια τῆς) πρωλεγθέισας 19 κειράς βηλιρίκηλε, όμι ος καί | τιν πασότιν, υπία υπαρχί εν τώ ειμεταίρω κράτι τι'ς εηθή γά(ρας νάσου έν τόπα) λεγαμένω αγίον θελλέλωτον, και ταύ-20 τιν τιν ριθή σαν κολτουραν έστερξάν, καί στέργω έν τι ρίθησα αγία μώνοι του ασίου πάτρος ήμων φειλίππου, και πρως σχί τον λέγθέντα έυλαβέσταταν 21 καθεί γούμενον κύριν παφνού-ϊός, καί πρός τους μεταίπίτα εγχηρίζωμένους δι αδώχούς σου άπώ τις δεύρω άχρι τερ-22 μάτων ἀιώνου, και έᾶν πω|ται καίρω φανοι τίς αίνοχλον εί έμπαδίζον τιν τιχυτην υπώθεσιν άπό τῶν ἐγγϊτέρον μου κλιρώνόμον, ει έκ πλαγέόν, ός του 23 κλτάτολμώντας | ού μι είσακούἐταί. πρώς ασφάλοιαν τίς πρώλεχθοίσις αγίας μόνις του πανσέπτου νάου αγίου φίλίππου, και πρός σαί τον ρίθεντα κα-24 θύγου μενον κύριν παφνόστιον, και πρός τους μεταί πι εγχηρίζωμενους διαδώχους σου, επιείσαν σι πιείσιν πιείσιν τω πx- ver fare dover fare (sic) a te la presente 23 ρών δι αίμου στέρχθεν διμά τικών έν- da me concessa pubblica scrittura. È γράφων, εγράφι τω παρον ύφυς έτους, stato scritto il presente testo nell'anno,

tura con tutte le giustificazioni di entrata e uscita con tutti i confini di essa, come anche indicano i sigilli della soprannominata signora Beatricia. Similmente anche (concedo e confermo) la quantità ch'è nella nostra possessione della detta terra di Naso nel luogo denominato Santo Talleleo. E questa detta cultura concessero e confermo al detto santo monistero del Santo Padre nostro Filippo e a te nominato religiosissimo Categumeno messer Pafnuzio e ai futuri amministratori successori tuoi da qui sino alla fine dei secoli. E se mai in qualunque tempo comparirà taluno turbare o impedire questa posizione di cose sia dei nostri consanguinei eredi sia dei collaterali, il quale ciò oserà, non sia esaudito. Per sicurtà del soprannominato santo monistero del veneratissimo tempio di S. Filippo e per te nominato Categumeno messer Pafnuzio e pei futuri amministratori successori tuoi ho fatto doμίνή, και ινδίκτου τις πρωγραφίσις, nel mese e nell'indizione soprascritta, ημερα δεκάτι τετάρτι του ριθεντός μι- nel giorno decimo quarto del detto

26 νὸς, χυριέυον τός τοῦ προγραφέν, κρα- mese, regnando il soprascritto poταιου, ύμον αυθέντου, κυρι'ου, καρρά- tente nostro padrone messere Corδου, δευτέρου, μεγάλου ρειγος, καί με- rado Secondo, gran re e Manfredi γάλου πριγκεί που, μανφραίδου, ταραν- gran principe Tarantino, di Taranto, 27 τίνου | υτός του μακαριώτάτου ημών figlio del beatissimo nostro padrone 28 σικαί | λείας, βάλλειος γενίκος, σφράγι- cilia Bailo nato. Improntato del mio σθεν, δι αίμου σιγίλλιου, επι κείρου sigillo con bollo di cera. È stato βούλλει, δι αίμου χειρί υπογράοι, εί sottoscritto dalla mia mano. Chi poi 29 τις και εγράφι τω παρών ύφος, | τικί scrisse il presente testo furon le maγικου διμοτίκου νοταριου, τις ριθήσις pubblico notaro della detta terra di χώρας νάσου, δια πρωτάξεος του αυ- Naso per ordine del padrone nostro θεν ημον κυριου ματθέου, γαρρέσι, εν messer Matteo Garresi nella detta γάρα νασου τι ριθήσι.

Ego qui supra Matthaeus de petra percia dominus terre nasi concedo coroboro et confirmo supradicta.

Ego Rogerius de garresio frater supradicti domini Matthaei corroboro et confirmo supradicta.

\* Ego Simon, de garresio, frater supradicti. domini. Matthaei. conroboro, et confirmo, supradicta.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1258. Declaratio facta a Mattheo Garresio domino terrae Nasi et Petrae pertiae pro terris Colturae sitis in territorio Nasi in favorem Monasterii Sancti Philippi Fragalatis.

αυθέντου, φερδερίπου, μεγάλου βα- Ferderico grande imperatore e Signoσιλαίεος, και του τιμιου όρους αγιου re, Manfredi, dell' onorabile Monte αγγέλου κύρειος, και εν τω ριγάτου di Sant' Angelo e nel regno di Siγείρει γοταριου γικολάου σκαλοίσι, ρι- ni del notaro Niccolò Scalisi reale terra di Naso.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 76 centim., larga 50. Le linee regolarmente tirate equidistano tra loro un centim. e 5 millim. Le linee orizzontali si distendono dal 11 centim. sino al xxvii di larghezza e dal vertice della pergamena cominciano al y centim.

Le firme sono scritte per colonna verticale. La prima dista dal testo 4 centim. La seconda dalla prima 3 centim. e la seconda dall'ultima 2 centim.

L'inchiostro è nero. Il carattere in minuto diplomatico ovale. Il suggello pendeva dal centro inferiore, legato a fili di seta rossa in tre forami a triangolo; e li è ripiegata la carta per miglior consistenza.

La pergamena è forte; ma in più parti rotta ha parecchie e lurghe lacune.

Tardia ridusse in fac simile e in lezione letterale qua e là ciò che sovrastava, ms. cit., n. 32: authographum in pergameno ejusdem abb. maxima ex parte erosum ad cojus calcem vitta serica rubea unde sigittum pendebat. Schiavo citò ms. ec., num. 29.

Non è d'uopo avvertire la bizzarria ortografica di questa scrittura e la difficoltà dell'intelligenza,

- (1) Καταβάλλήν. Intendo per καταβάλείν, solvere; καταβόλή, solutio; così Du Fresne, glossario ec.
- (2) 'Αρμόδιον, 'Αρμόδιον, aptum, congruum: così le glosse, evidentemente dal classico έρμοζω. Ho spiegato mezzo.
  - (3) λίχων. Credo invece di öλίγων,
- (4) Παίτερασηζάπδάς. Pietraperzia è capo mandamento. È compreso nella diocesi e provincia di Caltanissetta e nel circondario di Piazza. È comune di remota origine. La serie dei signori deducesi sin dal Conte Ruggiero. Il primo fu Abbone de Barreis, o de Guarres, Garresio, ch'ebbe concessi dal medesimo conte i casuli di Pietraperzia, Naso, Capo d'Orlando, Castanea, Randaculi, Frazzanò, Santa Marina e Sommatino. Primo Marchese ne fu Matteo Barresio nel 1520, indi nel 1565 Filippo II elevò a principato e tenne il terzo posto nei Partamenti. Pietraperzia sotto Carlo V numerava 354 case o 2044 abitanti, nel 1713, 4331 case e 5310 abitanti, nel 1793, 8292 abitanti, nel 1831, 9292 e nel 1852, 9437.
  - (3) 'Avamoglidosavra, 'Avamoglidosiv, verbo classico, submovere,
  - (6) Kal dipir. Certamente val ulr.

- (7) Εμπαγίσει. Πεγήνει, tema classico, concretum esse. Παγήσομει, constituor.
- (8) Τατ(α ναάχερη ή). Τατ si legge interamente all'orlo della lacuna. Ho creduto supplire così, leggendosi sotto nell'alinea 19 di nuovo νατ'α νααχερί.
- (9) Κρα. Per κράτει; come nell'alinea 2 κύριδοου per κοριδούντου, nell'alinea 29 του κυζικι per του δυζέντου.



## XXXVI.

sto?'. "Anyonstos, we. All ivo. aser'. "Asymptos, w. All lvo. 6777. Agosto, 25. XII indiz. (Gostantinop.). 1269, Agosto, 23, XII indiz. (Romana).

Έν ονόματι κυρίου άμὴν, έν τῶ έξακισχιλιοστώ, έπτακοσιοστώ έυδομικο-อรม ส่บอื่อแม ลี tet. รกุ สี เพอรกุ ส ส์นส เก ทุนส์ρα του αυγούστου μηνά, της ινδίκτου δωδεκάτης, κυρϊέυοντος του έυσευεστάτου κυρίου ήμῶν ἐηγὸς κάρουλου. γάριτι Βεού σικελειας ὑπερλάμπρου ρηγός, γρό- re Carlo per grazia di Dio splendiνω τετάρτω της αυτου αγίας κυριώτητος dissimo re di Sicilia, anno quarto ευτύχως άμην, κάγω φιλάγαθος ευτε- del suo sonto domino felicemente. λής μοναχός ήγούμενος μονής άγίου Cost sia. Io Filagatone umile monaco νϊκολάου του έλαφικου (1) και του τιμια- Egumeno del monistero di San Nicτάτου πατρός χυρίου άρχιεπισχοπου με- colò di Elafico e dell'onorabilissimo σήνης προκουράτωρ, έν τη υπθεία δε- padre messer arcivescovo di Messina μέννων, δια του παρόντος έγγράφου ό- Procuratore nella valle di Demenna. μολογω, και γνωστόν ποιώ, πάσι τοις Per la presente scrittura confesso e αυτω έντυγχάνουσιν, δει κατά την πρός noto faccio a tutti quanti per avven-

In nome del Signore. Così sia. Nell'anno sesto millesimo settecentesimo settuagesimo settimo, nel vigesimo quinto giorno del mese di agosto della indizione duodecima. Regnando il piissimo messere nostro με γεγοννίαν κέλευσιν του οη θέντος κυ- tura appartiene, che per il coman-

είου άρχιεπισκοπου, διερχόμενος τὰ τῆς damento ingiuntomi dal detto mesμεγαλης έκκλησίας όρο Βέσια, γάριν άνα- ser arcivescovo, passando pei confini ζητήσεας τῶν ἀυτῆς ὑποστατικῶν πραγ- della grande chiesa, a causa d'inquiμάταν, κατήντησα και εις χάραν άγίου rere le cose che essa ha in proprieμάρχου, εν ή πολλά ὑποστατικά (2) τη ta, mi sono imbattuto anco nella en Βήσει έκκλησια άνείκοντα, είσι υσυλο- terra di S. Marco, in cui molte cose μενος αυτά αναζη: ήσαι, έγναστη μοι di proprietà della detta chiesa sono παρά τινών, ὅτι τὸ γαράριον ὅπου έ- state risolute. Volendole inquirere, mi στίν έν τη διακρατήσει γάρας αγίου μάρ. fu fatto noto da taluni, che il podere κου, είς τόπον λεγόμενον σκλέσκις, ό- che è nel territorio della terra di S. περ ιερεύς ιαάννης σκηύδος κάτοικος Marco vicino il luogo nominato Scleτης αυτης χώρας ερίτευτεν αμπελίον, sais, quale podere il sacerdote Giovanύπηρχεν ἀπό τῶν ἀπορίων χαραφίαν ni Schevdo abitante della stessa terra του ποτέ κοτβούνι. άνβράπου του ρη- piantò a vigneto, proveniva dai contro-Βέντος κυρίου άργιεπισκοπου, τουτου versi poderi del fu Cottune uomo del γάριν προσείκει τῶ ρηθεντι κυριω άρ- detto messer arcivescovo; per la coγιεπισκοπα, δικκία της εηθήτης με- stui mercè spetta al detto messer arciγάλης, έκκλησιας μεσήνης, τάυτα δέ, vescovo per il diritto di detta grande έγῶ ὁ ἀναγραφείς προκουράτωρ ακηκοάς, chiesa di Messina. Ed io soprascritto καὶ τον ρηθέντα ερέαν ιαάννην σκηυ- procuratore ció avendo udito, e il δύν παρασταβήναι ποήσας ενώπιον μου, suddetto sacerdote Giovanni Schevdo και έρατήσας άυτον, ποιω δικαία, έφύ- avendo fatto costituire alla mia preτευσεν (3) «τό ρη θέν γαράσιον άμπέλιον, senza, e avendolo interrogato con αποκριβείς είπεν, ότι τὸ εηβέν χαρά- qual diritto piantò il detto podere a σιον τό όντα είς τόπον λεγόμενον σκλέ. vigneto; avendo risposto disse, che il σχις, ὅπερ ἐγὰ ἐφύτευσα ἀμπέλιοι ἐπι- detto podere esistente vicino il luogo νρατώ περιοχή, και αποκλεία τών έ- denominato Sclesais, che io ho pianμάν έγγράφαν, και προσείκει μοι έξ tato a vigneto possedo per contenuto αγορασίας από του πετρου βασιλείου, e per sicurtà delle mie scritture e και γικολάου ὑιῶν του ποτέ φιλίππου spetta a me per compra da Pietro, Baπούετζικα κατοίκαν της εηθήσης χάρας silio e Niccolò figli del fu Filippo άγιου μάρχου, και διά του άυτου ίε- Purtzica, abitanti della detta terra di είας Ιαάννου σκήυδου τὰ ἐρηθέντα ἔγ- S. Marco; e per lo stesso sac. Giovanni γραφα έναπιον μου προσφέροντος, και Schevdo le dette scritture presentateλεπτομεράς τὰ ἀυτὰ ἔγγραφα ἀναπτή- mi, e attentamente le stesse scritξαι ποιήτας οίδα άυτά άπαραλλάκτας ture fatte aprire conobbi esse dichiaδηλείν, καθώς ὁ ἀυτὸς ἱερεὺς ἔιπεν, rare immutabilmente, come lo stesso ουχ ελαττον δε την αλήθειαν περί τού- sacerdote disse. Non meno poi la veπου βελτίον μαβείν υσυλόμενος πρός rità intorno a ciò meglio conoscere ακριβή εξέτασιν και έρευναν έκ τουτο volendo per diligente inquisizione e έμαυτον απείδον άσκολα (4) έν έτέραις indagine, perció mi rivolsi solleciτου ρειθέντος κυρίου άρχιεπισκόπου, και tamente agli amici del detto mesμή δυνάμενος σαματικώς τη συτή έξε- sere arcivescovo, e non potendo perτάσει παρείναι έμπιστέυσμενος τη πί- sonalmente in essa inquisizione esser στει του ευλαυεστάτου ανδράς ιερέας presente, credendo nella fede del reἐαἀννου του πολυκάρπου πρατοπάπα ligiosissimo uomo sacerdote Giovanni βαθείας δεμένναν άυτῶ τὴν ἀυτὴν έξέ- Policarpo protopapa della valle di τασιν ένθεν ποήτει ανάθεσε, και πρός Demenna, a lui la stessa inquisizione με έγγράφας την άυτην έξετασιν άπο- quindi fare ingiunsi e a me in iscritto στιλαι εκέλευσα, αυτός δε ό ρηθείς la medesima inquisizione spedire coispeùs (αάννου πολυκέρπου κατά την mandai. Ed egli detto sacerdote Gioέμην κέλευσιν, λεπτομερώς διά των άν- vanni Policarpo secondo il mio ordi-Βρώπαν και ιερέαν χάρας άγίου μάρ- ne, attentamente per mezzo degli uoκου. εκ τούτου ποιήσας εξέτασιν αυτήν mini e sacerdoti della terra di S. Marέγγράφας πρός με απέστειλεν κατά τὸ κελευβίν ἀυτω, ήν έξέτασιν έπι' χειρας zione, in iscrillo a me spedi come era λαβάν, και' αναπτήξαι ποιήσας ή πε- stato ordinato; quale inquisizione preριογή αυτής άυτη έστιν, έν πρώτοις sa in mano e fatta aprire, il contenuto μαΐστωρ νικόλαος παρλές όμότας και della medesima, desso è: In prima έρατι Jels ειπεν, έγα επίσταμαι, και maestro Niccolò Parlè avendo giurato γινώσκα, ότι το ρηθέν χαράφιον το e interrogato disse, io so e conosco, όντα είς τόπον λεγόμενον σκλέσαις, o- che il detto podere esistente vicino il περ ιερευς ιαάννης σχήυδος εφύτευσεν sito nominato Sclesais, che il sacerάμπέλιον, ὑπῆρχεν του ποτέ φιλίππου dote Giovanni Schevdo pianto a viπούρτζικα, και απέμεινεν είς τα τέκνα gneto, era del fu Filippo Purtzica e αυτου, και αυτά τὰ τέκνα ἀυτου ἐπρά- rimase nei suoi figli e questi suoi figli σασιν άυτω το δηθέντι ίερει ιωάννει vendettero al medesimo detto sacerσχήυδω, αυτός δὲ ἰερεύς ἰωάννης » σχηύ- dote Giovanni Schevdo, e il medeδος, εφύτευσεν αυτό αμπελιον, ερατιβείς simo sac. Giovanni Schevdo piantò a δὲ ἐἀν τὸ ρη Βέν χωράφιον, ὅπερ ὁ ρη Βείς vigneto. Interrogato poi se il detto polepeus lodyvns σκηύδος, έφύτευσεν άμπέ- dere, che il detto sac. Giovanni Schevλον, ὑπαρχη ἀπό, τῶν ἀπορίων χαρα- do pianto a vigneto, proviene dai con-

co indi avendo fatto questa inquisiφίων του κοι βουνι, είπεν ουχί, ότι το troversi poderi di Cottune, disse no,

χαράφιον του κοτβούνι, έπικρατειρα- perchè il podere di Cottune possede πίρτος μουνδος και κατέτος τέλλεικήν- Roberto Mundo e ogni anno paga il dov. eis the meralne exalpoiae me-อกุขกุร, ส่วนาเมือเร สอวไ ๆขน่องพร อใสอง, ό:ι τουτο επίσταμαι και γινώσκα γουλιέλασς μάκλις, ομώσας καί έρατιθεις, τά ομια μαΐστρο νίκολαου παρλές, έ- testo le cose stesse di maestro Niccolò μαρτύρησεν, πέτρος καλτζαράς όμωσας Parlè. Pietro Caltzara avendo giurato και έρωτιθείς τα ομοία μαϊστρο νίκο- e interrogato attesto le cose stesse di λχου παρλές, έμαρτύρησεν, νίκολαος maestro Niccolò Parlè. Niccolò Purtπούρτζικας όμωτας και έρωτιθεις τά ο- zica avendo giurato e interrogato atμοια μαϊστρο νίκολαου παρλες, έμαρτύ- testo le cose stesse di maestro Niccolò επισεν λέαν σύττουλις, όμασας και έρα- Parle. Leone Sittuli avendo giurato τι Jeis είπεν τά ομοια νίκολαου παρ. e interrogato disse le cose stesse di λες 🔀 ϊερευς υπσιλειος πολυκπρπος, Niccolò Parlè. Il sacerdote Basilio όμῶσκς καὶ έρατι Bels είπεν, έγῶ γι- Policarpo avendo giurato e interroνάσκα, δει τό ρηθεν χοραφιον τό όντα gato disse: io conosco, che il detto είς τόπον λεγόμενον σκλέσαις, όπερ podere esistente vicino il sito nomi-เรื่อยกร เล้ามหาร อหากับออร อำนายบายห สมุทย์- nato Sclesais, che il sacerdote Gioλιον, ύπηρχε του πυτε φιλιππου πούρτ- vanni Schevdo piantò a vigneto, era ζικα, και έπειτα έναπέμεινεν είς τα del fu Filippo Purtzica, e indi rimase τέκνα άυτου, και άυτοι επράσασιν άυτό. τῶιερει ιαάννη σκηύδα, έρωτιθείς περί γνώσεας ειπεν, ότι του: ο έπίσταμαι καί עוצישות, בּבְמדוֹשׁנוֹב בּב בוֹבנוֹא בְטֹ בְחַבּיב עוֹניבים χαρίοιον, προσείνει τή κορτη του κυρίου άρχιεπισκοπου μετήνης, είπεν, ου γινώσκα σιμεών κεραμίτης καί ρογέριος σίτις, ομώσαντις και έρωτιθέντες, τά Ceramita e Ruggiero Sete, avendo ουσια νίκολαου πούρτζικα και γουλιέλ- giurato e interrogati le cose stesse di μου μάκλι έμπριύρησαν 💥 κῶνστας Niccolò Purtzica e di Guglielmo Maάγγουρας και λέαν ύιος νίκολαου σύι- cli attestarono. Consta Angura e Leoτινλης, και μαρκισιος μουσκλής, όμω- ne figlio di Niccolò Sittule e Marσυντές και άυτοι και έρατι Βέντες τὰ cisio Muscle avendo giurato anche ομοια ιερεφε υατιλε ου εμαρτύρησαν X essi, e interrogati le cose stesse del >เมอนิสอร พอลุสเซียลูเร หละ หน่องเลงร ซบ่า- sacerdote Basilio attestarono. Niccolò

censo alla grande chiesa di Messina. Interrogato intorno alla conoscenza disse, che questo so e conosco. Guglielmo Macli avendo giurato e interrogato atai suoi figli, e costoro lo vendettero al sacerdote Giovanni Schevdo. Interrogato intorno alla conoscenza disse, che questo so e conosco. Interrogato poi se il detto podere spetta alla corte del messere arcivescovo di Messina, disse, non conosco. Simeone γουλης ομώταντες και άυτοι και έρα- Coraturi e Niccolò Sitgule avendo έμας τύρησαν, έν τουτω λιπο, διότι τό- stesse di Niccolò Purtzica attestaroσουτον δια της περιοχης των ρηθέντων no. Glielo lascio, perchè quanto per έγγράρων, οσον δια της γεγεννημένης έ- il contenuto delle dette scritture, ξετάσεως, φαγερώς ἀποδέδεικταί μοι, δει quanto per la fatta inquisizione maò en Seis "epeùs i αάννης σκήυδος δικαίω nifestamente mi si è dimostrato, che τίτλω και καλή πίστει επικρατέι το il detto sacerdote Giovanni Schevdo ρηθέν γαράφιον όπερ εφύτευσεν άμπε- con giusto titolo e con buona fede λιον, και' προσείκει αυτά έξ αγαιρασίας possede il detto podere, che piantò a ἀπό τῶν ρηβέντων παίδων του ποτε vigneto e gli appartiene per compra φιλιππου πούρτζικα, καβάς τά άυτα dai detti figli del fu Filippo Purtzica, έγγραφα διλούσιν, και ή μαρτυρια άυ- come le stesse scritture dichiarano ซลัง ลัง ลับซอเร ลังอิย่หรบบสน. อบัน ที่บอบ- e la loro testimonianza lo dimoλήθην κατ αυτου του ειρημενου τερεας stra. Non ho voluto perciò contro ία άνγου σκήυδου εκ τουτου προβήναι. il medesimo detto sacerdote Giovanni άλλ έασα άυτον, εκ το ρηβέν αμπελιον Scherdo procedere; ma l'ho lasciato ανενόχλητον και απείραστον, δια το υ- nella detta vigna non turbato e non ποδυκνύειν αυτον δικαίως τουτο επικρα- molestato per aver lui dimostrato posτείν, και νομίμας, όλεν πρός πίστασιν sederla giustamente e legalmente. και υευαίαν ασφάλειαν του ρηθέντος Laonde a fede e ferma sicurtà del τερέως τωάννου σκηύδου και των ώυ: ου delto sacerdole Giovanni Schevdo e κληρονόμαν και διαδόχαν, ένθεν ποιη. dei suoi eredi e successori ho fatto Σήναι ἀυτῶ ἐποίησα, τὸν παρὸ ἔγγρα- quindi che gli fosse fatta la preφον, τη έμη σφραγίδι και υπογραφή ώγυρωβέν, έν γρονω μηνί, ήμέρα, κλί ένδικτω τοις άνατέροις.

¥ καγο ό αναγραφις φιλάγαβος στεργα τα άνοτερα.

τιθέντες, τὰ ομοια νικολαου πούρτζικα giurato anch'essi, e interrogati le cose sente scrittura munita della mia impronta e sottoscrizione, nel tempo, mese, di e nell'indizione di sopra.

lo soprascritto Filagatone confermo le cose di sopra.

### ANNOTAZIONI.

Manca la pergamena, Esemplazione ricavata dal fac-simile del Tardia ms. cit., num. 33, e siccome detto fac-simile ha un salto, questa lacuna è stata rilevata datta lezione letterale del medesimo Tardia, quantunque tra il fac-simile e la lezione letterale vi s'interpongano le solite continue varianti. La pergamena, assert Tardia, avea fili di lino bianco e rosso, da cui pendeva il suggello si accenna da Schiavo loc. cit.

(1) 'Aγίου Νικολάου του ελαφικου. Questa chiesa e questo monistero De La Fico furon

erefli dal Conte Ruggiero in onore del taumaturgo Niccolò di Bari arcivescovo di Mira; genio tutelare del medesimo Conte Ruggiero, e sotto l'ordine di S. Basilio; furon eretti nella pianura denominata De La Fico a cinquecento passi distanti dal sito, ove indi sorse il Comune di Raccuja.

Il diploma greco di concessione dato a Nicodemo primo abate di detto cenobio porta la data del 1091. Questo diploma fu inserto in altro privilegio greco dato nel 1145 dal re lluggiero a Blasio abate del medesimo monistero. Leggonsi detti privilegi trasferiti in latino nelle visite ms del De Ciocchis, vol. IX: Yal nemorum, pag. 242. Scarse sono le notizio date su questo cenobio dal Rocco Pirri, Sic. sacra.

- (2) Υποστατικά. Τποστατικά. Bona, substantiae, haereditas, υπάγχοντα; così Du-Fresno, glossar.
- (3) Έφότευσεν. Dalle seguenti virgolette comincia il salto del fac-simile sino alle virgolette posposte alle parole isseis Ικάννης. Β
- (4) 'Απαίδον άσκολκ. 'Απαίδων, respiciens, tema classico. 'Ασκολκ avverbialmente da άσχολος.

#### XXXVII.

stati. 'OxroBpios. HIII Ivo. gouy. Oxtsi Boios. IIII Ivo. 6788. Ottobre. VIII indiz. (Costantinop.). 1279. Ottobre. VII indiz. (Romana).

₩ σίγνον γειρός μαρίας θυγατρός του ποτε Ιωάννου καττουνη, έχοντα καί προκουρατόρα εις την υπογεγραμμένην 2 πράσιν τον νικόλαον | Φράγκον 😜

Segno della mano di Maria figlia del fu Giovanni Cattune avente anche a procuratore nella sottoscritta vendita Niccolò Franco.

Nell'anno 7780 otto e nel mese di ot-

Έν τῶ τῶ τῶ. ογδώο ἔτει. και ἐν τῶ μινὶ οκταυρίω τῆς ἐνδίκτου ὀγδόης, tobre della indizione ottava : per gra-

θεου χάριτι, αις αει κυριέυοντος του zia di Dio sempre regnando il piis-4 έυσεβεστάτου | θεωφιλάκτου, και κρα- simo (D.G.) e potente nostro padrone ταιοῦ ήμῶν αυθέντου ριγός κάρουλου (1). re Carlo, Re del regno di Sicilia fe-

του ριγάτου σεικελεί as ρύξ ευτηχής ά- licemente. Cosl sia. Innanzi a Basilio 5 μίν Ένο πιον βασιλείου γαρτζοπόλλου, Chartzopollo, Giurato della terra di

ομώτου χορίου μύρτου, γικολέου του Mirto, a Niccolò di Basilico, reale. βασιλικου ριγικου πουπλήκου γοταριου pubblico notaro della stessa terra e ad 6 του αυτου χορίου, και' ετέ ρων χρήσι- altri uomini aventi i requisiti legali μων ανδρών τών κατοτερας καθυπογρα- e che più sotto hanno sottoscritto le

φάντων τὰς μαρτυρίας ἀντῶν ἐν τάδε testimonianze loro in questo testo.

45

μαρια; οι' το σίγνον του τιμίου και' le il segno dell'onorabile e vivifica ζασπιού σταυρόυ, εν τάδαι τω ύφη, croce in questo stesso testo più so-8 aurregre hage | yeigo mooragas. de pra di propria mano ho apposto , σύτι έκουσία έμι τη βουλή, και άν- qualmente di spontanea mia volontà θαιρετο τη προλιρέσι, και ούκ έκτηνος e libera elezione, e non affalto per 9 το παραπάν ανάγκης, βήκς, ή χλέβης, astringimento di alcuno, violenza o η ραδιάνργίας, άλλ έν καθαρά έμι τη dolo o frode, ma per pura mia γνόμη, και όληκα (2) τω θελήματι, scienza e intero volere, e di più 10 διείς έν αληθεία ολομψύγος (3) εν κα- per verità di tutto cuore in pura θαρά φρεσιακί και κάτρευτα να είπεπρα- mente e immutabile intenzione ho 11 κα προς ται' τον τιμι στατον κύριν ίκου- venduto a te onorabilissimo mesβον, και καθηγούμενο της περιβλαίμτ- sere Giacomo e Categumeno dell'inτου μονής αγίου φιλιππου δεμέννων, signe monistero di San Filippo di 12 τω εμόν χαρά ριον, τω απερ εχω εν Demenna il mio podere, che ho nel τῷ δικκρκτήσει χορίου μύρτου, ε's τό- territorio della terra di Mirto nel πον λεγάμενον του αιλκιάνος, περιο- luogo nominato dell'Oliveto. Con-13 pr Cerae dat outos, eg avarodas, o é- termina poi cosi: Da oriente il torκήσαι κατερχόμενος ρίαξ, εκ δύσμάς rente che quivi discende, da occi-14 καί γάτιυ χαραφιον της | μονης αρίου dente e da mezzodi il podere del οιλιππου τυν δεμένναν, και έκ βορράς monistero di San Filippo di Demenδεκήται κατερχόμενο ποταμός, και ού- na e da borea il fiume che quivi 15 דסב סקיאאקבדבו | אמני הבסיססו (בדמו דיטτω το ριβέν χαρχφιον, τω περιελθώτι mina questo detto podere che proεμί της ανάγραφήσης μαριας, εκ μι· viene a me soprascritta Maria dalla 16 τρικής μου κληρονομίας. πέπρακα αυτά materna mia eredità. L'ho venduto a προς σχί τὸν ἀναγραφέντα τιμιώτατον te soprascritto oporabilissimo Cate-17 καθηγούμενον, δια ταρία χευσουν (4) | gumeno per quindici tari d'oro; e queδεκα πένται, και τάυτα άνάλαβα απο σου sti ho ricevuto da to in giusto peso ε'ν δικκιου ζηγό πληρεστατα κκι ανελ- perfettissimo e non manco, ed ho 18 ληπί, και απέτα ξάμιν απ εμου προς rinunziato da me su di esso tutta τόυτο πάσαν εξουσίαν και κυριώτητα. la proprietà e il dominio, e tutta και πάταν αγωγήν νωσυμενη, δί α- la forza delle leggi intendendo o 19 ทุงรถึงและทา, | หล่า เท่ง หที่ร สะคเลงสำคาบ- ignorando e il difetto del non numeειπε περιγομοήν (3). και το βηλλημνη- rato danaro e il decreto (Senato-Conκόν δόγμα (6) τω ταις γυνεξήν βοη Βούν. | sulto) Vellejano che sovviene alle don-20 και απέδωκά σι αυτω όλοκληρον, μετα ne e l'ho restituito a te intero con

7 เพื่อุท. อนองอาจัย หม่ารู้ อีก ส่งสำรุกจุที่รส confesso io soprascritta Maria, la quadiscende; e così conclude e center-

สมาชิร มบาจีบ อีเมลโมเลาจร. อเซลซือบ รอ ogni sua giustificazione ed entrala ed 21 καὶ εξόδου (7), του εξουσιαν έχην σε ης uscita. Avvertelo in proprietà e do-22 ταλλάττειν, και ἀπλός πάντα πιήν απ tutto fare di esso quanto la divina 23 αυτου δεσπύτες παρά κελέυσεται. ίκη- metterà. Impreco poi anche la legale 24 κληρο νόμον και ξένον. εγκλητικοτηκου clesiastica e pubblica, secolare, al-28 πρασα μαλλη ουχ ησταμε και ου διέκ- Dippiù se non faccio istanza e non δικήτω ση αυτω άσραλύν από παντός 26 προσωπου ός ανωτερως ειριται. | ίνα παρέχω (10) υπερ πινην εις την ριγικήν -ς στο εφτυό Εισ. κκέδ κιλκτευογοκ νητ ς οκ 27 γέτω καί εμμενετώ υ παρόυσα | πρασις του ριβέντος γωραφίου, προς σαί τὸν ριδέντα τιμιωτατον καθηγούμενον, άζε 28 αρραγίς και απαρασά σαλευτος (?), μεχρη τερμάτων αιωνών, ει τις και εγράφη τὸ παρού ύφος προτροπι έμι και πα-29 εχκλησει | χειρι του ριγικού πουπλήκου νοταρίου χορίου μυριού, νοταρίου γίκολάου του βασιλεικου, έις τους μηνα καί 30 ενδικτον τάς προ γραφήσας, και μαρτυροθέν κατοτερας παρα του άναγραφέντου ομωτου και' ετέραν χρησιμαν άνδραν.

Η έγα ο άναγραφίις βασιλιος χάριζόπουλλος, όμώτης χορίου μύρτου τα ανώτερα μάρτυρ υπέγρα (α.

Η εγώ ο άναγραφέις νϊκόλαος φράγκος, ο και προκουράτωρ της ανάγραφήσης μαρίας, είς τζυ ανάγραφήσαν πράσιν εις τά ανωτερο κατανιήσας. και παρακληθεις τά αγωτερα μαρτυρά.

αυτῶ και κυριατήτα, ἀπό την σύμερον minio sin da oggi e in avvenire per xxi' sis rous effers anavras, xxi' din- tutti e perpetui tempi, venderlo, doνεκείς χρόνους, πολήν, χαρίζην, αν - narlo, permutarlo, e in una parola αυτου ότα ο Delos νόμος της εικής legge al proprii suoi padroni perούμαι δαί και την νομικήν διέκδικησιν difesa contro ogni persona e consanαπο παντών προσώπων. είδιον τε και guinea ed crede ed estranea ed ecτε και διμοσιακου (8), αλλή και ής με- trimenti anco venga a traverso, peτατροπην ελλη. εξ ον καλοβελός (9) ε- rocchè di buona volontà ho venduto. tel difenderò sicuro da ogni persona, come più sopra si è detto, pagherò per pena a favore della regia corte dieci augustali. Voglia Dio che così stia ferma e rimanga la prèsente vendita del detto podere a te detto onorabilissimo Categumeno, non infranta é non molestata sino alla fine dei secoli. Chi scrisse il presente testo per mia esortazione e preghiera furon le mani del regio pubblico notaro Niccolò di Basilico nel mese e nella indizione soprascritta e attestato più sotto dal soprascritto Giurato e da altri uomini aventi i requisiti legali.

lo soprascritto Basilio Chartzopullo Giurato della terra di Mirto per le cose di sopra testimone.

lo soprascritto Niccolò Franco e procuratore della soprascritta Maria nella soprascritta vendita nelle cosè di sopra ritrovatomi e invitato le cose di sopra attesto.

Χεγο θεοδορος παπαπετρο τανυτερα μαρτυρα.

💥 εγώνικολαος πενγιστος τα ανωτερα μαρτυρώ.

Υ εγῶ λέων τι επινιμια του οηληππου μαιστρου βασίλειου, κατατησας εκη τα ανατερα μαρτυρα.

καγώ βασίλιος υιός βαρβολομαίου γειδογου τα ανωτερα μαρτυρώ.

★ εγῶ νικολαος υιος βασίλιου παντεζουππου τα ανωτερα μαρτυρώ.

Η εγώ ανδρεας αβαλίνος τα ανωτέρα μαρτυρώ.

¥ εγώ νικολαος πολαιμος μαρτυρώ τα ανωτερα.

★ εγώ κανσταντίνος του χαλκεύς ανήρ της ανάγραφήσης μαρίας τα ανάτερα στέργω και μαρτυρό.

Χ εγώ κωνσταντζηα. θηγάτης της ἀνάγραφήτης μαριας τα ανωτεραστέργω.

Μερώ νικολκος κατά σάρκα αδέλφὸς τῆς προγραφήτης μαρίκς τὰ ανατερα στέργω καί μαρτυρά.

Κ Εγώ ὁ ἀνὰγραφής νικολαος του βασιλικου ριγικὸς πούπληκος νοταριος χοριου μύρτου. τα ανατερα μαρτυρω και ειδιω χειρο ϋπέγρα μα.

Sul rovescio della pergamena si legge:

χῶράφιον τὰς τόπον λεγώμενον έλεὕνου κράτεως μτήρτου.

4280. Donatio facta a Maria de quodam tenimento terrarum et sylva, sitis in territorio Mirti, Monasterio S. Philippi Fragalatis.

Di lu tenimentu terri et boscu.

Io Teodoro Papapetro le eose di sopra attesto.

Io Niccolò Pengisto le cose di sopra attesto.

Io Leone denominato di Filippo di maestro Basilio, ivi ritrovatomi, le cose di sopra attesto.

Io Basilio figlio di Bartolomeo Chidono le cose di sopra attesto.

Io Niccolò figlio di Basilio Pantenzuppo le cose di sopra attesto.

Io Andrea Abalino le cose di sopra attesto.

lo Niccolò Polemo attesto le cose di sopra.

lo Costantino Ferraio, marito della soprascritta Maria, le cose di sopra confermo e attesto.

Io Constanzia, figlia della soprascritta Maria le cose di sopra confermo.

Io Niccolò, fratello germano della soprascritta Maria, le cose di sopra confermo e attesto.

Io soprascritto Niccolò di Basilico regio pubblico notaro della terra di Mirto, le cose di sopra attesto e di propria mano mi sono sottoscritto.

podere nel luogo nominato Oliveto del territorio di Mirto.

# ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 46 centim. e 5 millim., larga 20 e 7 millim. Le lince equidistano 8 millim. Distano dagli orli della larghezza 8 millim: e dal vertice un centim. Lo inchiostro è assai flavo, la scrittura è in minuto diplomatico, e la pergamena è in buono stato, sebbene lorda e in certi punti corrosa. Non ha suggello. È citata da Schiaro, loc. cit., n. 30, cap. 9. In Tardia, loc. cit., fac-simile e riduzione letterale, num. 35.

- (1) Kāpohov. Carlo figlio di Luigi viu re di Francia e fratello di S Luigi. Prigioniero nella battaglia di Mansurah (1250). Chiamato da Urbano iv a combattere Manfredi e deletto Senatore di Roma (1264). Vinse Manfredi e la battaglia di Benevento. Coronato re di Sicilia e di Puglia da Clemente iv (1266, 6 gennaro). Eletto per dieci anni Signore di Firenze e Vicario generale della Santa Sedo in Tuscia, 17ª provincia del patriarcato occidentale (1267). Vinse Corradino e la battaglia di Tagliacozzo, (1268). Rinunziò le cariche di Senatore di Roma e di Vicario in Tuscia per opera di Niccolò in (1278). Reintegratovi da Martino iv (1281). Vespri sicilini (1282, 31 marzo, lunedì di Pasqua). Perdè la Sicilia e restò re di Napoli. Morì (1285).
  - (2) 'Olyan. Per oln.
  - (3) Ολομφύχος. Ρετ όλοφύχως.
  - (4) Ταρία χροσύνν. Intorno al tarl d'oro. Ved. la memoria del can. Domenico Schiavo.
- (5) «εριλυαργυρια» «εριγραφήν. Ἡ «εριγραφή τῆς «εριαυαργυρίας. Ecceptio non numeratae pecuniae.
- (6) Το Βορλημονημόν δόγμε. Digest., lib. xvi, tit. i. Ad Senatus consultum Velleianum. 2. Ulpianus, lib. 29, ad edictum. Et primo quidem temporibus Diri Augusti, mox deinde Claudii edictis corum crat interdictum ne foeminac pro viris suis intercederent. § 1. Postea fuctum est Senatus Consultum, quo plenissime foeminis omnibus subuentum est. Cuius senatus consulti verba haec sunt: quod Marcus Silanus et Vellejus tutor, consules, verba fecerunt de obligationibus foeminarum, quae pro aliis reae ferent, quid de ca re fieri oportet, de ea re ita consuluerunt. Quod ad fideiussiones et mutui dationes pro aliis, quibus intercesserint foeminac, pertinet, tametsi ante videtur ita jus dictum esse, ne co nomine ab his petitio, neve in eas actio detur, cum eas virilibus officiis fungi, et cius ge-

neris obligationibus obstringi non sit aequum: arbitrari Senatum recte atque ordine facturos, ad quos de ca re in jure auditum erit, si dederint operam, ut in ea re Senatus voluntas servetur...

- (7) Εισώδου τε καὶ τξύδου. Per le leggi romane il contratto della traslazione della proprietà non era perfetto, se non accompagnato dalla tradizione della cosa.
- (8) Διμοσιακών, Δημόσιον, tema classico. I diplomi latini siciliani esprimono questa formola: si quis o persona ecclesiastica, seculariste ec. Secularis evidentemente sta in relazione con δημοσιακός.
  - (9) Kahoyalde, Per unhoyalus, Kahoyalde, tema classico.
- (10) iνα «αρέχ». I greci moderni per il tempo futuro adoperano la particelfa νά e il presente.



# XXXVIII.

age", "Avyoudros, IIII lvo.

1280. Agosto. VIII indiz.

¥ σίγνον σταυρου ήδιας χειρος σδιλάσιας γηνής του πατέ μαΐστρου ίαάννου χαλκέου της ποϊουσης, σινένούσης, και στέργουσης τα εγγραμαίνα. Έν ονόματι του κυρίου ήμων ίησου γριστου αμήν, μηνί αυγούστου της ίν-อีโหรอบ ลียงลีสทุร ลัง ล่เสกุ สอีเร ฮอเทอเอ็δου σχέκώσεις. χήλιαστώ διάκωσιόστα. ογδωηκωστά (1). κυρϊένοντος του κυρου ρουσκλήμ, οϊκκίλικε, δουκ'άτου πούλιας, salemme, di Sicilia, del Ducato di και πρήνγκηπατου. καπουάς, πρίγκη- Puglia e del Principato di Capua, φόρκάλκε ρήκε. και τορνόδαρίου κόμι- venza, di Angiò, di Farcalquerio e di τος (2), της εκκάτερας, αυτουκήριοτητος. Tornodorio. Dell' uno e l'altro suo

Segno della croce della propria mano di Adelasia moglie del fu maestro Giovanni Ferraio, la quale, fa, consente e conferma le cose iscritte. In nome del Signor nostro Gesù Cristo. Così sia. Nel mese di agosto della indizione nona. Nell'anno della salutifera Incarnazione mille duecento ottanta, Regnando il messere nostro ήμων. καρόλου, θεου χάρητε ρίγος ι'ε- Carlo per grazia di Dio Re di Geruπος. άχατας. άνδα γάβηας. προυένκήας. Principe di Acaia, Conte della Proτο μέν της εερουσαλήμ. έτος. τέταρτον. dominio, cioè di Gerusalemme anno του δαί της σικαίλήκς δαίκατων. έκτων quarto e di Sicilia decimo sesto feευτήγης, άμην, κάλη και Βεω φήλεστά- licemente. Cost sia. Bella e a Dio τη οπουδή κάβέστηκεν. ώσται πάντάς carissima tendenza natura diè, che ανθοώπους απω των αγκθων αυτών από tutti gli uomini dei loro beni facesμιράν πήεισ Σαι. τοις ιερδίς του θεδυ sero partecipi i sacri templi di Dio. νάοις, οίνα οἱ ἐν ἀυταίς πρόσκαρτε- Affinchè coloro, che in essi perseveρούντες, τῶν Βέον dei ἐκλήπαρούσι, ὑ- rano, Dio sempre plachino in pro πέρ τῶν ἐπταῖσμαίνων, ἡμῶν, τούτο άρα dei nostri peccati. Ciò dunque in έπηνουν, φέρουσα, κάγω άδιλάσια, γύνη mente portando anch'io Adelasia moτου πωτε μαίστρου ισάννου χάλκέου. ήτης άνωτέρως τῶ τήπα, του σταυρου τη ϊδία μου γειρί και τω πάροντι τόμ'ω. εσημίωσα μνησθήσα, ως τουτο έργον είν σωτήριον. και μνήμης διήνεκής άξιον ένώπιον, του νοταρίου ματ' Σαιου του πρωτοπάπα, ομάτου γάρας άγξου μάρκου. γικόλαου του μούνάστρη, πουπλήκου. νοτάριου της αυτης χώρας και τών έγγαλγράμαίναν. μάρτῆρων, τῶν εῖς τούτω κλήβέντων. και παράκληβέντων. όλη μου, του γναμί, και άπαπρώέderw Bednurtt, unvnInga, if adtas. και σύμυοῦλήκε, του μαίστρου λέοντος κάρπεντέρη προκουράταρος μου. και μούνδουάλδου, όν είς τούτω, έκατέστησα, καὶ οικανόμϊσα, ἀφῆερούμάι. หลา อีรีเ ได้รทร ผอบ อิลาออบ์ผลเ. รที ฮอυασμία, μονή του άγιου φιλίππου, τών δεμεννων, και τῶ κύρᾶ, ϊἀκάβα, ταὕτη κάβήγουμενα, και τῶ ἀυτου κοινωβήω. έν ή καί τω άγγελήκον σχήμα, είς δαίδειγμάι. και άπωκήρωμαι τὰ δύο χάμώγαια. (3) οϊκήματά μου ά έσχων έσω. έν τη γώρα. αγίου μάρκου, τα μέν ένα tro nella terra di S. Marco. Una cirπαιρήκρηζώμαινα παιρήκλήεται. ούτως. cuita è conterminata cosi; Da oriente έξ ανατολής ή διμώση ανή αδας. έκ δύ- la pubblica strada, da occidente la σμές ήκώπατε ιωέννοου ευδουμέ, έκ casa del fu Giovanni Euduma, da

glie del fu maestro Giovanni Ferraio, la quale più sopra colla impronta della croce di propria mano la presente carta ho segnato, essendomi ricordata, che quest'opera è salutare e degna di perpetua memoria, innanzi al notaro Matteo Protopapa e Giurato della terra di San Marco, a Niccolò Munastre pubblico notaro della stessa terra e agl'infrascritti testimoni a ciò chiamati ed invitati, mossa da tutta mia cognizione (scienza) e da liberissima volontà per facoltà avuta e per consiglio di maestro Leone Carpentero procuratore mio e mondualdo, che a tal uopo costituii ed istituii, concedo ed ancor me vivente dono al venerato monistero di S. Filippo di Demenna e al messer Giacomo Categumeno di esso, e al medesimo cenobio, in cui anche l'angelico abito entro ho ricevuto (ho vestito) e son professa (mi taglio i capelli), le due terrane abitazioni mie che possedeva enφράϊνας, και έκ νάτου ή έκήσαι πλή- na, e da mezzodi la picciola strada σίον, μικρή ωδώς, και ω δίκας ιπάννου che è quasi vicino e la casa di Gioυιου του πατέ μαίστρου φηλήππου χάλ- vanni figlio del fu maestro Filippo κέου. και ούτως σηνκλήσται. ο δ' αί- Ferraio, ed è così conterminata. L'alτερος οίκος. παιρή αρήζαιται και ούτας. tra casa poi è confinata anche così. εξ αναταλάς ο ο κος του αναγράπτου Da oriente la casa del soprascritto ιωάννου ὑιοῦ του πωτέ μά στρου φη- Giovanni figlio del fu maestro Fiλήππου χάλκεου, εκ δυσμάς μικρή δι- lippo Ferraio. Da occidente la picματιάκη όδας, και α σίκος του πατέ cola pubblica strada e la casa del υχρίλιου μούχηβδου, έκ δκί τῶ υάρικν fu Basilio Muchivdo. Da borea della μπίρος το διλαθέν. ερήπηον, ιαάννου casa dichiarata di Giovanni Eudoma ευδουμά, εκ νώτου δαι ο οίκος ρογέριου la parte rovinala e da mezzodi la του σαίτη, και ούτας συνκλήεται και casa di Ruggier, Sete e così conterένα πέτζην, χαράφιον, ο έγω ής τώπον λεγομαινον, του λόυρι. παίρήςρηζαιτε και αυτώ ούτας. εξ αναταλίς ο εκήσαι. πλήστον. κατερχώμαινος ρήαξ. έκ δυσμάς χαράφηση ιών παίδαν νικόλαου πουλέμι. έκ υαρράς, ή διμασιώκή οδώς, και έκ νώτου, χαράφηση, του ρίτζου και ούτως, σήνκλήοντε, και πεphophiaves. ev moiois cinhunci. nat γαράφηου Βισάς των εϊρήμαίνου, κα-Σήρούμαινον κυριν οξάκαυαν ονομάτι. καί έκ μαίρους, της ρηθήσης μονής per nome e parte del delto moniαγιου φιληππου είς εληθη, και σω- stero di S. Filippo; per vero e corpoμλιτικήν. εμφαρεσαν (4) διά τινος. βακ- rale godimento sotto qualunque dritτηρήμε, παρέσχαν αυτώ, και τοις μαί- to o autorità apprestando a lui e a r'aurou. อังสมมังงเร อัง เทีมีบ้าที่ วิที่มี มลั- quanti saranno dopo di lui nel me-งที. ส์อัเมง. หล่า อใช้บริมเคมง อัรูบบรถมง a- desimo divino monistero la facoltà สะงารย์ประง หลา ธาร รณี อังกุ่งอหลาร หระบบสา. e la libera potestà quinci innanzi e ταύτχ, ή αυτή θήχ μανή, νέμχισθαι, in perpetuo possedere queste cose หม่ ยับอุรุย์งมเวินเ. ฉัร อร์มกุม ฉับเกีร. หม่ 10 stesso divino monistero; ad averle สทับ อ่ง ฉับ:ทีร. หล่ะ ฉัส ฉับ:ทีร. และค่ - e goderle come cose proprie, e fare in אשׁה א בּבְּ מֹאְתְה אָ זוּ אִבּוֹ טיטאֹת אָקִים esse e di esse in parle o in tulto ciò ται. ωs δίκαδοι κύριοι και ναμοϊς αυ- che vorranno, come giusti padroni.

υαρράς. ω οίκος του πατέ ιαάννου borea la casa del fu Giovanni Fraimina. E un pezzo di podere, che possedo nel luogo denominato di Luri. È conterminato anch' esso cosi. Da oriente il torrente che quivi vicino discende. Da occidente il podere dei figli di Niccolò Palemi. Da borea la pubblica via e da mezzodi il podere di Ritzo. E così confinano e conterminano. Nelle quali abitazioni e nel podere avendo posto il riferito Categumeno messer Giacomo

και την τέν παδών εϊσάγωγην, και δέσποτήαν του πράγματος, και πάν τήναι είς αποβολήν, ή απατραπήν άν- dinario), potendo in qualunque tempo τών, άλλα φιλάττισ Σαι', τά υτα βαί- contro le cose prescritte entro e fuori ένεκα, τούτα, δε ύπωσχέσαιως, δεμώ- avocamento di esse. Maconservar si que-อถ้นร. ล่ง หมโคลั เท็งเ. รอบัรอบ ซึ่ง รัเหก. κατέναντη, άφθηναι, πιράσαμαι, είς απαίβολήν, ή αποτροπήν, αυτών, δί έ-mou. n eistou. es ros. n extos. nopins. สุรลายง. หล่าน ของร ยังหลิทุรถึงอาทุ้มองิร κάνάνας, ο τάυτα υουλάμενος, διάπεάεκτικεί η τω αναθαίμα, πάρα πατρός fuori corte primieramente giusta i ca-ห่อง. หล่า สำรับบ สหรับผลาดร. ที่อาธุดสห האו לחשוטטשלת. פוש הטוצחי זה פוציטטל זה בינ לחשוטטלה. χύρτη αύγουστίλια σεράκωντά, και τίς ะอื่อข้อบร. สล้อลร ทุ่นส่งอสทุ้ยใน ข้อ ยังสม-: ήκ Βέντι μαίριας παίρη τόυτα, ποϊού-ระเลง หละ เท็ร อัตกับสเททร. สอเ็หทีร สำหรัελήπ Τήεν, ή όυ, των πρώγεγραμμαίνων. न्यवर्षेत्र वच्हेंदेवीय बेही प्रवा विहेणबार्विय वेश बμενόνταν, όθεν πρός μαϊλλουσαν μνή- durino ferme e costanti. Onde a fuυςν, και τῶν πράγμάτου, τόυταυ στέ- tura memoria e a ferma stabilità delle ระวัง ตั้งที่อาจบัง. หล่า บลเ อิสต์จัง สิจจุฮังกลง. stesse cose e costante sicurtà la pre-

τόν. ἀπώταξάμαϊνης μου, πλήραϊστα- Ed alle leggi avendo renunciato pietos. eis touta. th duth tha wave, i- nissimamente a quest'oggetto in pro γούμαινοις, και μαναγοίς έσωμαίνης, dello stesso divino monistero, degli και ούσης. ἐν αυτί πῶν ναμίμαν δί- Egumeni e dei monaci che saranno καιον. και' άραγην δίκαιου. και' φάρου e che sono in esso, ad ogni cosa legale έκλαγήν. θήκε δικτάζης. παρόυσας. ή e giusta e rimedio di dritto ed ecce-นส์เปิดขับธนร. รนี ส์พรกิจรันธรกุหนึ่ง อินเนรล์- zione di foro, alle divine costituzioni τα. νόμων του υέλλιτά ηου άπάτην τήνα. presenti e future, agli ecclesiastici decreti, alla legge del Velleiano, a qualunque dolo, e alla implorazione άλλαν. δίκκιον γεκπτον ται. ή άγεκφον (vocatio in jus) dei figli e alla proprietà อังหลับลเทก หม่อน ซึ่งยี. หล่าสิ ซลัง ซอนีก์- della cosa (jus in re) e ad ogni altro อกุ่นมีเทอง. อังรอัร ที่ อังรอัร หอักรากร อ้ากระ dritto scritto e non iscritto (consuetu-ઉαΐα, και αγήρα, ένθεν αεί ύποσχουμε. corte esser trovala in rigettamento e ste cose ferme e stabili quinci sempre prometto. Perciò per promessa pubblica se in qualunque tempo, in qualche cosa di esse contraria comparire mi sforzerò, in rigetto o avocamento di ciò sia la mia merce o d'altra familiare persona o consanguinea entro o noni ecclesiastici chi ciò voglia praticare; sia anatema dal padre, dal figlio e dal santo spirito. Indi poi sia multato per pena a pro della regia corte a quaranta augustali e tutte alla parte avversata le spese satisfare, state fatte a tal uopo e sia scorticata dalla detta pena. Cosi le predette tutte cose perέν παρόν, της έμης αφιέρασαιος και sente scrittura della mia concessione

ลัสต์ชิ้มั่วรอร ระการมอบง. รูมิ อ้ายแล้วรับระหย่- e assegnazione al nominato messere ρώ. Γκαθυα, καθήγουμάδω, της έη- Giacomo Categumeno del detto mo-Βήσης μανής άγτου φήληππου των δαί- nistero di San Filippo di Demenna μαίννων ον(όματι). και έκ μαίρος της per nome e parte dello stesso moἀυτῆς μονῆς και της εν χριστῶ ἀυτος nistero e della sua fratellanza in Criάδελφότητος, εν άυτη εσαμαίνης έπη- sto che sarà in esso ho fatto che εισα, πήιι βοίναι γράφεν διά έμες θαι'- fosse scritta per mio volere e inλήσαιας, και πάρακλήσεας, δία χεί- vito dolla mano del notaro Niccolò ρούς, νότάριου νικόλαου μούνάστρι, πόυ. Manastre pubblico notaro della terra πλήκου, νοτάριου χάρας άγιου μάρκου, di S. Marco colla sottoscrizione del τη υπώγραφε, του βηθέντος, όματου, detto giurato riferito procuratore e του ήριμένου πρακυθέκτορος, και των di altri testimoni degni di fede che άλλαν άξηοπίστεν μεριήραν συν συτόυ hanno firmato insieme collo stesso πουπληκου, νοτάριου άγειρα Βένταν, έν pubblico notaro nel di, nel mese e ກຸ່ມລັເວລະ ມຸກຸນໄ ຮ່າວິເສາວບ τε. ສαί ສຖ້ວເວ- nella indizione e nella dominazione τητι της πρώηρημένοις. -

🖟 έγά άναγεαφείς νοτάριος ματ-Σπιος του πρωτουπαπα όμοτης χορας topapa, giurato della terra di S. Marco αγιου μαρκου μαριυρ υπέγρα Ια. 🔀 τίγνον ο ταυρου είδίας χειρος μαίστρου λέου κάρπεντέρι του άνατέρου ρηθέν. τος προκούρλτορος, και μουδουάζου.

H eya poyépios tou uplévei tà àνώιερα μαρτυρώ.

¥ι φήληππος του πρατουπαπα έυτελής νοτάριος μάρτης ὑπέγρα↓α.

🕺 έγω άναγραφείς νοτάριος νίκολαος μούναστρης. πουπλήκος. νόταριος χάρας άγτου μάρκου τὰ ἀνατερα, μαρτυρῶ και είδιω χειρει ύπέγρα 4χ.

soprascritta.

lo soprascritto notar Matteo di Protestimone mi sono soscritio.

Segno di croce di propria mano di Leo Carpenteri sopraddetto procuratore e mundualbo.

lo Rogiero di Brieni le cose di sopra testifico.

Filippo di Protopapa umile notaro testimone mi sono sottoscritto.

lo soprascritto notar Niccolò Munastre pubblico notaro della terra di S. Marco le cose di sopra testifico e di propria mano mi sono sottoscritto.

# ANNOTAZIONI.

Manca la pergamena. Estratto dal fite-simile esistente nel citato ms. del Tardia, la di cui lezione diversifica da quella letterale eseguita dallo stesso Tardia, e che si legge nel medesimo ms. Ivi si legge: 34. aliud privilegium authographum in pergameno ejusdem abatiae sine sigillo. In capite advertenciam 💥 viyvov ecc.

Questo documento non è citato nel ms. di Schiavo.

È utile avvertire la strana interpunzione e lo strano uso delle lettere, degli spiriti e degli accenti, onde è contesto il fac-simile del Tardia.

- (1) Oyderanosto, Ecco uno dei documenti greci siciliani portante la data dell'incarnazione, Ved. sopra pag. 68.
- (2) Τορνοδορίου. I titoli di Carlo furono: re di Sicilia, di Gernsalemme. Duca di Puglia, Principe di Capua e di Acaia, Conte di Provenza, di Angiò, di Farcalquier e di Turena, Senatore di Roma e Vicario Generalo della Santa Sede in Toscana.

È ozioso comentare il titolo di re di Sicilia, di Puglia e di Capua. Il titolo di re di Gerusalemme venne acquistato ai principi siciliani da Federico 11 imperatore per la sua impresa di Terra Santa. Il principato di Acaia fu costituito nel 1203 per Guglicimo di Camplitte nella dissoluzione dell'impero greco, conquistato dalle crociate latine. Questo titolo fu usurpato da Goffredo di Villehardouin. Isabella di Villehardouin recò la sovranità dell'Acaia a diverse famiglie. Finalmente fu concessa a Carlo di Angiò, Questa sovranità ebbe per limiti l'Elide, l'Arcadia, la Sicionia, il golfo di Corrinto e il mar jonio. La Provenza, provincia dei romani, era uno dei grandi governamenti della Francia pria della rivoluzione. Avea per limiti all'ovest il Piemonte e la contea di Nizza, al sud il mediterraneo, all'ovest la Languedoca, al nord il Delfinato e il contato Venaissin. Dopo alquanti passaggi questa contea pervenne a Carlo, fratello di S. Luigi e alla casa di Angiò. La provincia di Angiò (Anjou) fu innulzata a contea da Carlo il Calvo verso l'anno 870. Nel 1226 Luigi vin la lasciò per testamento al figlio Carlo, e così passò in capo di una novella casa. La contea di Forcalquier, forum Neronis dei romani, forum quariatium, forum calcarium, fu costituita nel 1034. Indi fu inseparabile con la contea di Provenza, Nel 1245 Beatrice portò in dote l'una e l'altra contea a Carlo di Angiò. La Turena, provincia e grande governamento della Francia avanti la rivoluzione, ebbe per confini al nord la Maine e l'Orleannais, al sud Pitou, all'est Berri, all' ovest Anjou. La Turena, detta il giardino della Francia, appartenne per qualche tempo ai discendenti di Thibaut le Tricheur, conte de Charires e de Blois. Indi nel 1044 fu concessa a Goffredo Mariello conte di Angiò, d'onde pervenne a Carlo. Della carica senatoria in Roma e del vicariato papale in Tuscia, ved. sopra pag. 357, e L. Muratori, annali d'Italia.

- (3) Χάμόγμας, Χαμόγμον notato per pianura, ἐπίπαδον, ἐπίπαδον da Esichio e dal Du-Fresne. Per analogia quindi ho creduio qui essere usata questa parola per terrena (slanza) quella che è nel piano della casa più vicino alla terra, la stanza prima della casa che posa in sulla terra.
  - (4) Έμφάρεταν. Voce corrotta dal classico έμφορέω, έμφορέομαι, έμφορδυμαι?

# XXXIX.

¥ Σηγνον χηρός χαλτουλάριου υιου του Απηχουμένου νοτάριου χριστοδούλου σήγνον γρηρός συμβίου άυτου μαςγαρίτας.

φενόμα: Σα ύμὶς ή ανοτέρω γαιγραμμένη η τα συγνα του τημιου και ζαο- i segni dell'onorabile e vivificante 3 πηου σταυρου | ηκηες χερσήν καθηπο- croce con proprie mani avendo sottoγεάξαντες, την παρουσαν ένγραφον,

στάτην διάπρασιν, τη Βεμεθα και πηου- ponghiamo e facciamo di spontanea 3 μεν, εκουσή α υμών τη βουλή και 3ε- nostra volontà e deliberazione e af-

λησι, και συκ αίκ τονος το παραπαν fatto senza niuno costringimento o 6 ανανκης | η βήας η χλέβης, ραδιουρ· violenza o frode alcuna o astuzia o

γίας, η αρχωντηκης επικουρίας αλλ η signorile suggestione, ma di spontanea 7 κής ημαν τη βουλή πηπράσκυμεν το nostra volontà vendiamo il nostro po-

8 μενον | ης τοπον λεγαμενον αγριλλέαν, mato Agrielèo (ogliastro) a te Categu-

προς σέ τον καθηγουμένον αγιου φη- meno di S. Filippo messere Nisone. E

9 ληππου, κυριν νηφανα (1), ύπερ τούτου per questo podere hai dato a noi sei

Segno della mano di Cartulario, figlio del defunto notaro Cristodulo. Segno della mano della moglie di lui Margarita.

Compariamo noi soprascritti, che

scritto la presente scrittura apoca, ri-4 απογήν | αποταγήν τεληαν και πληρε- nunzia, perfetta e pienissima vendita υμετερον χαράφιον το ώντα και διάκη- dere esistente e posto nel luogo chia10 δέ του χωραφίου εδωκας υμιν | σιτιρίου rubbi (specie di misura) di grano.

12 του άγίου ιππολήτου, και | απο νύτου a noto il podere di Appidallo. Avendo

τουτο γεγωνεν κατ:νοπιον καλον αν 3ρο-20 πον | εν παρουσηα μαρτυρών.

★ στέφανος απραξης μαρτυρ. ¥ νικολαος παναγητοις μαρτυρ.

💥 νικόλαος καλαβρό μαρτυρ. Κ έγράρη χηρι συνετου υιου νοτα-

ρίου γικολαου πανδούλφου. 📉 Sul rovescio della pergamena si

legge: 1328. Donatio terrarum oleastri

facta monasterio sancti Philippi Fragalatis.

χωράφιον ής την αγρίλλεαν έπανω του μίλου της μονης.

περί της άγορας του χοράφιου.

Li terri di lu oglastru supra lu mulino di lo monastero.

accepta est copia presentis instrumenti.

ρουβαις ε, συνορήται ούν κατα ανα- Confina dunque ad oriente il colle 11 τολας ό όχ 3ος ο άπάν | του μήλου της tutto del mulino del monistero e ad μονης, άπο δε δυσμαν το σύνορον του occidente il confine del monistero ed μοναστηρίου, εκ δέ βοραιας, ο ρίαξ a borea il rivo di Santo Ippolito ed το χαράφιον απιδάλλου, λαβον το τή- preso il prezzo dalle tue mani in 13 μιμον απο σὸν | χηρόν, ης χηρας εμας mie mani ho fatto a te la perfetta e επιησά ση την τελήμν και πληρεστάτην] pienissima vendita. Avere tu la po-14 διάπρασιν, του εχην σαι εξουσήαν, ποιην testà di fare di esso quel che vuoi; e 15 εξ αυτου η τη αν και βούλη, | και η se mai in qualche occasione o tempo μεν ποτε καιρό η χρονου, φανή της comparisca taluno di noi stessi o dei 16 απο τον υμαν ηδίον η τεκνον ενοχλουντα figli intentando questa vendita, non τλν τηπύτην διάπρασιν, μη εισακουετου | sia esaudito; ma sia condannato in pro 17 αλλα ζημιουσ Τω ης το δεσποτηκόν σακ- del regio fisco ai trentasei numismi 18 κελληον νομισματα | λε, ήθ όυτα με- (specie di moneta). Voglia il cielo che νέτω η παρουσα διαπρασις σόα καί α- cosi rimanga la presente vendita salva 19 παρασελέυτος αχρη τερματών εονον, και ed intatta sino alla fine dei secoli. Ε ciò si è fatto innanzi a probi uomini in presenza di testimoni.

Stefano Apraste testimone.

Niccolò Panagite testimone. Niccolò Calabrò testimone.

È stato scritto dalla mano di Seneto figlio del notaro Teodoro Pandulfe.

Podere in Agrillea sopra il mulino del monistero.

Intorno alla vendita del podere.

## ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 34 centim. e 2 millim., larga 23 e 5 millim. Le linee regolarmente tirate si distendono dal 14 centim, di larghezza sino a tutto il xx1. Dal vertice dista la prima linea un centim, e 1 millim, e la seconda dista 3 centim. Le linee poi dell'intero contesto equidistano tra loro un centim., meno l'ultima firma, che ne dista 4 centim. L'inchiostro nero è assai sbiadato, il carattere in minuto diplomatico, ma con forme grossolane e molto intralciate. Questa pergamena, che è l'ultima tra le greche superstiti di pertinenza del monistero di San Filippo, non ha segno di suggello pendente e manca delle note cronologiche. Stando alla indicazione dello abate Nifone è a stabilire la data verso l'anno 1331. Si legge nel ms. di Schiavo, cap. xii: De quadam concessione terrarum hic oleastri, parlando di questo diploma, ab ipso facta ejus nobis memoriam reliquit ... Hic idem abas monasterium S. Philippi regebat anno 1331, ut patet ex quodam contractu mutui inter ipsum et Nicolaum de Colibio in tabulis notarii Gulichni de protho de terra Ficarrae sub die v januarii xv indict., ann. 1331... Abatem hunc puto qui ex hac abalia ascendit postea ad archimandritatum messanensem, cujus meminit abas Pirrus, notit. archimandrit., tom. 11, pag. 983.

É citata nel ms. di Schiavo, come dissi, num. 30 e prodotta in fac-simile e in riduzione letterale dal Tardia, ms. cit., n. 26, e poi corretta da mano aliena n. 31.

(1) Nesson. Nel testè citato contratto del 5 gennaro 1331 è chiamato Ninfo e fu il xii abate del monistero, come è a vedere dal seguente catalogo degli abati di detto monistero, dei quali la più parte furono ignoti a Rocco Pirri, e la loro notizia costa dai documenti greci e latini del tabulario.

# Serie degli Abati del monistero di S. Filippo di Fragalà desunta dai documenti del tabulario.

| Anno.        | Ordine<br>degli<br>abati. | Nome degli abati.                     | R. Pirri<br>in not. hujus ab<br>pag. 1027 ec. |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1090         | 1                         | Fr. Gregorio                          | Cit. ivi.                                     |
| 1143         | 1 11 1                    | Fr. Bonifacio                         | Id.                                           |
| 1168         | 111                       | Fr. Gualterio                         | Id. rifer, al 116:                            |
| 1171         | IV                        | Fr. Luca                              |                                               |
| 1183         | v                         | Fr. Pancrazio                         |                                               |
| 1122         | l VI                      | Fr. Filoteo                           | Į.                                            |
| sino al 1245 | 1                         |                                       |                                               |
| 1258         | VII                       | Fr. Pafnuzio                          |                                               |
| 1273         | VIII                      | Fr. Pachinio                          |                                               |
| 1280         | IX                        | Fr. Giacomo                           |                                               |
| 1302         | X                         | Fr. Trifone                           |                                               |
| 1305         | XI                        | Fr. Meletio                           |                                               |
| 1331         | IIX                       | Fr. Nifone o Ninfo                    |                                               |
| 1335         | XIII                      | Fr. Annipio (1)                       |                                               |
| 1349         | XIV                       | Fr. Barnaba Cavallari                 |                                               |
| 1360         | XV                        | Fr. Romano                            |                                               |
| 1391         | XVI                       | Fr. Agnato o Agonato.                 | ld.                                           |
|              | )                         | Abati Commendatarii.                  |                                               |
| 1417         | 1 1                       | Fr. Mario di Montelcone               | ld.                                           |
| 1456         | - 11                      | Fr. Giacomo Balbo                     | Id.                                           |
| 1474         |                           | Fr. Adriano di Napoli e Carduchio (2) | ld.                                           |
| 1474         | IV                        | Alfonso di Aragona (3).               | Id.                                           |

- (1) Nel 1343 passò all'abazia di S. Maria Annunziata di Mandanici. (2) Mori a 19 marzo 1474. Eletto nello stesso mese o poco prima.
- (3) Il monistero e le rendite furono annessi all'ospedale grande di Palermo nel 1491.



# XL.

1441. Maggio, 24. IV indiz.

# Ihus

- 1  $\chi$  In nomine domini nostri Ihu  $x_{FI}$  amen Anno dominice Incarnationis eiusdem millesimo cccco xxxxio mense madi xxiiiio eiusdem mensis iiiio indictionis regnante serenissimo et inclitissimo domino nostro domino rege alfonso dey gratia excellentissimo rege aragonum et sicilie ac ducathus
- 2 athenarum et neopatrie | duce regnorum vero ac ducatuum predictorum predicto domino nostro rege anno xxv sui sacri dominii feliciter amen. Nos matheus camarzanus annalis judex terre randatii johannes de carduchio de eadem terra regius puplicus totius regni sicilie notarius et testes sub-
- 3 scripti ad hoc vocati specialiter et rogati presenti | scripto puplico. Notum facimus et testamur quod presens coram nobis venerabilis frater marius de monteleone humilis abbas monasterii sancti philippi de falcara valis deminum nomine et pro parte dicti monasterii pro causis et negotiis peragendis in rebus et bonis monasterii antedicti personaliter constitutis
- 4 nobis infrascripta narravit | et dixit sua expositione caritativa quod cum idem frater marius ut abbas dicti monasterii haberet teneret et possideret ac habeat teneat et possideat in archa dicti monasterii in suo posse

prosistentia certa privilegia monasterii antedicti facientia ad opus insius 5 felicis et recolende memorie non nullorum | regum principum et dominorum continentia certas gratias preminentias inmunitates et iura fructus reditus et proventus dicti monasterii per antedictos reges principes et dominos eidem monasterio ad sur comodum et utilitatem largitas tributas concessas et datas continentia et dictantia in lingua et licteratura greca l 6 et exinde exemplata in scriptis in licteratura latina, cum aliquibus eorum bullis in eisdem privilegiis existentibus cera rubra subsignatis ac sigillo aureo in uno dictorum privilegiorum cum omnibus et singulis roborationibus et solepnitatibus subfultis et roboratis coram nobis exibitis 7 presentatis et demonstratis | ut de tenore et continentia ipsorum clarius vidimus contineri et nobis plene constat, que quidem privilegia predicta fuerunt exemplata in licteratura latina in terra randatii de mandato et provisione judicis curie domini capitanei terre randatii et judicis terre 8 sancti marcii ac rurium dicte terre ubi | situatum fuit et est monasterium predictum per honestum presbiterum blascum de blasio de terra nasi ydoneum scientem et sufficientem ac aprobatissimum in scientia greca cum juramento per eum prestito suis sacris ordinibus tactis scripturis predicta privilegia in dicta lingua et scriptura greca consistentia decla-9 rari l'et devulgari in licteratura et scriptura latina prout hec et alia contineri videntur in quadam cedula reddapta ad ipsius domini abbatis petitionem in actis dicte curie presentata vo madii ime indictionis coram dicto judice et verificata manu ipsius, qua de re idem exponens pretendit 10 ad comodum et utilitatem | monasterii antedicti adcedere personaliter ad curiam romanam et ad sacram regiam magestatem extra regnum sicilie et alibi ubi necesse fuerit et in eis tractare de comodis et negotiis et factis ac utilitatibus monasterii preantefati pro obtinendo a dicta romana cu-11 ria et sacra regia magestate et aliis curiis I si quas licteras confirmatorias et confirmantes gratias preminentias prerogativas jura et immunitates dicti monasterii vigore preantedictorum privilegiorum ac sibi confirmare facere ab eisdem privilegia antedicta vel quando ipse personaliter interesse non possit hoc fleri per aliquam personam in nomine sui in l 12 causa dicti monasterii, que quidem privilegia dubitans ne forte aliquo casu superveniente amitterentur vel forsan in partibus illis non invenerentur persone scientes et sufficientes in eadem lingua greca ut privilegia predicta declarare et pervulgare possint in declaratione latina et 13 propterea lapsa privilegia in lingua latina declarata fuerunt modo et forma

ut supra et propterea nos autem attente rogavit nostrum qui supra iudicis et notarii super hoc officium implorando ut preantedicta exempla dictorum privilegiorum velut exemplata ab eisdem privilegiis sibi et ad 14 colmodum sui puplicari et in formam puplicam reddigi et transcribi fideliter faceremus ut nostra in eis iudiciali auctoritate interposita presens subtum puplicum eamdem vim illudque robur habeat et optineat in iudiciis et 15 extra quam et quod habere dignosictur originalis apsorum I nos autem ipsius exponentis iustis precibus annuentes ut pote iustis et consonis rationi quia iusta petentibus non est denegandus assensus ex iuxta et legitima causa ac rationabili per nos cognita et discussa ut constat nobis ex exibitis et presentatis exemplis et scripturis ac declarationibus 16 predictis | in lictera latina declaratis et patefactis, declarationes ipsas vidimus et exempla superius postulatas quas legimus et inspeximus diligenter, et attendentes ipsas non abolitas non viciatas non abrasas nec 17 cancellatas in aliqua parte ipsarum set in sua [ propria figura et forma consistere omni prorsus vicio et suspicione carere et ipsas de verbo ad verbum nil per nos addito vel mutato ac diminuto quod mutet sensum vel viciet intellectum nostra in ea iudiciali interposita auctoritate in pre-18 sens subtum puplicum exemplari | fideliter fecimus per manus nostri predicti natarii iohannis, tenor quorum privilegiorum seu exemplorum ut supra per omnia de uno ipsorum talis est. guillelmo (1) in xeo deo serenissimu re. la signuria nostra sempri esti ad opera inexcusavili di ar-19 reservari et fermari inremutavili menti di li gloriusi nostri generanti a li divini templi et a li venerabili monasterii secundu apparteni di offeriri volendu continui attentamenti stendiri quistu in bonu exeri conzilliannu 20 a li duni conjungiri duni viyu atti abbati pancrati | di lu venerabili monasteriu di sanctu philippu di demina vinendu ipsu reverentimenti et dumesticamenti et petiu pir remissioni di li nostri peccati et di li nostri gloriusi antecessuri li terri li quali suni a lu tenimentu di chintorbu in 21 lu casali I dictu malinbrenti li quali appi et ressi viventi unu monacu calisto di havirili ad ipsu pri vita abundavili di li monachi et pri la signuria mia pachifica fui motu a lu natulari amuri paternu a la tua pe-22 titioni couchessimu ad ipsu ferma menti et inremutavilimenti a lu to monasteriu di sanctu philippu omni cosa et tanti quanti suni li quali ressi ın la vita sua lu supradictu monachu incomenzandu calistu tali esti li

<sup>(1)</sup> Ved. sopra (n.) xxvu, pag. 301.

ordinationi secundu obtinni lu supra dictu monachu incunienzandu di 23 lu termini | di la via di la quali si parti di castro iohanni fina a li terri di lu vitranu nichiforu et di illa secundu munta lu valluni di cumba fina a li terri di ripertuni undi esti la petra pirchata et di illa si partinu li terri di leu di stificay et di itza xindi lu pichulu valluni fina | 24 a lu grandi valluni lu quali si dichi lu valluni di lu lupu et di quistu valluni di arricapu xindi fina a la via fu lu principiu di lu incumenzamentu et concludit di hora manti havirili ad ipsu monasteriu franchi 25 et libri seneza di omni nostra sugicacioni et hi non fussi alcunu | hi contravenissi oy hi intantassi di li baglii oy hi recusassi di la nostra curti et etiam hi non fussi nullu di li nostri conti oy baruni oy alcunatra pirsuna hi prindissi potestati di nui supra di tali tenimenti et si alcunu 26 apparissi hi portassi alcuna turbationi oy in tantacioni a li monachi supra di quista nostra dota et hi vulissi livari da loro alcuna cosa quisti tali sianu nulli et non pocu ipsu stissu si attirrirra la nostra ira pertzo pir firmiza lu presenti sigillu scriptu sigillatu cum lu nostru comuni sigillu 27 et datu a ti | venerabili abbati di 1980 monasteriu misseri pancrati et ad omni successuri appressu di ti a li sey milia et sey chentu novanta chinqui anni passati di lu criamentu di lu mundu di lu misi di aprili quinte indictionis. Tenor alterius talis per omnia fuit et est. conti rogeri (1) di si-28 cilia et di calabria I avutaturi di li cristiani unpero hi scelliysti lu divinu amuri di la pichulitati di li tenniriti di li ungi et di exeri ala vita monastica et viviri silenziusamenti et quietamenti et patricandu secundu lu dictu di lu apostulu di nocti et di iornu petendu et pregandu lu si-29 gnuri deu pir lu sthachilmentu pachificu pir tuctu lu populu cristianu adunca ricolligasti bene plachenti a deu pir adimpliri li petitioni vostri appartinivilimenti pero hi tu si curusu pir loro chercari comu di partari et exeri pir li necessari di la vita loro et assay specialimenti adunca 30 tu misseri | lu abbati grigoli di sanctu philippu di demina cherhi pir grancia sanctu nicola di la scala in paleu castru di lu antiqu castru essendu eu in la chitati di palermu et colligandu cum li mey capurali eu hi intisu hi ti appi et li miraculi facti pir omni 10rnu di lu sanctu | 31 confessuri philippu et pir ti sanctu vitranu et pir li venerabili homini quista contracta conferma a ti quista exeri grancia di sancta philippa di demina et similimenti sanctu ypolitu et li territorii pir vita di ipsu

<sup>(1)</sup> Ved. sopra (n.) m, pag. 182.

monasteriu esti lu spartimentu di li dicti territori giustu comu va di 32 sanctu ypolitu | 18a ultra la parti di lu valluni et va pir menzu lu serru illa banda destra fina supra sanctu zaccaria et duna ad armu ad argunia hi tali si dichi subta bronti veni et duna ad aria et a la fun-33 tana la quali esti subta armu subta sanctu nicola | subta di lu boscu e di li di rupi li quali suni in li parti di illa di fini a la scala et di illa menzu li petri et di aria et duna a lu strictu et inchuna di lu boscu et di illa lu serru serru et munta fini a la funtana la quali esti in menzu 34 di li dui boschi i infra lu punenti et concludi li così hi su intra paleu castru fini a la cuntura di sturianu secundu xindinu li acqui et munta ultra la parti di lu valluni lu serru fini ali tri petri blanchi fini susu 33 lu boscu di lu quali esti supra sanctu ypolitu et xindi lu serru | lu quali esti supra la via fini di li tri vii di mueli et xindi la via di galati fina umbru et di illa dirictu yusu et confina fina a sanctu ypolitu et concludi exeri quisti territorii supradicti a li dicti grangi di sanctu 36 philippu et tu misseri lu abbati grigoli et a li succe | ssuri abbati hi sarannu appressu di 19su fina lu finimentu di lu mundu et comandamu tucti li archiepiscopi episcopi baruni cavaleri et furisteri hi di ogi manti non haviri potestati ne sullivari nulla contradictioni hi fussi incontra a li 37 grangi di 198u sanctu philippu | ma sianu liberi et franchi pir salvationi di la anima mia et di li mey generanti et hi non digianu arrispundiri exceptu a lu abbati di sanctu philippu et si pir aventura alcunu parissi hi turbassi li dicti territorii quantu cosi havissinu di lu 38 monasteriu et non pocu sarra | a la 1ra mia di hi manchi la vita et pir vostra fermiza et claritza sigillamu et inbullamu di cumbu lu dictu privilegiu et pir quistu presenti sigillu di nui a ti abbati grigoli di sanctu 39 philippu ali xu di lu misi di dichembru ur indictionis ali sev milia I et sev chentu xiii anni di lu criamentu di lu mundu, tenor alterius per omnia talis est. Willelmus (1) dey gratia rex sicilie ducatus apulie et principatus capue una cum domina margherita gloriosa regina matre sua comitibus 40 baronibus justiciariis baiulis | cathapanis straticotis foresteriis et universis fidelibus suis lictere iste presentes pervenerint salutem et dilectionem notum facimus universitati nostre quod innata et consueta pietate moti iuxta morem nostre benignitatis concedimus monachis eccle-41 sie sancti philippi de valle | demonum pasqua duo mille ovibus et cen-

<sup>(1)</sup> Autografo greco-latino. Ved. parte greca sopra (n.) xix, pag. 269.

tum numentis et duo centum vaccis in terra nostra ubicumque voluerint monachi prenominati et ideo quisquis hanc nostram concessionem inviolare presumpserit nostre procul dubio magestatis indignationem incur-42 ret | datum messane xviiiº die mensis ianuarii indictionis prime, regina margarita. Re guillelmu dey gratia in una cum la serenissima matri regina signura margarita pir quistu presenti cumandamentu a tucti li conti 43 et baruni judichi acathapani et furisteri et a quilli | hi annu potestati secundu lu tempu vulendu fari caritati a lu monasteriu di sanctu philippu di demina cumandamu hi paxanu li bestiami di ipsu a li terrii di nostra signuria inpeditavilimenti et senza turbationi dundi nui pir lu 44 presenti comandamentu cumandamu atzohi aia audacia | di paxiri lu dictu monasteriu in nostri terri due milia pecuri due chentu vachi chentu iumenti chinquichentu porchi francamenti et inturbavilimenti senza impachu et impeditu di paxiri la herba et si alcuna persuna herbagiu chir-45 cassi undi volissiru paxiri hi paxanu | liberamenti et inpeditavilimenti di lu bestiami di lu dictu monasteriu fussi hi livatu la provisioni di la persuna pir ben hi alcuna persuna parissi turbandu oy inpeditandu li bestiami di lu dictu monasteriu oy persicutandu oy chercandu erbaxu di 46 loru oy hi altra | cosa non solum sarra amancatu di li cosi soy ma etiam sustinira la 1ra oy ottangira di la nostra signuria, perzo fu quistu presenti cumandamentu a lu sanctu monasteriu di la signuria mia ammissina a li xviii di gennaru prime indictionis, a li anni sey milia et sey 47 chentu sittanta | sey passati di lu criamentu di lu mundu. Sigillu (1) factu da mi conti rogeri di sicilia et di calabria atti abbati grigoli et attucti li fratri hi habitanu et hi divinu habitari in lu monasteriu di lu sanctu 48 gloriusu et miraculusu apostulu philippu lu quali esti I dictu a lu tenimentu di val di demina in lu locu supradictu militiro di lu misi di rugnu ali xiii indictioni anni sey milia chinqui chentu novanta octu havendu a ti grandi fama di honuri et sirvimentu a deu essendu plinu 49 quistu homu di onni virtuti | impero eu conti rogeri videndu atti plinu di tanti beni e di grandi tanti virtuti atti abbati grigoli di li cosi antiscripti scrivu atti certu videndu atti testificatu plachenti a deu et a li 50 homini et supra quistu haiu factu quistu presenti sigillu a ti | abbati grigoli et attuti li fratri quilli hi habitanu et divinu habitari a lu sanctu monasteriu di deu pir santitati et declarationi et ferma fermiza a lu su-

<sup>(1)</sup> Ved. sopra (n.) xiv, pag. 245.

pradictu monasteriu exeri ipsu monasteriu non tuccatu da piscopi non 51 di archiepiscopi tantu di li presenti quantu | di li futuri di quista ysula di cca hora pir li mev successuri di quilli hi signuranu et signurigiranu subta la mia potestati et poy di la mia trapassationi a li mey figli et a li 52 signuri hi divinu serviri ad insi di non aviri potestati di contur[bari lu sanctu monasteriu di deu onni cosa hi e signuriata da ipsu homini fegi vigni boschi glanda cursi di aqua li cosi mobili e stabili tutti quisti digianu stari senza turbationi et non tuccati fini a lu vsfachimentu di lu 53 mundu et hi | nixunu haia audacia di signuriari di quisti così exceptu tu abbati grigoli et quilli hi divinu exeri poy di ti a lu sanctu monasteriu et pitati pir mi tanpinu peccaturi di conchediri ammi lu signuri deu remissioni et liberationi di li mev duluri multi peccati dicu pir li l 54 mey precessuri et suchidituri et tucti quilli hi divinu signuriari et conregiri di tucti li christiani di quista ysula pir commu si atrovassi di dari la potestati di quistu sanctu monasteriu di lu sanctu gloriusu apostulu 53 philippu ad altra signuria hi poza scuminicari di | lu patri di lu figlu et di lu spiritu sanctu et di li trichentu et xvin sancti patri et di mi et di non tiniri pisina hi sia fermiza et clariza a tucti fidili christiani tantu li presenti quantu li futuri quistu privilegiu bullatu di oru aiu sigillatu 56 et bullatu | et confirmatu atti abbati grigoli et attucti li fratri in lu misi di la indizioni suprascritta fu quista presenti bulla di oru facta avanti di suffre figlu di lu conti et di sordanu so fratri et di robertu burrellu et 57 di guillelmu siniscalcu et di sthefanu lu medicu et di stefanu i cappellanu et di basili figlu di trichali signuri di val di demina et nicola di prothonotariu et caperlingue et di notariu ursinu et di nicola prothuspatariu et di multi altri. conti rogeri di calabria e di sichilia et ayutu di 58 tucti li christiani. omni cosa suprascritta di lu meu bravu patri in quistu sanctu monasteriu et dugnu et confirmu omni cosa fini in lu fini di lu mundu di haviri et signuriari lu sanctu monasteriu secundu esti declaratu di supra a gloria di tucti quanti fidili avimu factu quistu presenti 59 decretu ali | vuº di mayu a li chinqui indictioni a li sey milia et seychentu et xxv anni et avimu factu la primisa cruchi, rogeri valentissimu cavaleri di calabria et di sichilia vindicaturi di li christiani servu di 1hu 60 x-u. Nos rogerius dey gratia sicilie et | calabrie comes pro remedio anime mee et filiorum meorum nec non et fratris roberti et omnium parentum eorum concedo esse liberam ab omni angaria et cabella ecclesiam sancti philippi de valli demina et monachos qui ibi servient. Insuper ab 61 omni servitute dominorum terre nostrum et quicumque | libertate eam ejecerit sit excomunicatus a deo omnipotenti patre filio et spiritu sancto et ab omnibus sanctis, nec non et homines prefate ecclesie ubicumque habitant simili libertate gaudere volumus nisi in servitudine ecclesie in-62 deficienter obedire. huius rey sunt testes | goffredus filius comitis rogeri. goffredus filius de stratigo paganus de gorgis guillelmus crapiolus guillelmus de surdavalle ugo de perrello goffridus siniscalcus anno ab incarnatione domini nostri ihu xei millesimo nonagesimo xie indictionis. A In 63 nomine dev (1) | eterni et salvatoris nostri thu x:1 amen. anno incarnationis eiusdem millesimo couxxy mense novembris indictionis none regnante domino nostro willelmo dey gratia magnificentissimo rege sicilie ducatus apulie et principatus capue anno nono feliciter amen, margarita 64 dev | gratia regina per hoc presens scriptum declaramus quod cum tu frater lucas venerabilis abbas ecclesic sancti philippi de militiro que est in valli demina terra dotarii nostri panormum veniens nos devotius exo-63 rares quatenus amore dev concederemus | ipsi ecclesie sancti philippi quedam iura nobis pertinentia in foro quod anuatim sit in predicta ecclesia videlicet sus canne cum qua mensuratur ibi pannum, et sus caldarie in qua coquitur caro que ibi venditur nos divina gratia amore 66 sancti philippi dey apostoli et salute | anime nostre ac parentum nostrorum tue devotionis quas causas honestas et a domino profuturas speramus preces admisimus concedentes prenominate ecclesie sancti philippi prefata iura que nobis in dicto foro pertinebant videlicet ius canne cum qua 67 pannum ibi mensuratur l et ius caldarie in qua coquitur caro que ibi venditure hec itaque iura nobis in prefato foro pertinebant donavimus et firmiter concessimus iam dicte ecclesie sancti philippi tali conditione ut 68 nullus de nostris baiulis nec quippiam alius pro ipsis iuribus a te | vel a successoribus tuis aliquid attingere presumat nec prenominatam ecclesiam de hoc audeat impedire, ad huius autem nostre concessionis memoriam et inviolabile firmamentum presens scriptum per manus roberti 69 nostri notarii scribi et bulla cerea | nostro sigillo impressa iussimus roborari anno mense et indictione prescriptis. In lu nomu di lu eternali deu et salvaturi nostru ihu xeu amen, pir adinpliri li petitioni di li santissimi homini havirivi pir amuri di deu et summu beni et multi 70 perfetti | et suni assay obtinivili a la anima et plachenti a deu da undi

<sup>(1)</sup> Autografo greco-latino. Ved. parte greca sopra (n.) xxii, pag. 277.

secundu lu misi di novembru vun indictionis tu honuratu fratci luca vinisti a nuy in palermu abbati di lu monasteriu di sanctu philippu es-71 sendu in lu locu di militiro in pressu di la terra di sanctu marcu | in la valli di demina di la terra di la nostra dota pregandu et petendu a nuy hi pir amuri di deu. fermamu et conchidimu a la sancta ecclesia di supradictu sanctu monasteriu li così apartinivuli et iusti a nuy facta 72 secundu lusi a la fera di la sancta ecclesia di lu apostolicu | philippu li quali suni justi di la canna tzo esti quilli hi si misuranu di li panni di li vindituri et li così susti di la caudara di quillu hi vindinu carni vugluta a la fera pir nostra plachivuliza havendu amistati a deu sapendu 73 atti exeri famatu venerabili let assantitati non est necessariu di arricusari tali pelitioni in opera plachivuli aiu inclinatu li aurichi a la tua petitioni fermamu et havimu datu a la sancta ecclesia supradicta di lu ve-74 nerabili apostolu philippu li cosi supradicti li cosi susti | di la fera tzo esti di la canna et di la caudara li quali eranu nostri et quisti così adunca li conchessimu pir liberationi et la remissioni di li peccati et di li animi di li nostri generanti et fermamu a lu sanctu monasteriu et cumandamu 73 hi sianu li | dicti cosi senza violentia et non mossi et cumandamu mayurimenti hi nun fussi alcunu di li nostri hi avissi audacia non bagliu oy alcunu autri hi si supirbiassiru oy hi fachissiru dapnu oy vrica oy 76 livari di li susti così dati ma I sempri restari a lu sanctu monasteriu ma continiri fermamenti di li cosi dicti et pir firmiza havimu factu quistu presenti sigillu bullatu a la nostra bulla comuni et havimu signatu et 77 datu a lu misi et indictioni supradicta ali anni | sey milia sey chentu ottanta cinque di lu criamentu di lu mundu eranu passati Unde ad futuram memoriam dicti domini abbatis nomine et pro parte dicti monasterii sancti philippi et eius successorum ac aliorum quorum interest in-78 tererit vel interesse poterit | certitudinem et cautelam et ut fides omnibus in posterum undique habeatur factum est presens puplicum transuptum per manus mey predicti notarii iohannis de carduchio regii puplici ut 79 supra nostris subscriptionibus et testimonio roboratum. | actum randatii anno mense et indictione premissis.

K Ego 1udex 1ohannes rubeus 1udex terre randatii sancti marci rurium mirti crapi et frazano premissis puplicationibus interfui et vidi.

¥ Ego paulus traversa interfui et testor

Ego notarius antonius pellicanus presenti publicationi interfui et testor

- Ego petrus zumbus presenti puplicationi interfui et testor
- ¥ Ego guillelmus russus presenti puplicationi interfui et testor
- ¥ Ego notarius petrus de camarda presenti puplicationi interfui et testor
  - 🔀 ego antonius de palisitano presenti puplicationi interfui et testor
- Ego iohannes de carduchio qui supra regius puplicus totius regni sicilie notarius premissa omnia rogatus propria manu scripsi interfui et testor.

Sul rovescio della pergamena si legge:

1441. Privilegio transunto di multi privilegii di greco in latino della concessione dello fegho di Milinventri chi è in lo territorio di rixalbuto fatta a san philippo et al presente non lo teni.

transuntum quatuor privilegiorum feudi milinventi et aliorum.

Pergamena lunga 85 centim. e larga 56. Le linee equidistane 8 millim. Sono regolarmente tirate, Il carattere è estremamente connesso e inelegante. La prima linea
dal vertice dista 2 cent. e 5 millim., e le linee orizzontali cominciano quasi agli
orli della pergamena. Nel ms. di Schiavo se ne hanno due esemplari, uno di carattere del Serio e l'altro di Schiavo; ma entrambi sono ripieni di lacune e d'interlineamenti. In verità è una scrittura assai difficile. A maggior esattezza le lettere di
dubbia interpretazione sono state lette in diverso modo di come lo furono negli
esemplari più sopra riferiti categoricamente. Ved. sopra pag. 182, 245, 269, 277
o 301,

# XLI.

1510. Aprile, 2. xm indiz.

Abbatia (1) sancti philippi de fargala vallis deminis alias de militiro prope

In nomine domini nostri inu x:1 amen anno a nativitate eiusdem millesimo quingentesimo decimo die secundo aprilis xm² indictionis regnante screnissimo catholico et invictissimo domino nostro don ferdinando dei gratia rege aragonum utriusque sicilie hierusalem etc. per presens publicum (instrumentum) notum facimus et testamur quod inter alia privilegia inventa in sacristia monasterii sancti philippi de fargala inventum fuit infrascriptum privilegium in pergameno descriptum omnique sollemnitate vallatum non abrasum non viciatum aut in aliqua sui parte suspectum. Quod de verbo ad verbum per me franciscum de silvestro ad hoc electum per illustrem dominum huius regni proregem cum deliberatione sacri regii consilii: ad petitionem et instanciam magnifici iuliani castellano regii secretarii visitatoris et commissarii etiam ad hoc deputati per eumdem illustrem dominum proregem sacrumque consilium: transumptatum et in hanc publicam formam reddactum fuit cuius quidem privilegii tenor

(1) Intorno a questo documento ved. sopra pag. 36.

est hiusmodi. Rex Rogerius et adjutor xejanorum. Ad nostre majestatis potenciam pertinet et sapienciam omnes res in melius convertere : et insuper res ad sacras ecclesias pertinentes cum omni industria animoque sincero in hoc statu pacifico augendo corroborare, unde precipimus omnia sigilla ecclesiarum et aliorum fidelium regni nostri renovari et ea palam monstrari ut sint confirmata sub magnitudine altissimi regni nostri, unde in mense martio xxº die indictionis octave anno ab initio mundi sexcies millesimo sexcentesimo quinquagesimo tertio existentibus nobis in civitate panhormi in omni pace et tranquillitate gratia omnipotentis dei cum regni nostri familiaribus: venisti ante nostram potentiam tu bonifacius Abbas sancti philippi vallis deminis et monstrasti nobis sigillum quoddam auream bullam habens a patre nostro rogerio magno comite dive memorie tibi et monasterio tuo factum et concessum anno a mundi creacione sexcies millesimo quingentesimo nonagesimo octavo cuius scripto continetur Abbaciam sancti philippi ab omni contradictione archiepiscoporum et episcoporum liberam habere et omnia que in sigillo continentur similiter in fine vero sigilli ipsius continetur in anno sexcies millesimo sexcentesimo xxv nos omnia que in sigillo patris nostri continentur concessisse. Aliud sigillum monstrasti nobis bullam habens plumbeam a gloriosissimo regno nostro factum et concessum anno ab inicio nundi sexcies millesimo sexcentesimo xxº indictionis vº de carta cuttunea in pargamenum renovavimus quod fecit simeon frater noster et felicis memoric mater nostra cuius scripto continctur de terris Abbacie concessis per cos que sunt in catuna maniachii scilicet in sancta maria gullia nominata quicquid in illo continetur: et aquam ipsius loci tibi concessimus, monstrasti nobis sigillum aliud ex carta cuttunea factum anno a mundi creacione sexcies millesimo sexcentesimo decimo quod renovavimus in pargamenum in quo continetur de molendino quod donavit abbacie mater nostra felicis memorie: aliud monstrasti sigiltum plumbee bulle factum a patre nostro beate memorie anno sexcies millesimo sexcentesimo indictionis quartedecime cuius scripto continetur de obediencia sancti chalclei et de terris et silva insius, aliud sigillum monstrasti nobis bulle plumbee a regno nostro et a matre nostra concessum anno a mundi creacione sexcies millesimo sexcentesimo xviu cuius scripto continetur quod venit gregorius abbas sancti philippi ad messanam petens ut quod habebat sigillum vetus euttuneum sibi renovaremus quod fecerat abbacie pater noster bone memorie in anno sexcies millesimo sexcentesimo quinto cuius scripto continetur ut locus qui descendit a monte nominato linarie tenus sancto philippo sit pascua animalium abbacie hunc quoque locum concessimus et terras et silvam que in ipso monte sunt similiter et aqua loca sancti georgii ut in novo sigillo quod concessimus continetur, aliud sigillum monstrasti a majestate nostra et a genitrice nostra gloriose memorie concessum bulle plumbee indictione septima cuius scripto continetur quod genitor noster pie recordationis memorie donaverat abbacie in valle deminis villanos octo de quibus continetur scripto sigilli pargameni quod renovavimus de sigillo veteri cuttuneo: quorum nomina sunt hec basilius cognominatus changemu petrus basilii brunus curce lico petrus nicolaus faber claudus stephanus nepos abbatis georgius captivus Irini de vatalu: aliud sigillum monstrasti bulle plumbee a genitore nostro felicis memorie corroboratum anno ab inicio mundi sexmillesimo sexcentesimo quinto in quo continetur terre que sunt apud sanctum theodorum mirti et earum divisam: et duas obediencias scilicet sanctam mariam frigani et sanctum barbarum et quatuor villanos abbacie donari villani siguidem hi sunt nicolaus cumofagus: hellvenius psatis: galatamus de flaccanu: calogerus de flaccanu Aliud monstrasti sigillum a nobis et a matre nostra felicis memorie concessum et datum bullam habens plambeam anno a mundi creacione sexcies millesimo sexcentesimo octavo et decimo indictione in cuius scripto continetur quod ecclesia sancti marci que est in catuna maniacis una cum terris et silvis supra sancti philippi fuit obedienciaria. Aliud sigillum monstrasti a nobis concessum et datum anno ab inicio mundi sexcies millesimo sexcentesimo quatragesimo quarto indictione quarta scripto cuius continetur quod terre sancti philippi que erant apud sanctos filadelphos cambiate fuerunt pro terris que sunt apud muellis cum silva ipsius loci. Aliud sigillum monstrasti bulle plumbee a patre nostro Rogerio beate memorie concessum et datum anno ab inicio mundi sexcies millesimo sexcentesimo primo indictione prima donante ecclesie sancti philippi terras que sunt apud muellis et earum divisa et silvam loci illius. Aliud sigillum monstrasti bulla plumbea a comite rogerio felicis memorie concessum et datum anno a creacione mundi sexcies millesimo sexcentesimo tercio donante ecclesie sancti philippi ecclesiam sancti hipoliti obedienciariam habentem terras cum earum divisa sicut in sigillo suo continctur et aliam ecclesiam santi nicolai de petra obedienciariam habentem terras et earum divisa. Aliud sigillum cum bulla plumbea a genitrice nostra bone memorie et fratre nostro symcone concessum et datum anno a creacione mundi sexcies millesimo sexcentesimo xº indictione prima culus scripto continetur de terris quas a flumine panegie et earum divisa cum aqua loci prope molendina in quo etiam continetur de quatuor villanis xeianis quorum nomina hec sunt fidelphus captivus cognomine filadelphus et presbiter theodorus curtus et costa parcellus et theodorus accomodatus. Aliud sigillum nobis monstrasti bulle plumbee a matre nostra gloriose memorie concessum et datum precipiens ut abbacia sancti philippi a salinis castri ioannis omni anno sal sufficienter habeat. Aliud tamen sigillum monstrasti cum bulla cerea a matheo de crouna concessunt et datum cuius scripto continetur ipsum matheum ecclesie sancti philippi ecclesiam sancte anastasie cum terris suis et earum divisa optulisse. Omnia hec supradicta sigilla cum cunctis in ipsis contentis maiestas nostra tibi successoribusque tuis ad opus ecclesie prefate concedit et confirmat et precipit predictam ecclesiam cum omnibus honoribus et rebus suis tam stabilibus quam mobilibus ab omni contractione impedimento et calumnia archiepiscoporum et episcoporum stratigotorum et vicecomitum et aliarum potestatum sicut in sigillo auree bulle continetur liberam et absolutam haberi nec habeant potestatem aliquid damnum ecclesie vel honoribus suis inferendi neque herbagium capiendi neque angariam inferendi sed omnia et cuncta illibata fiant ab omnibus potestatibus nostris confidens precibus et meritis beati philippi sempiternam inde consequamur retribucionem et anime cunctorum nostrorum defunctorum eternam habeant requiem: quod scriptum a maiestate nostra confirmatum et plumbi bulla sigillatum mense et indictione supradicta tibi tuisque successoribus abbatibus datum est. Unde ad futuram memoriam et ut de presenti publicatione fides plenaria ubique haberi valeat factum est presens publicum instrumentum actum in eodem monasterio anno mense die et indictione premissis.

Testes venerabilis frater angelus sancturia prior: frater nicodemus de galipoli frater philotheus de presbitero philippo frater marinus de castania et diaconus athanasius de presbitero philippo.

Estratto dall'arch. della R. Cancelleria del Regno, Prelazie, vol. II, f. 495-497.

-----

# APPENDICI.

# APPENDICE PRIMA.

l.

# DIPLOMA - FRAMMENTO (1).

(Anno incerto).

Aliud (2) sigillum ut supra în charla gossypino adnexa seu glutinae pergameno adjuncta, ad cujus extrema filo lineo suchatur, nimis corrosum blattis et tineis ita ut multa ino majori ex parte depeculta sint. Dunidium graecum, alterum dimidium arabicum. In cujus fine sigillum inest cerae rubrae nimis fractum, sed nec integrum filo lineo, seu cannabino intertexto appensum seu inherens figura ovali seu ellyptica. Habetur exscriptum erroribus scatens, et lacunis plenum et ipsum blattis et tineis corrosum.

| Aò  | iy xq | 13. 7 | esoles. | :1/00 | x | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | Adelasia comitissa   |
|-----|-------|-------|---------|-------|---|-----|---|---|---|---|---|---|----------------------|
|     |       |       |         |       |   | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |   |                      |
| Δtô | έζn   | 482   | uzi     | 1019  | π | ası | i | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ÷ | Dividimus et omnibus |

(1) Intorno a questo frammento ved. sopra pag. 46 (2).

(2) La lezione di questo frantume è ricavata dal fac-simile esistente nel citato ms. del Tardia, num. 2 sigillum da lui esemplato dalla pergamena e anco ridotto in forma letterale. Questo diploma è forse quello ricordato sopra a n. xxi. pag. 382. Aliud sigillum nobis monstrasti bulle plumbee a matre nostra gloriose memorie concessum et datum precipiens ut abacia sancti philippi a salinis castri ioannis omni anno sat sufficienter habeat. Se non chè nel frantume interpretato dal Tardia la materia impiegata nell'impronta del suggello è detta esser stata di cera, laddore nella conferma del 1145 riferita sopra a n. xxi dicesi essere stata di piombo.

|                                            | 380 —                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| υσι                                        | et caitas nostrae                                      |
| χωρεηε κάστρου Ιωαννου τοίε κανίο!»        | aulae castri joannis                                   |
|                                            |                                                        |
| ουσι τα5τ ἐγχειρίζες                       | •                                                      |
|                                            |                                                        |
| ει τήν «ρε δυυλ                            | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
|                                            | <ul> <li>sine impedimento</li> </ul>                   |
|                                            | •                                                      |
| τυ αρεστον                                 | placitum                                               |
|                                            |                                                        |
| μή ενοχλουμένοι παραπινος                  | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
| οι ήτησι                                   | •                                                      |
|                                            | venientes                                              |
|                                            | venicutes                                              |
| axxos out                                  | •                                                      |
| lay nai the ton at                         | •                                                      |
|                                            | <u>.</u>                                               |
| lσ . τ6υ                                   | •                                                      |
|                                            |                                                        |
| жа                                         |                                                        |
| η x                                        | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
| ay tan                                     | •                                                      |
|                                            |                                                        |
| σφραγίς τῆ                                 | . et sigillum                                          |
| ••                                         |                                                        |
|                                            | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
| μεση                                       | •                                                      |
|                                            | •                                                      |
| reliqua arabica seu idem arabicum redditum | Besin Alla Alrabhani                                   |
| • • • • • • • • •                          | , Besin Alla Alrabhani<br>, in nomine Dei misericordis |
|                                            | Alrahhimi Adelasia                                     |
|                                            | miserantis                                             |
|                                            | , association                                          |
|                                            | •                                                      |
|                                            |                                                        |
| , nup. adshasi                             |                                                        |
| locus sigilli cerae rubra                  |                                                        |
|                                            |                                                        |

## 11.

#### POSTILLE E FIRME GRECHE NELLE PERGAMENE LATINE.

I.

6691 (1182), Ottobre, 1 indiz, (Costantinop.) (1).

Atto giudiziale di messer Filippo di Eu-Η κρίσιμον του κυρου φιλίσσου του ευιφήμη. έν τω καιρώ του Ι επγος γουλιδιμού Ι του γραπ- feme. Nel tempo di re Guglielmo intorno a Grappidà. #ið# : -

Ħ.

Naso (Anno incerto). Novembre. vin indiz.

אין אינסטט מאַניסוט | אין פּאינסט אאַסטט.

Di messer Parisio signore di Naso.

Ш.

Aprile. v indiz.

Atto giudiziale che fece il messer Costan-Η τό πρίσιμον όπερ εποιησεν ο πυρις πυνσταν» tino di Tauromenio per comando del mesτίνος του ταυρομηνιου τη προστάξει του κυρου δύγου ser Ugo Capasino e gran giudice di Sicilia. καπασίνου και μεγαλου κριτου σικελιας.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Η πρισιμον του ριγος γουλιελμου... «spt του Atto giudiziale del re Guglielmo intorno aypamida. a Grappidà.

.... xpisipata.

Atti giudiziali

. . del messere Costantino di Eufemio di .... του κύρου κωνσταντίνου του ευφημι του ταυρομενιου διά άγιον μάρχον | και ετερον κυρδυ Tauromenio per S. Marco ed altro del mesφιλικικου του ευφημη έν τω καιρώ του ρηγός γουser Filippo di Eufemio nel tempo del re λιέλμου | και η ομολογια του αυρου ακρησίου και Guglielmo e la confessione del messer Paαρκιδίακονος πέρι του αγιου Υαλλελέου. risio e arcidiacono intorno a S. Talleleo.

(1) Questa pergamena latina contiene la copia di tre atti diplomatici, in capo o a fianco dei quali si legge una postilla greca. E siccome questi tre atti diplomatici ivi non furono

#### IV.

#### 1247. Novembre, 26. vi indiz. (Costantinop.) (1),

Τα κάγό tapus ρογέριος καί κατά κάτρον «τρι»

Εd io snc. Rogerio e al presente protoτοπάπα τὰ ἀνώτερα μάχτυρ

Τα κάγό νικυλικοι κικύκοις μάρτυρ

Εd io Niccolò Cinaino testimone.

💥 καγώ 'εερεύν νικόιλου μάρτυρ τὰ ἀνώτερα. Ed io Niccolò nelle cose di sopra testim.

esemplati secondo ordine cronologico, perciò nel riprodursi qui dette postille si è dovuto disporre cronologicamente il testo, invertendone la giacitura rogata.

L'alto del 6691, che nella pergamena occupa il secondo pes'o di trascrizione, contiene una inquisizione operata da Filippo d'Eufemio, giudice reale e grau maestro foresterio intorno alla unuva demarcazione dei limiti delle terre denominate di S. Marchetto e del hosco di Grappidà già stati soggetti a turbativa di possesso e demarcati in pro del monistero di S. Filippo in hase dei diplomi del conte Buggiero e di Adelasia e del figlio re Buggiero. Ila la data 6691 dell'era costantinopolitana. Ciò farelbo supporre l'autografo essere stato grecamente vergato. La lettera reale d'incarico per inquirere nel contesto dell'atto è accenuata, non trascritta. La postilla greca fu vergata nel vertice della copia.

L'atto di novembre, che nella pergamena occupa l'ultimo posto di trascrizione manca della data dell'anno e contiene l'acquiescenza fatta da Parisio arcidiacono niessinese intorno alla pertinenza che avea il monistero di S. Filippo del bosco esistente nel territorio di Naso in base del diploma di re Ruggiero. Quest'atto fu dato in Naso nel mese di novembre indiz. viu; ma sembra riferibile al regni dei due primi Guglielni.

L'atto di aprile, che nella pergamena occupa il primo posto di trascrizione contiene la inquisizione operata da Costantino di Eufemio imperiale canterario in Val Demone intorno alta
perfinenza delle terre e del corso d'acqua ad uso del mulino, contesi al monistero di S. Filippo dai monaci del monistero di Santa Maria di Maniuci e riconosciuti in base dei diplomi
e delle seritture spettare al monistero di S. Filippo. Quest'atto non ha data d'anno, ma di mese
e d'iudizione. Il rescritto imperiale di Federico fu dato in Foggia all'ultino gennaro y indizione; quindi è a riferirsi all'anno 1232, ammettendosi che allora Federico per la viciuanza
dei luoghi potessi trovare anche in Foggia. Nel genuaro del 1232 Federico in era in Ravenna. Ved. Huillard Brebolles, Hist. Diptom. Fed. n timp.

(1) Firme estratte da un atto inserto nel ms. di Schiavo. Contiene quest'atto l'acquiescenza data da Ignazio abate del monistero di S. Elia di Embula ad un certo monaco presbitero l'afunzio di riceversi a dipendenza del suo monistero il cenolio di S. Pietro di Caporica esistente nel territorio di Traina sutto obbligazione di pagargli il censo di tari dieci d'oro nel mese di agosto e di permettergli, che gli animali del detto cenobio pascolino nelle dipendenze di S. Elia di Embula e di S. Niccolò di Castelluccio, e che vi possano tenere mandre.

#### V.

## 1273. Dicembre, 7. 11 indiz. (Costantinop.) (1) Sul rovescio della pergamena si legge:

🤾 ή άγωρα του ήκου του ρανδακιου

La vendita della casa di Randazzo.

#### VI.

#### 1305. Marzo, 4. m indiz. (2).

₩ syo миокаов жамбокфов вжаураца.

έγω μέλέτισε έυτελης ήγουμενος, μονής, άγίου φιλήππου, της δεμέννης, έις τά άνύτερα, μάρτυρ Omeyatla voit yépos.

🎮 όγο τάκοβ δυτελής μαναχύε κατά την ή· μέραν εκληπιέρχης τὰ άνύτερα μαρτυρίο.

¥ έγώ άδελαθε διονίσος έυτελης ϊέρθμοναχος דב מעירדים עבירטים.

¥ έγὰ πάνκράτιος συτελής ἵερύμοναχυς τα α-שבעוקבען בקצוסע

Εγω άδελφος νέοφιτός έντελης μόναχος τά פערוקבע בקשוטעם.

Io Niccolò Pandolfo mi sono soprascritto.

lo Meletio umile egumeno del monistero di S. Filippo di Demenna sulle cose di sopra mi sono soscritto di propria mano.

Io Giacomo umile monaco al presente ecclesiarca le cose di sopra attesto. lo fr. Dionisio umile ieromonaco le cose

di sopra attesto. lo l'ancrazio umile ieromonaco le cose

di sopra attesto. lo fr. Neofito umile monaco le cose di

### VII

sopra altesto.

## 1310. Maggio, 20. viii indiz. (3).

Καγώ ο ανάγραφείε νοταριος νικολαος πολιακρασε, ο κατα του χρύνου, όμοτης χάρας α- carpo attualmente giurato della terra di S. γιου μάρκου, τα ανοτερα μάρτυρ ηδιοχειρών υπε. Marco testimone di propria mano mi sono yezla.

Anch'io soprascritto notar Niccolo Polisolloscritto.

- (1) Questa pergamena contiene un contratto di vendita di due case con un giardino site in Randazzo fatta da Alessandro di Bonsignoro per onze quattro d'oro a favore di Pachimio abate del monistero di S. Filippo di Fragalà. L'atto fu rogato alla presenza di Gyrardo de Lambertis, giudice di Randazzo, presso notar Niccolò de Baudoyno notaro in Randazzo.
- (2) Questa pergamena contiene atto pubblico, pel quale Meletio abate al presbitero Giovanni di Niciforo, durante la vita di costui, concede la chiesa di S. Niccolò di Pergario con tutti i dritti e le pertinenze alla medesima spettanti col peso di pagare ogni anuo al monistero di S. Filippo tari quattro d'oro,
- (3) Questa pergamena contiene le concessione vitalizia di una casa pertinente al monistero di S. Filippo sita nella terra di S. Marco, fatta dall'abate Meletio col consenso e volcre dei monaci a maestro Oddone Lampasi del fu muestro Costa, abitante in S. Marco, per la rendita annuale di gr. dieci d'oro di peso generale.

έγω μέλέτιο, έυτελής, και άνάξηο, ήγουμενος, μονής άγίου, φίλησσου του δεμεννών, στέργω.

τορ.

Η εγω αδελφος νεοφητος ευτελης ιερυμοναχος και κατα την 'υμέραν εκλησιαρχης στεργω και μαρ-

χ είγιὸ αδελφος «αναράτιος εύτελης μοναχος τὰ
ανοτερα στεργο» και μαρτυρώ:.

ανοτερα στεργώ και μαρτυρώ:.

Και εγώ αδελφού βάρΤωλομαιος ήερομόναχος
ισταμνότερα στέρω και μαρτυρώ:

Α έγω διό (νισυς) ιερομοναχος της αναγραφείσης μυνής μάρτυρ.

₩ dyŵ.....

Io Meletio umile e indegno egumeno del monist, di S. Filippo di Demenna confermo. Giacomo umile ieromonaco per le cose di sopra testimone.

Io fr. Neofito umile icromonaco e attualmente ecclesiarca le cose di sopra confermo e attesto.

Io fr. Pancrazio umile monaco le cose di sopra confermo e attesto.

lo fr. Bartolomeo ieromonaco le cose di sopra confermo e attesto.

lo Dionisio ieromonaco del soprascritto monistero testimone.

10 . . . . .

## VIII.

# 1339. Gennaro, 24. vn indiz. (1).

καί έγω νέφω έυτελής ιέρομοναχος τα ανώτερα μαρτυρώ. Ed io Nifo umile ieromonaco le cose di sopra attesto.

#### IX.

## 1339. Febraro, 6. vii indiz. (2).

אַל פֿעָה ובּאָפּיִפּ אוֹאסאָמסָה שָּאָמאָאס װָמֹאָדייף.

Io sac. Niccolò Franco testimone.

#### Χ.

1340. Dicembre, 8. 1x indiz. (Costantinop.) (3) Sul rovescio della pergamena si legge:

του ηκου του ρανδακιου.

Della casa di Randazzo.

- (1) Firma estratta da un atto inserto nel ms. di Schiavo. Contiene quest'atto una quietanza di mutuo contratto secondo la legge di Aquilejo fatta da Leone di Cuminali abitante in Taormina a favore di fr. Anichio Longo abate del monistero di S. Filippo di Fragalà.
- (2) Questa pergamena contiene una donnzione tra i vivi fatta al monistero di S. Filippo di un giardino da Francesco di Marchisana abitante in S. Marco.
- (3) Questa pergamena contiene un contratto notarile di vendita di una casa sita in Randazzo fatta a Fr. Anichio abate del monistero di S. Filippo da Nicolao Margano e Bonaventura di lui moglie, ambedue da Randazzo.

## XI.

#### 1398. Gennaro, 3. vi indiz. (1).

💥 εγω 'ispeis δαμ(μι'νο τανοτερα μαρτυρώ.

 $\mathbf{A}$  вум учаничи учаниции роковр... га анф-

Η εγω ρικκαρδος πυρετζε γιεδιτζι δε λε κασαλι δι μίρτε μάρτυρ

💥 ниодаов бе кортны та амогера изоргора

Α ρογεριος σεγ... σα τ'ανοτερα μάρτυρ

lo sac. Damino le cose di sopra attesto.

Io Giacunu di Giacopo Mocost... le cose
di sopra attesto.

Io Riccardo di Pirutzo giudice de lo casale di Mirto testimone.

Niccolò de Corpi.. le cose di sopra att. Rogerio Seg...sa per le cose di sopra test.

#### XII.

## 1400. Novembre, 12. ix indiz. (Costantinop.) (2).

Η εγιδ άδελφύε χηνατος έντελειε Ιερομοναχος και τη του Γεδυ χάριτεί και του αποστυλικού Γρύνου, ηγουμενος της μονης του αγιου φιλικκου τών δεμέννων τά αυύτερα στέργω και μαρτυρώ:

Απός αγω αξεγόρος έσεια πολαλός της πολίξε απός δια προτές απός δια προτές της πολίτησης της πορείτησης της πορείτησης της πολίτησης της πορείτησης της πορε

💥 εγώ αδελφος ϊακυβ τα νοτεμα μαρτυρώ.

Η εγώ αδελφος ονουφριος τα ανοτερα μαρτυρώ. lo fr. Agnato umile ieromonaco per la grazia di Dio e della Sede Apostolica egumeno del monistero di S. Filippo di Demenna le cose di sopra confermo e attesto. Io fr. Isaia monaco del monist, di S. Filippo di Demenna le cose di sopra attesto.

lo fr. Giacomo le cose di sopra attesto.

Io fr. Onufrio le cose di sopra attesio.

(1) Firme estratte da un atto inserto nel ms. di Schiaro. Contiene quest'atto l'autorizzazione di transuntarsi dal greco in volgare una postilla declaranti una vigna in favori de la batia di S. Philippo. Il transunto fu eseguito dal Pietro de Arliot notaro in Naso ad istanza di Agnato abate.

Ecco il transunto ivi trascritto:

Ali novi di dechembru l'annu di la 15ª indizione.

Eu loanni di Salvo amministraturi di la batia di Santu Filippu di valli demena una vigna cum ferri vacui et cum tutti l'arbori selvaggi el domestici in la contrata di guercu di la curti di li terri di Filippu Guida e di la via puplica di la terra di Canano, ed altri confini . . . . . . . . perruchio et in di la di lu casati . . . . . . . . . .

(2) Questa pergamena contiene il rogito notarile di una società contratta per iscrittura privata addi 10 dello stesso anno tra fr. Agnato abate del monistero di S. Filippo e Roberto di Casta e Giovanni Catanzaci, ambedue naturali di Alcara. La società era di animali per la durata di anni tre. La convenzione fu scritta in vernacolo siciliano.

## XIII.

## 1409. Luglio 21. 11 indiz. (1).

Α έγιο τι σύνπρα ερευς αντόνιος μέλι — ιντερφούη, περ όνεια, ταὶ φέρμου ε τεστορ.

τερφονή, κερ ουνία, και φερίκου ε τεστορ.

λικκου των δεικέννων μαρτυρώ τα νοτερα,

Io che sopra sac. Antonio Meli intervenni per ogni cosa e fermo e attesto.

Io fr. Ninfo monaco di S. Filippo di Demenna attesto le cose di sopra.

(1) Questa pergamena contiene un processo testimoniale, per il quale si afferma, che un certo Filippo del fu lioberto di Barbalonga, monaco professo nel monistero di San Filippo, morendo lasciara tulti i suoi beni al detto monistero, meno la vigna detta di S. Jorgi legata al di lui fratello Michele Barbalonga e tre piedi di ulivi legati alla sorella di nome Marchisia ed ivi presso esistenti. I detti legatari intervenivano a quella ultima disposizione e accettavano.



#### APPENDICE SECONDA.

1.

#### PRO HOSPITALI MAGNO PANORMI.

1491. Luglio, 7. 1x indiz. (1).

Innocentius episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universatis ecclesie dispanente domino presidentes pro hospitulium et attorium piorum locorum quorumlibet in quibus hospitalitatis et alia pia caritatis opera continue exercentur ac pauperes et ulio mistrabiles persono ad illa declinantes recipiuntur et benigne tractantur statu satubriter dirigenda prout ex debito nobis iniuncti pastoralis tenemur officii solite considerationis intuitum extendimus et ad en per que hospitalium et locorum corumdem necessitatibns subveniri ac debita hospitalitas observari possit libenter adhibemus sollicitudinis nostre partes Sanete Beate Marie de Maniachi et Saneti Philippi fargala monasterii Santi Benedicti et Saneti Basili ardinum montis regalis et messanensis diocesium que nuper venerabilis frater noster Rodericus episcopus portuensis sanete romane ecclesio vicecanecllarius ex concessione et dispensatione upustolica in commendam oblinebat commendam huiusmodi ex eo quod idem episcopus hodie in manibus nostris sponte et libere cessi nosque cessionem ipsum duximus admittendam cessante adhue eo quod dum cidem episcopo fuerint commendata vacalant et modo vacantibus nos vero ultime dictorum monasteriorum vacacionis modum etiam si ex illo quevis generalis reservatio etiam

<sup>(1)</sup> Intorno a questa bolla di papa Innocenzo viu ved. sopra, pag: 31 (1). Ebbe impartita esecutoria a 22 agosto 1491.

in corpore juris clausa resultet presentibus pro expresso habentes ac volentes hospitali novo pauperum Sancti Spiritus panormitani in quo ut accepimus maxima hospitalitas continue observatur ut in illa melius in dies observari et alia pia caritatis opera inibi exerceri valcant de alicuius subvencionis auxilio providere illiusque necessitatibus que magne sunt subvenire post deliberacionem quam super hiis cum fratribus nostris habuimus diligentem monasteria predicta cum omnibus juribus et pertinenciis suis cidem hospitali auctoritate apostolica tenore presentium de fratrum predictorum consilio perpetuo unimus anneclimus et incorporamens ita quod liceat dilectis filiis hospitalario et rectoribus et gubernatoribus dicti hospitalis nunc et pro tempore existentibus per se vel alium seu alios corporalem monasteriorum iuriumque et pertinenciarum predictarum ac bonorum illorum possessionem propria auctoritate libere apprehendere ac perpetuo retinere illorumque fructus redditus et proventus in monasteriorum et hospitalium predictorum usus utilitatemque convertere diocesanorum locorum et cuinsvis alterius licenția super hoc minime requisita non obstantibus constitucionibus et ordinacionibus apostolicis ac statutis et consuctudinibus monasteriorum et ordinum predicturum juramento confirmacione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis ac quibuslibet privilegiis indulgenciis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus quorumcumque tenorum existant per que presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat anomodolibet vel deferri et de quibus corumque totis tenoribus de verbo ail verbum habenda sit in nostris litteris mencio specialis. Volumus autem ac prefata auctoritate decernimus quod pro divini cultus in dictis monasteriis augmento et conservacione hospitalarius rectores et subernatores prefati in qualibet monasteriorum predictorum ad minus quatuor monachos ordinum corumdem bone et honeste ac exemplaris vite qui per priorem annualem per monachos ipsos eligendum et amovemlum seu de novo ad corum nutum confirmandum alias iuxta laudabilia instituta et ordinaciones ordinum predictorum regantur et gubernentur continuo habere et tenere ac ipsis de victu vestitu et aliis necessariis decenter et honeste providere prout etiam prefati hospitalarius rectores et guhernatores ad id se sponte obtulerunt et obligarunt omnino teneantur ac propter unionem anexionem et incorporacionem predictas dicta monasteria alias in spiritualibus non ledantur et in temporalibus detrimenta non substineant sed alia corum congrue supportentur onera consucta alioquin unio annexio et incorporacio predicte dissolute sint ilictaque monasteria in pristinum statum revertantur et per dissolucionem hujusmodi vacare censeantur eo ipso. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre unionis annexionis incorporacionis voluntalis et consuctudinis infringere vel ei ausu temerario contraire, si quis antem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se norerit incursurum. Datum Rome apud Sanctum Petrum anno incarnacionis dominice millesimo quadrigentesimo nonagesimo primo octavo idus iulii pontificatus nostri anno septimo.

Estratto dall'Arch, della R. Cancelleria del Regno vol. ann. 1491, f. 268 retro, 269-270 e riscontrato colle copie inserte nel us. di Schiavo.

#### 11.

#### BADIA E MONISTERO DI S. FILIPPO DI FRAGALA' QUAL BADIA È UNITA AL REALE SPEDAL GRANDE DI PALERMO.

1742. Settembre, 7. vi indiz. (Costantinop.).

#### Titolo.

Il titolo è sempre stato quel desso che tiene al di d'oggi di S. Filippo d'Argirò di Fragalà.

Il monistero è stato sempre abitato dai padri e monaci dell'ordine di S. Basilio Magno; siccome al presente dai medesimi ne viene abitato, vivendo secondo il rito italo-greco, arendo preso l'uso dell'Azimo, e le vesti alla Latina dal tempo del Concilio Plorentino nell'anno 1434. Ritengon tuttavia il greco idioma nelle ecclesiastiche funzioni della Messa non solo, ma anco del coro, se ben esser vi possono un sacerdote dello stesso ordine, che pel commodo del popolo celebrar possa la Messa latina secondo il privilegio di Paolo v di memoria felice allo stesso ordine concesso.

#### Stato materiale.

La chiesa è di piccola struttura con nave e cappellonetto alla greca con dammuso reale, lunga canno otto e palmi due (metri 17, 16), larga canno due e palmi sei (metri 5, 72).

Nel cappellonetto vi sta situato l'attare maggiore decentemente ornato con una custodia indorata di una manifattura non dispregevole, con un quadro della Vergine Madre con S. Basilio e S. Lorenzo a latere; in piedi si trova la scalinata di pietra marmorea di questo contado.

Nel due lati di detto altare maggiore vi sono a mano destra l'altare del nostro padre S. Conone ed a man sinistra l'altare del SS. Crocifisso.

Nella nave poi vi sono altri due altari, l'uno di S. Filippo che n'è titolare e l'altro della Vergine SS. del Carmine.

In essa ancora evvi il fonte di pietra come sopra ed un confessionile.

Nell'altare maggiore si conserva con ogni decenza il Divinissimo Sagramento con una Pisside d'argento dorata al di dentro. la di cui custodia va tapezzata di drappo nuovo a seta ed il portaletto di stoffo; la copertura poi della Sacra Pisside è abbellita di un lavoro a ricame d'oro con due chiavi, d'argento l'una.

Sopra la porta maggiore evvi un letterio, quale serve di coro dei monaci per la continua distribuzione delle ore canoniche, colla quale da loro si recita l'officio divino.

Vicino l'altare maggiore in cornu erangelij vi è la custodia in cui decentemente si conserva l'oglio santo diviso nelle sue spezie in tre vasetti di argento.

La sagrestia situata a man destra della porta maggiore ha un cascerizzo comune

fatto di noce e di cipresso, che si conserva at di d'orgi quasi nuovo, ed un altro piccolo non men pulito del primo, quale serve pel padre abate conventuale. In essa vi è un fonte di pietra come sopra d'acqua corrente.

Il campanite è situato sopra la cappella di S. Couone con due campane, l'una fatta dall'abate Salicona di cantara cinque in circa, e l'altra dall'abate Papi di cantara due in tre.

Il monistero annesso alla della chiesa quale all'uso degli antichi greci ha la sua porta maggiore situata nel cortile alla linea orientale, quale è chiuso d'ogni parte e terminato dalla parte dell'oriente di della chiesa e reliquario dalla parte di tramontana dal dornitorio provisto di un apaltato abaziale con sala, camera e camerino, quale per essere in parte distrutto è venuto in disuso. A quel apaltato seguono altre qualtro celle per servizio dei monaci, sotto al detto dormitorio vi è la dispensa e la pagliera con una stalla.

Alla parte di ponente evvi un altro dormitorio, le celle del quale guardano l'oriente e nel numero di sette, una serve per libraria.

Sollo al detto dormitorio vi sono una stalla ed altre officine, quali servono per riposto di legni e per camera dei garzoni seu famoli dello stesso monistero.

Alla parte meridionale vi è un dormitorio con un balcone di ferro, a cui sieguono cinque celle, quattro pei monaci ed una per l'abate conventuale, con sala, anticamera e camera, di rimpetto a dette si trova un magazzino pel frumento.

Nello stesso dormitorio a man sinistra vi è situato il venerabile e divinissimo reliquiario, dove si conservano le sacre reliquie, come si è detto nel foglio a parte di dette reliquie.

Sotto il detto dormitorio vi è il refettorio, incontro al quale evvi la cucina coll'acqua corrente di dentro. Al refettorio sussieguono altri due riposti per oglio, cacio ed altre cose commestibili.

Il cortile ha dalla parte tanto boreale, quanto meridionale due inastracati, sostenuti da tre archi per ognuno, sotto uno dei quali trovasi un fonte col comodo di potersi abbeverare le cavalcature di detto monistero.

La salita nel monistero può essere da due scule, per cui si salisce e nel dormitorio di tramontana e nel coro e l'altra, nel di cui mezzo evvi un fonte della stessa pictra d'acqua corrente, per cui si salisce nel dormitorio tanto meridionale, quanto di ponente.

Ed in piedi di detta scala si trova una officina per farsi il pane insieme col forno e più basso la porta per cui si entra in giardino.

Estratto dall'Arch. della Conservatoria dei registri, Sacrae Visitat. Angeli de Cicechis, vol. x1. Vallis Demonis, I, 175-176. Ved. Inventario officiale del grande archivio di Sicilia.

#### APPENDICE TERZA.

1.

# INSTRUCTIONES ACOMENDATE PER SACRAM REGIAM MAIESTATEM DOMINO IOANNI LUCE DE BARBERIIS.

1509. Luglio, 30. xn indiz. (1).

Instruction de lo que vos messer Ioan Lucas barberj nuestro secretario y mastro notario de la cancellaria de Sicilia haveys de fablar y negociar de nuestra parte con nuestro visorey en el Reyno de Sicilia y de otras cosas de nuestro servicio de que vos havemos dado cargo para el dicho Reyno.

Primeramente per quanto en corte Romana se ha intruducido un mal costumbre y muy prejudicial a nuestra real preminencia que diversas personas impetran abadias y beneficios de nuestro jus patronadgo real vacantes en el dicho reyno ocultando nuestro derecho e aplicando la total disposicion de aquellos a la sede apostolica direys al dicho visorey que nuestra voluntad es que todos nuestros patronadgos sean muy defendidos y assi mesmo se defrauda la possession que a nos como rey de Sicilia pertenece de proveer dellos beneficios que vacan el dicho reyno segun y en la manera que por nuestros antecessores se ha usado y praticado y que goardando la pragmatica por nos sobre esto fecha en napoles trabaje con diligencia en ensigar a los contravenientes.

Item le direys que provea y de orden como de todos los monasterios y yglesias de aquel reyno se cobren los privilegios antigos por los quales constara de las

(1) Intorne a questo documento ved. sopra pag. 36 (3).

fundaciones y dotaciones fechas por los reyes antepassados y tomado transumplo autentico de cadauno de los se faga libro a parte de aquellos y se ponga in la caucellaria y despues se cabreme y se nos embie el cabreo que de aquellos se fara por que enteramente sepamos quales y quantos son los beneficios de nuestro real patronadzo.

Item le direys que no admitta ni de executoria de bullas o provisiones apostolicas de beneficios de aquel reyno que primero no haya informacion del mastro notario de nuestra cancellaria que eso por tiempo sera si los tales beneficios son de nuestro jus patronadgo real por que cada dia veemos que con inadvertenela so passan bullas de Roma en prejuyzio y derogacion de nuestro jus patronadgo sin fazer en ellas mencion del dicho nuestro patronadgo alo qual no se ha de dar mas lugar en ninguna manera.

Item por que tenemos informacion que mucas yglesias de aquel reyno por no se reparar se cayen evienen en total ruyna a culpa y cargo de los pretados y beneficiados de aquellas que selleva las rentas sin curar de la fabrica y reparo de aquellas como sean obligados a las conservar y substener en aquel estado o accior de lo que las fallan en lo qual queremos que so faga devida provision Direys porende at dicho visorey que nuestra voluntad es que de todas las yglesias que el viere y supiere que tengan necessitad de reparo faga tomar parto competente de las reutas de aquellas y convertirla en la fabrica y restauración de las mesmas por manera que non vengan en ruyna antes se sustenguan en divido estado equal cumple al servicio y houra de dios y tanbien se provea quel culto divino no se diminuya en ellas antes las dichas yglesias sean bien servidas como es razon y esto se faga e provea luego por que sera dios servido.

Item es menester y vos encargamos que con diligencia entendays en dar complimento al Cabreo continuando en el todos los feudos menudos del reyno que estan
por assentar en el dieho Cabreo por que de todo tengamos entera noticla y tambien
nos embiad el valor de lo que rentan todas las Abbadias y beneficios que se han
puesto en el cabreo que aqua queda porque queremos ser de todo particularmente
informado y assi direys al dicho nuestro visorey que para todo esto vos de el fuvor que fuere necessario por manera que todo haya buen complimento y sea los
mas presto y brevemente que ser pudiere de lo qual todo assi como sera faziendo
nos embiareys traslado por que se ajunte con lo que aqua queda.

Despachose en la villa de Vallevolid a xxx dias del mes de julio del ano mil. DVIIII Yo El Rey Calcena Secretarius.

Estratto dall'arch. della R. Cancelleria del Regno, vol. 1509-1510, f. 193-199.

- (1) I capitoli intermedi estranci alla materia sonosi omessi. Prescrivono:
- Osservarsi la suddetta pragmatica pubblicata in Napoli riguardo alla segrezia e alla conservatoria del regno.
- 2. I credenzieri e loro officiali dover vendere le merci entro la casa della Dogana e annotare tosto sui libri le partite,

#### 11.

#### COMMISSIO PRO MAGNIFICO IULIANO CASTELLANO.

1510. Gennaro, 22. xiii indiz. (1).

Ferdinandus etc.

Vice Rex etc. Magnifico iuliano castellano regio secretario fideli regio dilecto salutem. Havendo la catholica et invictissima maesta del rey nostro signuri como catholico et xestianissimo principi zelanti lo servicio di lo onnipotenti deo augmentu conservacioni restauracioni et dicoracioni di li archiepiscopati episcopati prelacij abbacij priorati et alij ecclesij et beneficij di quisto regno et augmento di lu cultu divino deliberato et provisto per soi sacri instructioni et comandamenti che si hagiano di vidiri visitari et intendiri di chi forma sianu trattati et serviti in lu cultu divino et si li templi et edificij loru palinu sicuna ruyna pir potirisi providiri et di-

- 3. I segreti non abusare nell'arrendamento delle gabelle e non adoperare forme cavillose.
- 4. In esecuzione della pragmatica data in Napoli dovere i segretari del regno depositare i loro registri nella R. Caneelleria del regno.
  - 5. Riparare, onde l'archivio della R. Cancelleria del regno non patisse guasto nei registri.
- 6. In esecuzione della pragmatica e del capitolo d'istruzione ridursi a sel il numero dei segretari del regno e non supplirsi alla morte degli esuberanti.
- Approvarsi la provvista vice-regia concernente la ripartizione tra gli officiali dei dritti e delle propine riscussi dall'officio.
- 8. În esecuzione degli antiebi capitoli del regno i baroni godenti mero e misto imperio no poter riecttare fuorbandi, fuorgiudicati e pubblici debilori, ancorebè ne avessero ottenuto privilezio.
- 9. I eupitan d'armi e i bajuli dover esercitare il loro officio eziandio nelle terre dei baroni.
- I notari dover tenere registri ordinati nelle terre dei baroni e inventariare esattamente i beni dei banditi.
- 11. I buroni non potere scegliere a segretl, a castellani e a maestri notari, preti e persone ecclesiastiche e non custodire i delinquenti in guisa di evadere facilmente ed esser tenuti a curare l'autorità dei regii officiali.
- I baroni dover mantenere perpetui i capitani, i bajuli e gli altri officiali per non far estorsioni ai loro vassalli.
- 13. I commissari esser tenuti a recarsi sui luoghi per la compilazione dei processi criminali e non poter altri delegare o commettere.
- 11. Non accettarsi la composizione in danaro dai baroni che abbiano resistito ai pubblici officiali, comechè se ne facciano rimborsare con angaria dai loro vassalli; ma applicarsi loro le pene legali.
- 15. I bercai non poter comprare nei mercati buoi o altri animali da macello senza ricerere la patente del luogo ad evitare che siano di provvenienza furtiva a seconda gli ordini emessi e non eseguiti sotto il vicerè Giovanni della Nuca.
  - (1) Intorno a questo documento red. sopra pag. 37 (1).

sponiri ordinamenti a la necessaria et oportuna provisioni di lo servicio predicto et cultu divino nec non a li ripari et restauracioni necessarij di li dicti templi et edificii predicti et similiter pir intendiri sua catholica maesta li privilegi di li fundamenti et dotacioni di li dicti prelacij et altri beneficij secundo in dicti instructioni et cumandamenti si conteni et pir exequirisi quilli et mettirisi ad effectu quantu sua alteza cum tali sancta et intemerata deliberacioni providi et comanda rendendoni a quilli conformi cum deliberacioni di lu sacro regio consiglo si ha fatto elepcioni in vui chi como commissario et visitaturi vi hagiati di conferiri per tucto lo dicto regno et maxime in li dicti archiepiscopati episcopati abacii prelacii ed altri beneficii ecclesiastici secundo ad vui meglo parra essiri bisognu et necessario et exequiri circa quisto tucto quillo et quanto pir nostri instructioni et memoriali ad vui tradditi si conteni ed appari: pirtanto presenti tenore cum cadem deliberatione sacri regii consilii havino provisto et cussi vi dicimo et expresse comandamo chi conferendovi vui personaliter in cuisti citati terri et lochi di lo regno unde necessario sarra presertim in li dicti archiepiscopati episcopati abbacii et altri beneficii ad vui per memoriali dati quilli degiati visitari et revidiri iuxta la forma et continencia di li dicti. instructioni et memoriali li quali ad unquem exequiriti et observiriti maxime in lo fari di li inventararii et nota di li necessarii repari et di lu servicio di lu cultu divino comu procedi di sua catholica menti et sancta deliberacioni fachendu transuntari pir persuna publica (1) la quali portiriti cum vui tucti privilegi et altri scripturi contenti et expressati in dicti instructioni et memoriali usando vui in quisto vostra solita et costumata diligencia quali da vui si spera et ab experto si ha conoxutu: ca nui in his omnibus exequendis vi tribuimo et concedimo auctoritate et sufficienti potestate pir la presenti pir la quali omni et singuli reverendissimi reverendi et venerabili in xeisto patri archiepiscopi episcopi abati priori et generaliter vicarij prosidenti prepositi et altri qualsivogla officiali et persuni ecclesiastici quacumque dignitate officio auctoritate fungentibus amonimo et hortamo et a tucti altri marchisi conti baruni capitanci iurati secreti notari publici et altri qualsivogla officiali et persuni temporali di lo regno prefato dicimo et comandamo chi in la executioni di la presenti instructioni et memoriali predicti et in tucto quillo si haviria per vui da exequiri cun omnibus dependentibus emergentibus et connexis vi digiano obediri et prestari omni ayuto et favuri oportuno et necessario tocies quocies pir vui requisiti sarranno et bisognu sarra per quantu la gracia regia tenino cara et in la pena di regali milli applicandi a lo regio fisco dicti persuni temporali desiderano non incurriri. Datum Panormi xxu januari xut indict. 1510. Do Ugo de Moncada. - Dominus vicerex mandavit mihi loanni Luce de barberijs - visum bene stat per iohannem petrum Gregorium ioannem Thomasium thesaurarium et priamum pro fisci patrono.

Estratto dall'arch. del Protonotaro del Regno, vol. 1, xiii, 1509-1510, f. 70-71.

(1) Notar Francesco De Silvestro. Ved. sopra pag 379.

----

### APPENDICE QUARTA.

I.

REAL DIPLOMA CON CUI SUA MAESTA' CONCEDE A LORD ORAZIO NELSON LO STATO DI BRONTI PER SE E SUOI.

1799. Ottobre, 10. m indiz. (Costantinop.) (1).

Ferdinandus (Del gratia) utriusque Siciliae, et Hierusalem Rex, Infans Hispaniarum, Dux Parmae Piacentiae Castri etc. Magnus Princeps Hereditarius Etruriae etc. Regiam Majestatem populis Divino munere datam nihil adeo decet, quam ut summorum hominum preclara facinora, presertim quae in humanitatis bona auspicato suscepta e sententia cesserunt, laudibus, honore, premio, atque omni honestatis officio prosequatur id quod, si alio unquam tempore post hominum memoriam, equum fuit religiose servari, eo presertim consilio, ut quae cacteras omnes praecellit auctoritas, miro quodam justitia, et liberalitatis lumine prefulgeret. Evasit profecto iniqua hac tempestate necessarium in qua scelestissimi, et perditissimi homines Divina humanaque omnia, atque ipsam civilem societatem delere conati sunt. Itaque cum clarissimi Oratij Nelson Lord seu Domini Nili Classis Britannicae, per totum Mediterraneum Presecti nunquum sine laude nominandi, nautica gesta, et gloriam quae per universum orbem increbuerunt maxima, et existimatione simul, et admiratione prosequeremur, tum ex illius singulari erga nos fide, et vigilantia quibus duo haec Regna ab infestissimo hoste vel defendit, vel expurgavit in cos grati animi, et benevolentiae sensus adducti sumus ut cum serenissimo Britannicae Rege, cuius ille

<sup>(1)</sup> Intorno a questo documento ved. sopra pag. 31.

nutu et valida classe e litoribus nostris hostem eliminavit, amicitiam et acquissima pacis foedera impentius obstrinximus, et Illustri Nelson ipsi eximium, ac perenne grati animi documentum prebere cupiamus. Ea propter ut tauti viri meritum, decus et gloriam, quae praeclarum ilti nomen pepererunt non huic solum actati, sed posterorum quoque memoriae commendemus, Brontes oppidum, sive Terram ad Etnae muntis radices, quod abatiae Sanctae Mariae de Maniachio a nostris predecessoribus donatum ex fundatione, et dotatione Regum Siciliae, nostro regio juri Patronatus subjectae quodque ex aggregatione pracfatae abbatiae per Ferdinandum regem cattoticum a magno Panormitano Nosocomio definebatur (cui pro aequivalens excambium providinus) quum nuper ad manus nostras pervenerit, praedicto illustri Horatio Nelson pro se, suisque hacredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum concedious Terram et Oppidum ipsum Brontis, tamquam rem nostram propriam in boc nostro Regno ulterioris Siciliae et In valle nemorum positum cum omnibus, et singulis suis tenimentis, et districtu, ac cum phacudis, marcatis, fortilitis, hominibus vassattis, vallorumque redditibus, censibus, agrariis, decimis, laudemiis, foris, copiis, servitiis, servitutibus, gabellis, domibus, et possessionibus eidem Terrae sive oppido adnexis, et pertinentibus, et quocumque modo iure, nomine vel causa spectantibus et pertinentibus et quocumque nostro jure vel causa spectantibus ac cum omnibus juribus, rationibus, justitiis, territoriis, montibus, collibus, vallibus, plateis, platiis, silvis, salinis, campis, divisis, pasculis, olivetis, terraglis, vineis, nemoribus, terris cultis, et incultis, lapicidinis, viridariis, et molendinis, aquis, aquarum decursibus, et saltibus, venationibus, piscationibus, mineriis, et pertinentiis universis, ac usibus, et requisitionibus ad praedictam terram, sive oppidum debitis, et consuetis, seu de jure spectantibus, et quomodolibet pertinentibus, et potissime cum omnibus aliis juribus, Immunitatibus, exemptionibus, et grafiis cum quibus praedietus praedecessor noster Ferdinandus cattolicus concessit, et dedit eidem Magno Ausocomio oppidum sive Terram ipsam, ac cum omni jurisdictione tam civili, quam criminali usque ad ultimum supplicium inclusive, et cum facultate creandi et statuendi officiales, prout a cacteris Baronibus Pheuda populata possidentibus mos est creari, et deputari. Quam quidem forisdictionem nostro motu proprio, ac deliberate, et consulto quatenus opus est confirmamus, et de novo concedimus; quin lino ipsum clarissimum virum Horatium Nelson speciali gratia prosegui volentes merum, et miatum imperium ac jus gladij in Incolas, et Indigenas Terrae et oppidi Brontis antedicti eidem concedimus, et elargimur pro se, suisque haeredibus de suo corpore legitime descendentibus in perpetuum; quamobrem Terram, sive oppidum praedictum Brontis, ac omnem eius districtum ab omni jurisdictione preterquam a nostra suprema potestate segregamus, ac penitus eximimus, appellationem tamen causarum ountum tam civitium, quam criminalium ad nostram curiam reservamus justa usus, leges, et consuctudines huius Siciliae Regni. Insuper ad beneficentiae nostrae cumulum volentes personam praedicti illustris Horatii Nelson, sicuti cupimus honorare, et ad majorem dignitatem, et gloriam evehere, et promovere oppidum sive Terram ipsam Brontis cum juribus, et pertinentiis suis ex certa nostra scientia, et plenitudine potestatis in Ducatum erigimus, ac de novo de eadem Terra, sive oppido Ducatum creamus, constituimus, et ordinamus cum omnibus dignitatibus, privilegiis. preheminentiis, prerogativis, juribus, et jurisdictionibus, quibus insa Ducatus dignitas gaudet, et potiri potest, et debet, dictamque terram, sive oppidum sic per nos Ducatum factam in pheudum honorifum eidem praeclaro viro Horatio Nelson damus, et concedimus gratiose, adeo ut tam ipse, quam hacredes de suo corpore legitime descendentes, aut ab eo quem ut infra nominaverit in perpetuum dicti oppidi, sive Terrae Brontis Duces intitulentur, sive nominentur, ac ab omnibus tractentur. et reputentur, et tam in Comilijs Regni huias, quam in quibuscumque alijs sexionibus tamquam Duces oppidi Brontis locum obtineat, sive obtineant. Ita quod in eodem Ducatu, oppido et Terra sic per nos ut antefertur concessis haeredes sui vivant jure francorum nimirum, ut in successione major natu minoribus fratribus, ac masculus feminis praeferatur. Et ad majorem (?) gratiae nostrae testimonium, tam existentibus, quam deficientibus hacredibus de corpore suo legitime descendentibus de certa nostra scientia, ae de nostra Regia Potestatis plenitudine, facultate sibi concedimus et impartimur ut quem voluerit ctiam extra suam agnationem, vel cognationem tam directum, quam transversalem nominare possit, et valeat, cui a nobis sollemnis pariter investitura conceditur juxta leges, et capitula huius Siciliae Regni, et servata quoad successionem eiusdem juris francorum forma. Preterea volumus et expresse praecipinus, quod ipse Dux Horalius Nelson, et hacredes, et successores sui ut preemittitur praedictum Ducatum Brontis in feudum in capite a nostra Regia Curia recognoscant, atque debito nostro militari servitio teneantur, et sint adstricti secundum redditus, et proventus Ducatus eiusdem juxta usum, et consuetudinem huius Regni nostri Siciliae. Quod servitium ipse illustris Dux Horatius Nelson in nostri praesentia constitutus per se hacredesque suos, et successores nobis hacredibus, et successoribus nostris sponte obtulit prestiturum, praestito tamen per se nobis fidelitatis, et homagii debito iuramento manibus, et ore commendato juxta formam sacrarum constitutionum Imperialium, ac capitulorum huius nostri Siciliae Regni. Remanentibus semper salvis, et illesis huius Regni constitutionibus, ac capitulis, et presertim capitulis serenissimi regis lacobi, alterorumque predecessorum nostrorum; reservatis quoque, quae a presenti concessione omnino excludimus iuribus lignaminum, si quae sint in pertinentiis dieti feudi mineriis novis, solatiis, forestis, ac defensis antiquis, quae sunt de nostro Regio Demanio, et ca velut ex antiquo ipsi Demanio spectantia cidem Demanio volumus reservari. Ad huius autem nostrae concessionis, et gratiae foturam memoriam et robur perpetuo valiturum presens privilegium fieri iussimus nostro solito signo signatum, nostrique magni pendentis sigilli munimine roboratum, ac per illustrem virum Thomam Firrao Latiorum Principem nostri Status Consiliarium, ac Segretarium recognitum. Datum Panormi die decimo mensis octobris anno a nativitate domini millesimo septingentesimo nonagesimo nono. Regni vero nostri anno quadragesimo - Ferdinandus - Thomas Firrao.

Estratto dall'Arch. della Regia Cancelleria del Regno anno 3ª indiz. 1799 e 1800, primo volume, f. 1-3.

#### II.

RISULTATO DEL RIVELO DELL'ECCELLENTISSIMO SIG. D. GUGLIELMO NELSON DUCA DI BRONTE PRESENTATO DAL DI LUI PROCURATORE CAV. D. ANTONIO FORCELLA NELLO STATO E TERRA DI BRONTE A N. 1312.

#### 1811. Gingno, 30. xiv indiz. (1).

#### Rendita rusticana.

|    | Feudo di S. Niccolò gabellato per                                   | Onze  | 221  | 1) | 10 |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|    | Feudo di Simantini gabellato per                                    | . 3   | 336  | n  | n  |
|    | Feudo di Grappida e Pezzo gabellato per                             | . 1   | 713  | 24 | n  |
|    | Feudo di Petrosino gabellato per                                    | . D   | 275  | 3) | n  |
|    | Feudo della Fioritta e Mangione gabellato per                       | . "   | 532  | 1  | n  |
|    | Fendo di S. Peri, Porticelli e tenute Saracena e Scorsone gabellate | per » | 1122 | 23 | 17 |
|    | Feudo di S. Andrea gabellato per                                    | . 10  | 458  | 24 | 1) |
|    | Feudo di Tarturaci e Casitta gabellato per                          | . 1   | 800  | 18 | 13 |
|    | Feudo della Nave gabellato per                                      | . 1)  | 46   | 12 | n  |
|    | Feudo del Boschitto gabellato per                                   | . 13  | 521  | n  | n  |
|    | Massaria di Edera e Sorcio gabellati per                            | . A   | 370  | 13 | 3) |
|    | Massaria di Petralonga gabellata per                                | . D   | 256  | 6  | n  |
|    | Massaria di Santa Venera gabellata per                              | . 1   | 267  | 19 | 1) |
|    | Massaria li Balzi e Balzitti gabellati per                          | . ,   | 304  | 15 | 11 |
|    | Tenuta di Gallo gabellato per                                       | . »   | 7    | 1) | )) |
|    | Tenuta e fondaco di Maniaci gabellato per                           | . 17  | 121  | 20 |    |
|    | Tenuta delle Ristoppie della Difesa e Cerasa gabellate per .        | . )   | 3    | 22 | 4  |
|    | Tenuta di Brancatelli gabellata per                                 | . B   | 11   | 18 | ,  |
|    | Ristoppie nominate di Corbo soprano e sottano gabellate per         | . 1   | 8    | 5  |    |
|    | Terre nominate dei Monaci, seu Pirato e terre del molino di Ma      | niaci |      |    |    |
| in | quantità di salme 8, 4 gabellate per                                | . 19  | 47   | 22 | 17 |
|    | Giardino attaccato alla Casina di Maniaci gabellato                 | . 1   | 5    | n  | p  |
|    | Decime in frumento, orzi e legumi giusta la relazione del perito    | , che |      |    |    |
| 'n | no per l'altro si possono calcolare per salme 7, 4 frumento, s      | agio- |      |    |    |
| na | ato ad onze 5, 12, 8 salma secondo la meta summentovata .           | . »   | 39   | 7  | 8  |
|    | Fida dello bestiame gabellata per                                   | . n   | 40   |    | 10 |
|    | Somma la rendita rusticana annualmente                              | Onze  | 6512 | 29 | 10 |
|    |                                                                     |       |      |    |    |

<sup>(1)</sup> Il rivelo fu presentato a 30 giugno 1811 e ricevuto da Lombardo maestro notaro, indiverificato da Albeggiani.

#### Rendite civili.

|                                      |       |      |      | 0      |       |      |     |        |      |    |    |
|--------------------------------------|-------|------|------|--------|-------|------|-----|--------|------|----|----|
| Molino di Maniaci gabellato per      |       |      |      |        |       |      |     |        |      |    |    |
| Molino di Cantera gabellato per      |       |      |      | . 7    | 47    | D    | 19  |        |      |    |    |
| Sommano.                             |       |      |      | Onze   | 149   | 10   | n   | •      |      |    |    |
| Si deducono onze 19, 17, 4 per       | spes  | e di | ac   | conci, |       |      |     |        |      |    |    |
| risultati dal coacervo d'anni otto . |       |      |      | . 9    | 19    | 17   | 4   |        |      |    |    |
| Resta la rendita dei mulini di r     | aetta |      |      | Onze   | 129   | 12   | 16  |        |      |    |    |
| Decima dell'oglio gabellata per      |       |      |      |        |       | n    |     |        |      |    |    |
| Decima delli porcelli gabellata per  |       |      |      |        |       |      |     |        |      |    |    |
|                                      |       |      |      |        |       |      |     |        |      |    |    |
| Della colonnata                      |       |      |      |        |       |      |     | Unze   | 6512 | 29 | 10 |
| Decime dei caci gabellate per .      |       |      | ٠    | . n    | 29    | 26   | ))  |        |      |    |    |
| Decime dei musti gabellate per       |       |      |      | . D    | 20    | 15   | 19  |        |      |    |    |
| Paglia di Maniaci gabellata per.     |       |      |      | . D    | 59    | ))   | n   |        |      |    |    |
| Dogana gabellata per                 |       |      |      | . 1)   | 53    | В    | n   |        |      |    |    |
| Paglia delle carceri gabellata per   |       |      |      |        |       |      |     |        |      |    |    |
| Somma la rendita civile annua        |       |      |      |        | -     | _    |     | 0      | 2"1  | 90 |    |
| Somma la renona civile annua         | ше    | Ite  | •    | Onze   | 991   | 29   | 10  | Onze   | 331  | 29 | 10 |
| ***                                  |       |      |      |        |       |      |     |        |      |    |    |
| . 0//                                | ici : | publ | blic | i.     |       |      |     |        |      |    |    |
| Maestro notariato gabellato per .    |       |      |      |        |       |      |     | Onze   | 49   | 24 | 23 |
| Totale.                              |       |      |      |        |       |      |     | _      |      |    |    |
| Totale.                              | •     | •    | •    |        |       | •    | •   | Ouze   | 0314 | 43 | 0  |
|                                      |       |      |      | 4      |       |      |     | 0 +    | _    |    |    |
|                                      |       |      |      | ALB    | EGGIA | MI T | eri | icator | 9.   |    |    |

Estratto dall'arch. dei Riveli dell'anno 1811 vol. 12, 3°, Bronte, Val Demone, f. 973-981.

1815. Luglio, 9. m indiz. (1).

| Piano, ossia Mappa geodetica dimostrante quella super-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Superficie | Superficie   | Superficie | Superficie | Superfieie<br>incapace   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------------------|
| por usen Duca a Done, nechali, talouta, etas.  Sifea a corrispondenza delle generali istruzioni a  mente del Parlamento dell'anno 1814, ordinate da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | irrigua.   | frumentaria. | c pascolo. | rampante.  | di qualunque<br>cultura. |
| S. M. (D. G.) sotto il primo giugno 1815 per la ese-<br>cuzione della tassa delle onze 90,000, il tutto da me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | ·            |            |            |                          |
| dal'illuste sig. Marchese Ferguto per mento avuto<br>dal'illustre sig. Marchese Forcalda, quale procuratore<br>ed amministratore generale della medesina Ducea di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |            |            |                          |
| Bronte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |            |                          |
| e Nota. Questa Mappa si è geometricamente ritevata sopra li ri-<br>spettivi cartoni topografici della pionia generale di tutto lo stato<br>da me formata negli anni 1811 e 1812.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |              |            |            | •                        |
| Feudo S. Nicola Sal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 10 10 10 | 105 4 2 3    | 36 2 3 3   | 4 12 2 3   | 3 6 " "                  |
| Feudo S. Andrea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **         | 166 14 2 3   | 76 14 1 3  | 1143       | - 6                      |
| Feudo Pizzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 49 54 3      | 81 12 2 3  | 1142       | 2 4 4 2 2                |
| Found Napida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N 10 N N   |              | 262 6 3 "  | 5 8 1 2    | 12 7 1 1                 |
| Found Dorlicelli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 0 0 0    | 51 3 1 3     | 263 14 " " | 5 13 3 3   | 8 + 3 »                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **         | 650 33 %     | 350 4 3 3  | 19 10 3 2  | 780                      |
| Feudo Mangione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 400 69 4 9   | ***        | 1 10 12    | 21.01                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 134 13 3 9   | 2 2 2 2    | 4          | - S                      |
| Feudo Casitta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 2 2      | 108 12 3 2   |            | 2 2 2 2    | 60 5 2 1                 |
| Tours Agreements of First at the control of the con | B 10 11 10 | 149 13 3 n   | 2 2 2 2    | 11 1 11 11 | 102 15 n n               |
| Fonds Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 2 2      |              | N N N N    | A 01 X M   | 3 9 3 3                  |
| Treatment of the contract of t | 0 0 0 0    | 136 10 2 3   | 41 12 3 3  | 22 黄 黄     | 38 80 1 3                |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                  | _                                                              |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              | *                                                                                                                                |                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                      |
| x Notasi per come mi è stato avvertito dalla Ducale Ammini-<br>strazione, che per pura costumanza ed annuenza tanto dei tra- | passati proprietari, che datt'attuale illustre sig. Duca fu accordino di singoti naturali la preferenza di collicare a seminerio | quest'ultimo feudo di Nave cot solo peso di corrispondere alla | camera la decima del frullo raccollo dui medesimi, come pure<br>  l'uso del pascolo. |

| Orto contiguo al monastero di Maniaci Sal.                         | * | 2 | - | n | R | 10 | 10 10 10 10 10             | e<br>e | 20 20 | N CL OR CL OR CL OR CL | ø | 2 | 2    | 2       | 2  |
|--------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|----|----------------------------|--------|-------|------------------------|---|---|------|---------|----|
| Superficie dalle falde del monte Etna fino al cratere del medesimo |   |   |   |   |   |    |                            |        |       |                        |   |   |      |         |    |
| monte                                                              | ~ | - | 2 | n | 2 | 20 | 0 n n   713 11 n n   646 1 | =      | E E   | 919                    | - | 2 | 1317 | 17 10 2 | == |

| « Notes: Lee questie superficie per costumanza come sopra si<br>rocca suggella al pascolo come sopra mi è stato rarefilio, chè per<br>va votati naturente, come sopra mi è stato rarefilio, chè per<br>pur costumanza ad annuenza (unto dei proderessari proprie<br>der, che addittutue di distate sig. Dura si è accordato a singoli<br>der, popolizione si pratuto use del legro merio ano meno che<br>(presta però la preseria relativa del essi singoli, e dietro lar-<br>spiettre intuitata ferrare a retuta dalla camero i cegli alberte repe-<br>sitati intuitata ferrare a retuta dalla camero i cegli alberte repe-<br>tituti incopaca da utilità frato e di mesto, e di quelti non probibit<br>del mocca, e di quelli menero del minera. | I dalla puodica dulorita in tutti i sopranditti doscitt. | • notats, tet quests superiter per costumenza come sopra si notats findinente, come sopra mi è stato arrestito, che per contestinà findinente, come sopra mi è stato arrestito, che pura costumenza ed annuenza tanto dei pruderessori proprie der, che addituluale filastre sup Duca si e accordito at singui della popolazione il gratutio uso del tegino marto non meno che preveta perce la preciaria richiesta di essi singuili, e dierto la rispettiva timitada ficenza arutu dalla camera) iceji albert regentiti in tutti i sopramotti boschi. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# 3469 Brancatello . Santa Venera Pietralonga. Edera. Sorcio Balzi . Balzitti

\* 5 2 4 4 - - 4 -

2 n 1861

702 5 1

2

# a Notasi, che le suddelle massarie sono soggelle come sopra all'uso per le cause espresse del pascolo, col peso dei dirilli decimali come sopra.

Estratto dall'arch, dei Riveli di superficie dell'anno 1815, vol. n. 7. Bronte, Calatabiano, pag. 62. Palermo il 9 luglio 1815.

(4) Intorno a questo documento ved, sopra pag. 177, (17), (24). È inserto nel rivelo di superficie delle torre della Ducea di Bronte, presentato da Gregorio Biosa governatore di detta Ducca a 13 luglio 1815.

# FELICE VISCONTI agrimensore.

# SECONDA SERIE

### CHIESA E VESCOVADO DI CEFALÜ.

syld. 'Iavovápios, A lvo.

6631. Gennaro, I indiz, (Costantinon.). 1123, Gennaro, I indiz. (Romana).

📉 κατά τον "αννθαριον μίνα της â Nel mese di gennaro della i indi-2 πόλει πανόρμου, είκε πρός με έκεῖσε mo, è venuto da me quivi Vuma-

ίνδικτιάνος έμου δεκερίου κόμιτος, τάς zione. Io Rogerio Conte la dimora διατριυάς ποιουμένε με έν τη ημετέρα | facendo nella nostra città di Paler-

υουμάδαρης ὁ ὑιὸς πεθθερράνε (1) και dare figlio di Petterrano e i cugini 3 οι τούτε εξά δελφοι και ενίγαν κατά di lui e hanno addotto istanza av-

της κύρας μαριέλλας παθθεράναν (2), verso della signora Moriella dei Pat-

4 ως δτι άφειλατο αυτών τον | μύλον ον terani per aver costei usurpato ai meκαι επεροείχου (3) οι τύταν γονείς, desimi il mulino che possedettero i τον δυτα και' διακείμενον είς τον πο- loro genitori, esistente e posto vicino

παρ αυτών καγώ ένοτισθείς, έπροσε- a costoro su di ciò prestato orecchio

5 τχμόν σούλλας (4), | τον αναμεταξύ il flume Sulla che è nel miluogo di Liλτυρικες (5) και κιμύνναν (6), τούτο δέ vrici e di Ciminna. E però avendo io

6 κάβλεσα το μέρος της δήθησης μαρίελ- ho fatto chiamarmi la parte della

λας. και άυθης επαπέστειλεν ήμιν, detta Moriella e di nuovo ha mandato τον τε πρεσυύτερον "ιαάννην, και αυ- da noi il presbitero Giovanni e Avdel

ἀπεκρίθησαν μια φανή λέγοντες, ὅτι risposto ad una voce dicendo, che il 8 τον είρημένον | μύλον ο τελευτήσας κυ- riferito mulino il defunto Gioperto lo ρις γιοπέριος τθιον πεποίηκε, και έ- fece e sel'ebbe in dominio e in proκυρίευσεν και εδέσποσεν αυτόν, πρίντ prieta sin d'allora dalla tua aula dal 9 παρά της σης του άγιε αυθέντου ημών santo nostro padrone, quando egli αυλης αναλαυότος αυτόυ τα κίμϊννα, prese Ciminna. Ed egli prima della 10 και ἀυτός τουτον πρίνι | του μόνε- strage dei Terrerii il fece e possedetτου (7) τῶν (τ)ερρερίων (8) πεποίηκε te. D'onde anche la carta di compra και κεκράτικε. δθεν και γάρτον άγορας hanno mostratoci scritta in saraceno 11 ἐπέδειξαν ἡαῖν σαρακίνηστι' γεγράμμε- che questo stesso mulino comprò Vuνον, ότι τὸ τοιδτον μυλοστάστον, άγο- dicher Epen Scoten e il cugino di ρακε αυτό, ο τε υσυδίκερ έπεν σεστέν lui uomini (mariti) della soprascritta 12 και ό τετε έξα | δελφος οι της προγρα- signora Moriella da Epen Nasak di Gnons χυράς μορϊέλλας άν Βραποι, παρά Palermo. E quindi Alcadio di Palerτου έπεν νάσαγ πανόρμου, όθεν δεί καί 13 ο άλκαδίο | πανόρμε έν τη ήμετέρα κορτη άναγνούς του γαρτου, ξυραμεν לוא דשום סוו שואמומים אטףופשוני דסט 14 τοιθτου μύλου τὸ μέρος της χυράς μαρϊέλλας, μάλλον δέ, και ή γερουσία κιμίνναν (9), οι τετα πλησιάζοντες, | 15 έμπρτύρισαν μια φανή λέγοντες, ὅτι άδίκας οι ρηθέντες ο τε υουμάδαρης και 16 οι αυτε εξάδελου τον Ι τοιετον μύλον έπιζητούν, και είς αυτόν, όυτε έν δίκη 17 κέκτηνται, ένθεντοι και κέκρϊκεν | ἡ έμῆ άυλή, ό τε κύρις γρίστοδουλος ό πρατοναυιλισσιμος (10) και άμηρ, και νίκόλαος ό τη ρηγία και κρίτης, πα-18 ρώνταν τε τε ισύννου | ζήκρι, και γαμμέττα, καί τε άλκαδίου πανόρμου, καί τε καίτε υοδδάε, και έτέραν πλήσταν. 19 "ίνα έχει τὸν τοιθτον | μύλον τό μέρος της πυράς μαριέλλας, ός άξίως και δικαίας άυτὸν δεσπύσασα, τὸ δέ μέρος giustamente lo ha posseduto. La parte 20 τῶν προλεχ Βένταν | υουμά οδαρί και λοι- poi dei predetti Vumadare ed altri

7 δελ | κηρίμ σύν τε άλη καίτε. οἴτίνες Cherim con Ale Caito, i quali hanno mo nella nostra Corte avendo letto quella carta abbiamo trovato perciò che a buon dritto la parte della signora Moriella ha in dominio questo mulino; che anzi anche le autorità municipali di Ciminna che sono vicino ad esse mulino hanno testimoniato ad una voce dicendo, che ingiustamente i detti Vumadare e i cugini di lui tale mulino hanno ricercato; e in quanto ad esso nè anco in dritto l'hanno posseduto. Pertanto eziandio ha giudicato la mia aula cioè messer Cristodulo protonobilissimo e ammiraglio, e Niccolò di Reggio e anche giudice, presenti e Giovanni Zecri e Kammetta e Alcadio di Palermo e Gaito Voddao ed altri moltissimi che si abbia questo tale mulino la parte della signora Moriella che degnamente e

πῶν, ἀπεπαύσαντο ὡς παράλλος ζητού- si acquietassero che strana è la loro preμενον, έπη τύτο γάρ και τό παρόν δι- tesa. Laonde su di ciò anche il pre-21 καίωμα [ κηραθέν και' σφραγισθέν τη sente decreto ordinato c improntato συνήθει με δια μολίβδου βούλλη, έπε- col consueto mio bollo di piombo alla δώτη το μέρη της κυράς μαριελλας parte della signora Moriella dei Pat-22 παθθεράναν. Ι έις δικαίας άυτῶν μινή tarani si è consegnato a diritto loro και ινδικτίωνι τοῖς προγεγραμμένοις έν di tai cose nel mese e nella indizione τῶ σχλα έτει.

PΩKE'PIOΣ KO MHΣ KAAABPI'AΣ KAI' NΩN.

ROGERIO CONTE DI CALABRIA E DI ΣΙΚΕΛΙ ΑΣ ΚΑΙ ΒΩΠΘΗ Σ ΤΩ N XPIΣΤΙΑ- SICILIA ED AIUTATORE DEI CRISTIA-

soprascritta. L'anno 6631.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Concessio molendini yssaliatus.

Instrumentum graece scriptum.

Z n. 6, 1123, n. 1. Dal n. 1 al n. 6 caratteri greci.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga centim. 52, larga 39 e 5 millim. Le linee orizzontali cominciano al 1v di larghezza e si distendono a tutto il xxxiii centim. La prima linea dista dal vertice 9 centim. e le linee regolarmente tirate tra loro equidistano un centim. e 5 millim. L'inchiostro è nero e si conserva bene. Il carattere è in rotondo diplomatico e attorcigliato in nessi. La pergamena è rotta in taluna delle piegature ed è macchiala in più parli, in tutto è in buona condizione. Il suggello pendeva dal centro inferiore della pergamena allaccato con fili di seta rossa infilzati in quattro forami disposti in quadrato irregolare. Li la pergamena è ripiegata per resistere meglio al peso del suggello pendente.

(1) Ποθθεργάν» } Petterrano o Patterano sembra di essere cognome di una stessa (2) Παθθεράνων famiglia; e quindi Vumadare e Muriella essere appartenuti ad una medesima schiatta. Nè giova a rilenere il contrario il vedere che la lezione del diploma per Muriella conserva per due volte il «αθθεράνων e per Vumadare il «εθθερράν». Cerlamente questa famiglia fu padrona del feudo e casale di Pittirrana o Pettorana siti nel territorio di Caccamo. La vicinanza dei luoghi accennati in questo diploma induce a credere, che dai Petterani il feudo e il casale n'ebbero la denominazione e non dall'antica città d'Ippana. Cluverio, Massa, Inveges equivocarono situando Ippana nel feudo di Pittirrana; più presto è a credere essere questa città esistita nel monte che è al sud rimpetto Prizzi volgarmente detta Montagna di Cavalli, "meos cavallo. Il casale di l'itterana esistette sino al tempo di Carlo d'Angio.

- (3) Επεροείχον per έπερείχον da έπερέχω.
- (4) Σούλλες. È questo il flume delto di Termini e che Cluverio e Inveges confusero con il salso. Sta la sua prima scaturigine nei burroni meridionali del gruppo dei monti che s'innalzano a sud della città di Corleone; indi s'ingrossa colle acque del fiume che scende dalla montagna di Marosa delto Marguna; sutto Vicari riceva le acque del fiume che passa sotto Godrano e Mezzoiuso e del fiume che scende da Rocca-Palumba; quindi riceve le acque termali che sgorgano dalla rocca di Cefatti; passa tra Ciminna e Caccamo, e quindi depone le acque ad ovést della città di Termini. Perchè qui è detto Σούλλες questo fiume? forse da Scillato, ma Scillato è un casale lungi da questi luoghi, vicino al comune di Calatavaturo; e tra Scillato e Calatavaturo passa non questo, ma il fiume detto Grande o l'Imera settentrionale.
- (5) Arageas, Litrizzi, Lat, Litrizzium, casale già di Caccamo nel feudo appellato Cugno del Piro. Ved. Massa Andrea, della Sicilia in prospettiva, Inveges Agostino, Cartagine Siciliana.
- (6) Kipciossov. Ciminna, terra feudale, secondo gli scrittari siciliani, sin dal dominio angioino data a Virgilio Catlaneo, Indi ai Perollo, ai Palizzi e ai Geraci ec. Capo mandamento nel circondario di Termini con una popolazione di più che 5000 abitanti. Dal contesto di questo diploma risorge, che fu terra feudale anco sin dalla conquista normanna, Gioperto la tolse di assalto ai Saraceni.
- (7) Μοόρτου. Ved. Du-Fresne, glossar. med. et infimae tat. Vaci morth, muldrum, multrum ec, e gloss. graeco-barbaro μούρτου. Evidentemente qui si accenna ad un faito d'armi avvenuto sia a sostegno della buona causa, sia per opera di ribalderia e di Iradimento.
- (8) Teppepiere. Nel testo ci ha solo espessione, e la lettera iniziale manca per la corrusione della pergamena. Credo doversi supplire la r. Nel n. y, di questa serie si fa menzione di un tal Oddardo Terrerio. Dunque la famiglia dei Terrerii esistette e pare avesse rappresentato la sua parte nella conquista normanna.

(9) Γερουσία κημέννων. Γερουσία. Voce classica, Senato ec. Da ciò la conseguenza che anco sin dai primi tempi normanni i comuni siciliani erano retti da maestrati municipali.

(10) Προτουκουλισσιμος. Così è ad interpetrare questa sigla ਨੂੰ Ησ

Del protonobilissimato dell'ammiraglio Cristodulo ved. il diploma concessogli da re Ruggiero nel 1131, riportato dal Montinucon, palaegraphia graeca, pag. 409, e dal Morso, Palermo antico, n. 1, pag. 301 in fac-simile e in lezione letterale. Dal diploma qui sopra trascritto risorge evidentissimo, che l'ammiraglio Cristodulo da Ruggiero fu onorato della dignità del protonobilissimato anco prima di averne avuta fatta la solenne investitura col reale diploma dell'anno 1131. Ei pare che la concessione in fatto era stata impartita e che l'atto non erasi emanato, come riserbato att'avvenimento della coronazione, quando Ruggiero innalzando se e suoi successori attà dignità reale volca così rendere pubblica e singolare testimonianza verso il migliore dei suoi aderenti, strumento principale di sua gloria e possanza.

6640. Fehraro. X indiz. (Costantinop). 1132. Febraro. X indiz. (Romana).

Tzafar Ep Vulfutak
Avderrakma Ep Francu
Azzuf e i suoi fratelli
Radoven Ep Muse
Takmen Ep Muse
Kammut Ep Ale
Kalef e il suo fratello
Bulkut coi suoi fratelli
Il seniore Bulkyseen
Meimun fratello di Omur Ep Heglef
Omur Ep Eglef
Il seniore Vuddicher
Vumadare e i suoi fratelli
Avdelgen e i suoi fratelli
Il seniore Avdel Mul

εχμ'. Φεβρουάριος. Δ Ινδ. αρλβ'. Φεβρουάριος. Δ Ινδ.

τζάφαρ ἐπ' υουλφετάχ 6

ἀυδερραχμὰ ἐπ' φράγκε

ἀζζούζ καὶ οι ἀδελφοί αυτου

ἐπαχμὲν ἐπ' μουσε

ταχμὲν ἐπ' μουσε

χαμμούτ ἐπ' ἀλπ΄

χάλεφ καὶ ὁ ἀδελφοῖς ἀυτου

ὁ γέραν βουλχυσέεν

μεῖμοῦν ἀδελφός ὅμερ ἐπ' πίχληφ

ό γέραν υουδδοῖκερ

υουμαδάρ καὶ οι ἀδελφοι ἀυτου

δ γέραν δοιδοίκερ

δ γέραν δοιδοίκερ

δ γέραν δοιδοίκερ

δ γέραν δοιδοίκερ ἀπ' πίχληφ

δ γέραν δοιδοίκερ

δ γέραν δυδοίκερ

Job e il suo fratello ιώβ και' ὁ ἀδελφός ἀυτου Akmet fratello di Netzar άγμετ άδελφὸς νητζάρ Vulfaratz figlio di Vrakmen υουλφάρατζ υίδε υράγμεν Avderrakma Ep Elkanes ουδερραχμά επ' έλχάνης 9 Mukummet Ep Avderrakma μουχουμμέτ έπ' αυδερραγμά Meimun Ep Amer fratello suo μεϊμούν επ' άμερ ο άδελφος άυτου Vulkut e suo fratello υουλχούτ και' ὁ ἀδελφὸς ἀυτοῦ Setcha Ep Ennetzar σήταα επ' ήννητζάο Mukummet Ep Pedes e i suoi geni- μουχουμ-) tori μέτ έπ' πεδής και οι προγόνες αυτόυ Avdelkamut e il suo fratello αυδελγαμούτ και ὁ αδελφός αυτού 10 Ises e il suo fratello ίσες και ὁ ἀδελφὸς ἀυτου Vutzum Ep Othmen υουτζούμ έπ' όθμέν Omur Avdel Ale όμερ έπ' ἀυδελ άλη Ale Epen Othmen άλη έπέν όθμέν Akmet Ep Alleys αχμέτ επ αλλε ύς Mukluf Ep Alleys μουχλόυφ έπ' άλλε ύς 11 Avdell Ep Othmen αυδελλ' έπ' όθωξη lusef Ep Vuddicher ιούσεο έπ' υούδδικες Kuseen Ep Chennive γουσέεν έπ' κήννιυε Omur Ep Vugcuer ομουρ επ' υούγκεε» Vulfutak e i snoi fratelli υουλφουτάν και οι άδελφοι άυτου Setcha e i suoi fratelli σήτκας και οι άδελφοι άυτου 12 Tzaer fratello di Othmen fratello di τζαέρ άδελφὸς όθμεν άδελφὸς άλ' άκεμι

Al Achemi

Othmen fratello di Al Achemi Ales Achemis Radier e i figli di lei Negem e il figlio di lei Fatum e i figlioletti di lei Ises Rapep Kamz

Kamze

όθμεν άδελφός άλ' άκημι anc axeus ράδιερ και οι ύιοι άυτης γεγήμ και ὁ ὑιὸς ἀυτῆς φάτουμ και οι παίδες αυτής 13 ίσες ραπήπ γάμζ

γάμζε

| Vukatzar Vulvul                        | υου <b>χάτζαρ υο</b> ύλυουλ                |    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|----|
| Negmes figlio di Iacob                 | νήγμες υίος ίἀκώβ                          |    |
| Zeiduves                               | ζεϊδούυης                                  |    |
| Othmen Ettakkan                        | όθμὲν ἐτταχχάν                             | 14 |
| Radoven Ep Vuddicher e il suo fratello | ραδουέν έπ' υουδδίκερ και ὁ ἀδελφὸς ἀυτδυ  |    |
| Vrakem El Vammak                       | υρέχημ έλ υάμμακ                           |    |
| Xasen Ep Avdel cherem e suo fratello   | χάσεν ἐπ' ἀυδελ κερημ και' ὁ ἀδελφός ἀυτου |    |
| Bulvarchet                             | βούλυαρκέτ                                 |    |
| Ammur Ep Umur                          | έμμουρ ἐπ΄ οῦμουρ                          |    |
| Muses                                  | μούσες                                     | 15 |
| Vrakem Elxatzem                        | υράχημ έλχατζέμ                            |    |
| Vulfutak fratello di Othmen Ep Kalluf  | υουλφετάχ άδελφός όθμέν έπ' χαλλούφ        |    |
| Othmen Ep Kalluf                       | όθμέν ἐπὰ χαλλούφ                          |    |
| Avdel Muksen                           | αυδελ μούχσεν                              |    |
| Kammut Ep Kammut                       | χαμμούτ ἐπ' χαμμούτ                        |    |
| Othmen Ep Vuserep e i suoi fratelli    | όθμεν επ' υουσέρηπ και' οι άδελφοι' ἀυτου  | 16 |
| Ramdam El Vurtze                       | ραμδάμ έλ υούρτζη                          |    |
| Ales Maltes                            | άλης μάλτης                                |    |
| Kammut Ep Selemen                      | χαμμούτ έπ' σελέμεν                        |    |
| Kelfe Ep Kusein                        | χήλφε έπ' χουσεΐν                          |    |
| Avderrid fratello di Mekrez            | αυδερρίδ αδελφός μήχρηζ                    |    |
| Mukrez                                 | μούχρηζ                                    | 17 |
| Ises Salemen                           | ίσες σαλέμεν                               |    |
| Ale El Petzeve                         | αλή έλ πητζέυη                             |    |
| Vu Avdall Ep Kuseen                    | υου αυδαλλ' έπ' χουσέεν                    |    |
| Sammut Ep Elmovudd e i suoi fra-       |                                            |    |
| telli                                  | μετ έπ' ελμουουδ' δ και' οι άδελφοι' άυτου |    |
| Ramd Elchurtel                         | ραμδ" έλκουρτήλ                            |    |
| Vulcase Ettupb                         | υουλκάσε έττούπβ                           | 18 |
| Tzafar Ep Kesem                        | τζάφαρ ἐπ΄ χέσημ                           |    |
| Jusef Utpet                            | ιούσεφ ούτπετ                              |    |
| Akmet Elchadi                          | άχμετ έλκάδι                               |    |
| •                                      |                                            |    |

Vulkut Ep Elchadi υουλγούτ ἐπ' ἐλκάδῖ Negme En Elchadi γήγμε έπ' έλκάδι Omnr Sekr Kammut Vutzurtzar όμερ σήγρ γαμμόντ υουτζούρτζας 19 Kammut Tzerizur γαμμούτ τζήρτζουρ Iusef Lepbet ζούσεο λεπβέτ Audel Fergaum e i suoi fratelli αυδελλ' φεργαόυν και οι αδελφοι αυτου Arakem Ep El Munemmes αραγήμ έπ' έλ μουνήμιτς Atech Esse er สำทัพ ท่างส์ ทา Mukummut El Aveche μουχούμμετ έλ αυέκη 20 Omur Vurull δμους υσυρούλλ Avderrid Ep Vutzurtzur αυδερρίδ ήπ' υουτζούρτζερ Rakmo un Ep Sepgun ραγμο όυν επ' σεπγούν Kasen Elchad γάσεν έλκάδ Ale Elkanes αλή έλγανης Vulfutak El IImf υουλφετάγ έλ όυμφ 21 Il seniore Ise o yepay ides Kasen Elizeder γάσεν έλτζήδερ Vulkut En Iacob υουλχετ επ' ιακώβ Vuddicher e i suoi fratelli υσυδδικέρ και οι άδελφοι άυτου Ale Ep Vumadar άλη έπ' υουμάδαρ Akmet Errapep άχμετ έρραπήπ 22 Avdele Efe αυδελη έση Eses fratello di Atych Esseger ήσες άδελφος απύκ ήσσέγηρ Othmen fratello di Kaseen Ep Salep όθμεν άδελφός χασέεν έπ' σαλέπ Kasen Epen Salepe χάσεν επ'εν σαλέπε Avdelukat fratello di Vutzum αυδελούχατ αδελφός υουτζέμ Butzuma βετζούμα 23 Akmet Zellel άγμετ ζελλέλ Kammut Ettup χαμμούτ ήττουπ' Kilel χιλέλ Vutzum Ep Mukluf υουτζούμ έπ' μουχλέρ Mukummet Ep Ise μουχουμμέτ έπ ίσε

| •                                       | ••                                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Avdell fratello di Kusein Ep Essemi     | αυδελλ' αδελφός χουσεϊν έπ' ήσσέμι 21                  |
| Kusein Ep Essemi                        | χουσέϊν έπ' ήσσέμι                                     |
| Avderrak ma fratello di Vukatzar Kannem | αυδερραχμα άδελφος υουχάτζαρ χαννέμ                    |
| Vukatzar Kanemes                        | υουχάτζαρ χαννέμης                                     |
| Chasem Mukarrech                        | κασέμ μουχάρρηκ                                        |
| Omur Nusferrapat e i suoi fratelli      | ομουρ νουσφήρράπατ και' οι άδελφοι άυτου               |
| Omur Ep Vulfadal                        | όμουρ ἐπ' υουλφάδαλ 23                                 |
| lacob Champall                          | ι'ακώβ καμπαλλ'                                        |
| Vugcuer Ep Vulfadal                     | υούγκεερ ἐπ' υουλφάδαλ                                 |
| Mukummet Ennucchaer                     | μουχούμμέτ ήννουκκάηρ                                  |
| Vugeuer Sekr Kasen Ep Selmen            | υούγκεερ σηχή χάσεν έπ' σελμέν                         |
| Kasen Epen Selmen                       | χάσεν έπέν σελμέν                                      |
| Avderrakmen Aveche                      | αυδερραχμέν αυέκη 26                                   |
| Vulfutak Champall                       | υουλφετέχ καμπαλλ'                                     |
| Ovele                                   | οὐέλη                                                  |
| Milak figlia di Kannem                  | μιλάχ θυγάτηρ χαννέμ                                   |
| Umelkar la moglie di Sellem             | ουμέλχερ ή γυνή σελλέμ                                 |
| Ale Vulaveer                            | άλη υουλάυέηρ                                          |
| Kasen Buthelethen                       | χάσεν βουθελεθήν 27                                    |
| Ale Ep El Chait Vugcuer                 | άλη έπ' έλ καΐτ υσύγκυερ                               |
| Vugcuer Ep Essepa                       | υόνγκεερ ἐπ΄ ήσσέπα                                    |
| Kalliet                                 | χαλλίετ                                                |
| Chulliet                                | κουλλίετ                                               |
| La moglie del figlio Rodo (o di Rodo)   | ή γυνή ύιδυ βόδου                                      |
| La moglie di Vunnetzer                  | ή γυνή υουννήτζτ 28                                    |
| Umel Kaer fratello di Aise Pentettupb   | ούμελ χάηρ άδελφος άξσε πεντεττέπβ                     |
| Aise figlia di Tupb                     | atoe vuritar τού $\pi oldsymbol{eta}$                  |
| La moglie di Bulvul                     | $\dot{\eta}$ yuv $\dot{\eta}$ $oldsymbol{eta}$ oúkuouk |
| Kacheme la moglie di Seba               | χακήμε ή γυνη σέ $oldsymbol{eta}$ α                    |
| Azeze figlia di Kelfe                   | άζήζε Ουγάτηρ χήλφε                                    |
| Ale Zendep                              | άλη ζενδέπ <b>29</b>                                   |
| Vutzum Ep Ennachap                      | υουτζούμ ἐπ' ήννακέπ                                   |
|                                         | 53                                                     |
|                                         |                                                        |

Milak la moglie del figlio di Iacob μιλάν ή γυνή ὑιε ἐακούβ Fatum figlia di Mugemmes φάτουμ θυγάτηρ μουγήμμης Radiet la moglie di Epcha padiet i yuyn in xa Sittunet la moglie di Rakmun σιττόυνετ ή γυνή ραγμούν Afra figlia di Gusun άφρα θυγάτηρ γούσουν 30 Elkafdiet Pentelmettak έλγαφδίετ πεντελμεττάγ Allele all le la Akmet Ep Setcha aquer en ontra Meimun Ep Elbpavach μεϊμούν έπ' έλβπαυάκ Zeidun ζεϊδούν Ale Ep Kalel άλη έπ' χαλήλ 31 Maimoaves μαϊμοαυής Avdelneket audenseynt Mukummet Ettetzer μουχούμμετ ήττέτζης οθμέν έπ' ήττετζηρ Othmen Ep Ettetzer ήσε έπ' τζουρτζουρ Ese Ep Tzurtzur ίσε έπέν ητδέμγα 32 Ise Epen Etdemga Akmet Ep Temim axuer en thuin Vulfutak Elgassene υουλφετάχ έλγασσένε Vulkasem υουλκάσημ Vrakem Ep Vuse Difet υράχημ έπ' υουσε δίφετ Vutzum fratello di Iset En Muattel υουτζουμ' άδελφος ίσε έπ' μουάττελ Ise Ep Muattele ίσε έπ' μουάττελε 33 Akmet Ep Kasem axuet en nasnu Avdell Ep Kasem αυδέλλ έπ' κάσημ Omur Ep Mukep όμουρ έπ' μουγήπ Deut Ep Kasem δέουτ έπ' κάσημ Vrakem El Vuzze υράγημ έλ υούζζη Akmet fratello di Vulfutak Ep lacob άχμετ άδελφος υσυλφυτάχ έπ' ιακώβ 34 Vulfutak Ep Iacob υουλφετάχ έπ' ίπκοβ Ale Epen Kammut άλη έπέν γαμμόυτ Kasen Ep Asbes xxxx en doses

| Ale Ep Ezzeiet                            | ähn en' negeier                          |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------|
| Mukummet Ep Tement                        | μουχουμμετ έπ' τημήμ                     |          |
| Il Cait Omuzes                            | ό καϊτ' ὅμουζης 3                        | 33       |
| Ale Ep Etterucut                          | άλη έπ' ήττερουκούτ                      |          |
| Meriem                                    | μέριεμ                                   |          |
| Aise                                      | αΐ σε                                    |          |
| Takeret                                   | τ×χ'ηρετ                                 |          |
| Marid e i di lei figli moglie di Vusesiet | μαρίδ και οι παίδες ἀυτής γυνή υουσεσϊέτ |          |
| Ales Karier                               | άλης χαριέρ 3                            | 6        |
| Vugchuer figlio di lacob                  | ύουγ πουερ ύιδε ζαπάβ                    |          |
| Sedukum Ep Vukatzar                       | σήδουχουμ ἐπ' υουχάτζαρ                  |          |
| Omur Elmusavat Ep Sulima                  | ομουρ έλμουσάυατ έπ' σουλειμά            |          |
| Kusein Ep Eleschar Ep Maniatz             | χουσέϊν ἐπ' ἐλέσκαρ ἐπ' μανιάτζ          |          |
| I figli di Altzuav Ep Avderrakma          | οί παίδες άλτζουαυ έπ' άυδερραχμά        |          |
| Thepit e il fratello suo Vulkut figli di  | θέπιτ και ό)                             | 37       |
| Kesem                                     | άδελφός αυτού υουλχουτ ὐιοί χέσημ        |          |
| Mukluf El Ucheł                           | μουχλούφ έλ εκήλ                         |          |
|                                           | (in arabo solo)                          |          |
| Omur                                      | (in greco solo) όμερ ανδρ ρπ ή           |          |
|                                           |                                          | 38<br>39 |
| Nicolao Nomothetes                        | vinchaos vouoditas 4                     |          |
| losef figlio di Gennet                    | ίωσήφ ὐιὸς γεγγέτ                        |          |
| Nicolao figlio di Leone                   | νικόλαος ύιδς λεόνος                     |          |
| Filippo figlio di Vuasit                  | φίλιππος ὐιὸς υουποίτ                    |          |
| Filippo figlio di Chalochyro              | φίλιππος ύιδς καλοκύρου                  |          |
| Avdel Cherem Ep Ise                       | αυδελ κερήμ επ' ίσε                      |          |
| Omur Epen Avdel Cherem                    | ομουρ επέν αυδελ κερήμ &                 | t        |
| Sidukum Ep Avdel Cherem                   | σίδουχουμ έπ αυδελ κερήμ                 |          |
| Mukep Ep Avdel Cherem                     | μουχή έπ' αυδελ περήμ                    |          |
| Mukluf Ep Avdel Cherem                    | μουχλούφ επ' αυδελ κερήμ                 |          |
| Semuel Ep Ise fratello di Avdel Cherem    | σεμουέλ έπ' ισε άδελφος αυδελ κερήμ      |          |
| Muses fratello di Ale                     | μουσες άδελρος άλη                       |          |
|                                           | '                                        |          |

| Kasen Epen Muse                   | χάσεν ἐπίν μουσε 42                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ales Ep Muse                      | άλη ἐπ' μούσε                                                     |
| Kasen Ep Kammut e il fratello suo | χάσεν έπ' χαμμέτ και ο άδελφος άυτου                              |
| Ale Stramb fratello di Iosef      | άλη στραμίβ υίδε ίωσήφ                                            |
| Ale                               | άλη                                                               |
| Avdel El Metznun                  | αυδέλλ έλ μετζνούν                                                |
| Vugchuer Epen Avdell              | υσύγκουερ έπεν αυδέλλ 43                                          |
| Theode                            | θεοδέ                                                             |
| Basilio figlio di Leone           | υασίλειος ὑιός λέονος                                             |
| Basilio                           | υπσίλειος                                                         |
| Tzafar                            | τζάφαρ                                                            |
| Rumverto                          | ρουμυέρτος                                                        |
| Ale                               | áln se                                                            |
| Muses fratello suo                | μούσες άδελφος άυτου                                              |
| Avdesseag                         | άυδεσσέαγ                                                         |
| Othmen                            | δθμέν                                                             |
| Vugchuer fratello di lui          | υούγχουερ άδελφός άυτου                                           |
| Omur fratello di lui              | ομερ άδελφος άυτου                                                |
| Zeidum Ep Kasem                   | ζεϊδούν ἐπ΄ κάσημ 45                                              |
| Kasem                             | χάσεν                                                             |
| Kammut fratello di lui            | χαμμόντ άδελφος άντου                                             |
| Avdel Kammut                      | άυδελ χαμμούτ                                                     |
| Mokluf                            | μοχλούφ                                                           |
| Omur e i fratelli suoi            | ομουρ και οι αδελφοι αυτου                                        |
| Kusein                            | χουσέιν 46                                                        |
|                                   | (in arabe solo)                                                   |
| Omur                              | (in greco solo) گلاعاله مُهْکُه کُرِد<br>پر مُهْکُه مُهُکِه کُرِد |

ROGERIO IN CRISTO DIO PIO PO-POLE, BIOZ, EN XU, OEU, ELZELH, Z Kby-TENTE RE E DEI CRISTIANI AIUTATO- TAIO'S PH' & KAI' TO N XPISTIANO N BOH-RE. θ0'Σ.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Platea de villanis cephaludi - nota villanorum assignatorum a Rege Rogerio ecclesiae post annum 1130 - araba et gracca.

Quesla è la celebre platea sopra accennata. Ved. pag. 53 (\$). Costa di tro pergamene Intessute tra loro con fili tagliati dalla stessa pelle. Alla estremità inferiore si osservano i fili di seta rossa inclinante al violaceo, onde pendeva il suggello. Manca una quarta pergamena al vertice, che era legata alla seconda e che ora è rimasta prima. Inguisachè non v'ha il principio, e prendendo a modello le altre pergamene intessute tra loro, la dimensione di quella che manca dovea essere in lunghezza tra 58 a 63 centim. Cinque sono le linee che sovrastano in arabo al testo del diploma. Si è perduto il dippiù; ma ciò assicura che l'intero diploma fu vergato in soto arabo e che i nomi furono grecamente interlineati. Tutta la platea forma una lunghezza di 183 centim. e 8 millim., cioè la prima è di 65 centim. e 3 millim., la seconda di 58 e 2 millim. e la terza di 62 e 3 millim. La larghezza è di 53 centim. Le linee sono regolarmente tirate e distano tra loro pressochè un centim. e 6 millin. Il carattere arabo è più crasso, Il greco in piccolo rotondo diplomatico. L'arabo è scritto da destra a sinistra, viceversa il greco che sta di sopra all'arabo.

Ogni linea contiene sei nomi; qualche volta ne contiene meno, e vi si osserva il vuoto; cosieche sembrano sei colonne distinte. Stando alle indicazioni che appresta il seguente diploma (num. 11); questa platea fu fatta sotto gli ordini del rinomato Giorgio di Antiochia nel febbraro del 1132. Attendiamo la pubblicazione della parte araba, che darà fuori il chiariss. prof. M. Amari, avendone fatta esemplazione nel settembre del 1860.

A compire le memorie sulla materia, aggiungo la seguente nota, ricavata dal codice compilato nel 1329 da Guglielmo di Mistretta. Ved. sopra pag. 52.

Fol. 10 retr. Collecta villanorum episcopatus cephaludensis.

Quamvis abrogata lex in utilitatem ceclesie fuerit primitus | promutgata, nimis tamen est eius noticia necessaria et salubris. | nec est utile ut eradatur de libris. Im10 mo penitus conservanda | ut quanta fuerit pia devocio statuentis ab in en studentibus | decernatur. Quamobrem cum sancte memoric Rogerius Rex Sicilie. | non solum cephaludensem ecclesiam largiflue rebus dotaverit. Immo | eciam et villanis qui
ob prelatorum negligenciam et potenciorum usur|pacionem sacrilegam et mutacionem dominii, nec non guerrarum | discrimina sunt libertatem adepti quamvis de eis
a aliqui. qua|dam libertate usurpata clerici facti sunt in eantem ecclesiam. Aliqui |
arma militaria usurpative susceperunt in regno et alibi ita quod villano|rum memoria
ipsius ecclesie nulla vel modica. aliqualiter habeatur. | Nihilominus originalium villanorum nomina ut quanta fuerit pre|dictl Regis donacio. Quantus honor ecclesie predicte a posteris | recolatur ad rei futuram memoriam. reperta in scriptis antiquis |
20 presenti opere renoventur. Quorum nomina sunt.

|    | problem opere renoveme | ••• | uotum momm   | in autor              |         |
|----|------------------------|-----|--------------|-----------------------|---------|
|    | bderrahamen banes      | ti  | xi ct dictas |                       |         |
|    | amec lupus             | ti  | viii         | oseph bichi           | ti viii |
|    | bderrahamen ben amar   | ti  | viil         | ulays                 | ti viii |
|    | amee frater antar      | ti  | viii         | idilza el banbaca     | ti viii |
| 25 | ucar benfellac         | ti  | vi           | bdclheft faber        | ti viii |
|    | isahamel               | ti  | viii         | ohumet ben sidehebn   | ti viii |
|    | ascn beinnema          | ti  | xii          | uzilzir de calas      | ti vi   |
|    | ugima ben moyb         | ti  | viii         | bdesseid carpenterius | ti vi   |

| Fol.[1    | obmes riaz           | ti    | xvi     | mone haulin                      |         | ti  | vi   |
|-----------|----------------------|-------|---------|----------------------------------|---------|-----|------|
| ase       | en zarcha            | ti    | vi      | mon laapsi                       |         | ti  | iv   |
| oli       | men bundau           | ti    | vi      | idilza bovak                     |         | ti  | iv   |
| lib       | uiacte               | ti    | vi      | cheres                           |         | ti  | vi   |
| 5 am      | ut bugatas           | ti    | viii    | lyas                             |         | ti  | vii  |
| us        | ein elül             | ti    | xii     | icolus coccarellus               |         | ti  | vii  |
| bd        | ella far             | ti    | x       | oseph elmabey                    |         | ti  | vi   |
| ula       | air ben mohuluf      | ti    | vi      | oseph ben hanes                  |         | ti  | viji |
| oli       | men ben baamar       | ti    | viii    | oseph ben elgidir                |         | ti  | vì   |
| 10 iso    | sandulu              | ti    | viii    | olimen ben bulkasen              |         | ti  | γi   |
| ayı       | non ben mohuluf      | ti    | viii    | anda maalla                      |         | ti  | vi   |
| bd        | elgany bugatas       | ti    | viii    | philippus cuvuriserius           |         | ti  | vii  |
| oal       | odillis tuazar       | ti    | ж       | thimen ben rays                  |         | ti  | riii |
| ee        | n nilzir             | ti    | iv      | amet ben maadile                 |         | ti  | vi   |
| 15 bd     | esseid bulbul        | ti    | viii    | idilza ben antar                 |         | ti  | vi   |
| sei       | n elgidik            | ti    | x       | thimen ben mila                  |         | ti  | vi   |
| ule       | fornarius            | ti    | vii     | ucher ben rays .                 |         | ti  | vi   |
| บโต       | asen carpinterius    | ti    | xx      | ibelcalaca ben amar              |         | ti  | vi   |
| ly        | tambur               | ti    | viii    | asem cauchet                     |         | ti  | vi   |
| 20 as     | em ben heleyi        | ti    | viii    | asinus ben muge                  |         | ti  | vi   |
| bd        | elmulu burays        | ti    | vi      | adelmise ben gund                |         | ti  | vi   |
| ob        | umet osbernu         | ti    | viii    | moz ben meib                     |         | ti  | vi   |
| thi       | men lascak           | 1i    | vi      | thimen malli                     |         | ۱i  | viii |
| be        | d                    | ti    | iv      | asimus ben elgidir               |         | ti  | τi   |
| 23 am     | et elgurab           | ti    | iv      | iahen ben bulkasen               |         | ti  | vi   |
| bde       | elganus turus        | ti    |         | ohumet clavikus                  |         | ti  | vi   |
| use       | cinen                | 1i    | vi      | ohumet barisanus                 |         | ti  | vi   |
| asi       | mus ben rays         | ti    | viii    | icien                            |         | ti  | vi   |
| ise       | cognatus lianes      | li    | iv      | use turus                        |         | ŧi  | vi   |
| 30 bd     | elia ben eylel       | ti    | vi      | sein marahen                     |         | ti  | iv   |
|           | komor                |       | xii     | ulufe                            |         | ti  | ٧i   |
| bd        | elaac rays           |       | viii    | asen ben muse                    |         | ti  |      |
|           | uluf frater cius     |       | viii    | erbeb                            |         | ti  | vi   |
| ell       | et                   | ti    | vi      | smael mudibus                    |         | ti  | γi   |
| " Water 1 | Innaguiagua sara dia | lanum | sillane | mm dahat diatas sisanti snaftwan | In ange | -44 |      |

Retro Unusquisque vero dictorum villanorum dabat dietas vigenti quasturo. In angariis et collectis, a kalendis augusti secundo indictionis | vel aliarum indictionum. In summa tarenos sexcentos triginta. | De villanis esteris, De villanis civitatensibus qui fue|runt tria millia octuaginta octo recipiebat ecclesia in | dupplum pro quibus villanis compensati sunt iudei et ibi dictiur.

## III.

εχμ'. Μάρτιος, Δίνδ. αρλβ'. Μάρτιος, Δίνδ. 6640. Marzo. X indiz. (Costantinop.), 1132. Marzo. X indiz. (Romana).

| 1  |                                      | Qui prestandis vacat beneficiis et<br>deo gratus exsistit et ab hominibus | 1 |
|----|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|
|    | duβρώποις έπαινετός. ὁ δὲ τουτο δυτω | approbatur. Ad hec autem operanda                                         |   |
|    |                                      | decet hominem duci recta et gratuita                                      |   |
| 2  |                                      | voluntate quoniam hac de causa   si-                                      | Z |
|    |                                      | cut semper creator deus in talibus                                        |   |
|    | κινησθείς, ώς άνθρωπος μέν δοξολογή- | gloriatur. anime fidelium ab inimici                                      |   |
|    |                                      | laqueis excerpuntur atque hominum                                         |   |
|    |                                      | fit ad celos ascensus et angelorum                                        |   |
|    |                                      | ad terras descensus qui comuni pre-                                       |   |
| 3  |                                      | conio deo student summo plaudere                                          | 3 |
| _  |                                      | conditori. His quoque et aliis deo                                        |   |
|    |                                      |                                                                           |   |
|    |                                      | serviendi generibus et insidie dia-                                       |   |
|    |                                      | bolice profugantur et xpianum no-                                         |   |
| į. | μέν                                  | men integre observatur et palriter                                        | å |
|    |                                      | scripta (seeptra) imperialia roboran-                                     |   |

5

|    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | σκήπτρα βασιλικά και στηρίζωνται. και<br>νικῶσι μὲν οι τουτων τές ἡνίας δεξια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tur atque vigore suscipiunt quibus celitus est commissa imperandi po- |
|    | singut per of tooter in this orgin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | testas et frena regiminis optinendi.                                  |
| 5  | dytapota,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Qui vero his deo serviendi   modis                                    |
| •  | καί κακοτροπία, μὶ τοις ποσίν ἀυτών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | colla non subdunt vincuntur et pe-                                    |
|    | έ ι' τούς ἀυχένας κλίναι ά-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nitus annullantur et inviti cum tur-                                  |
|    | νέχωνται, άλλ άποντες παι' μετ αισχύ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pitudine subiugantur nec qui hec                                      |
|    | yns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | agere recuset propria voluntate deo                                   |
| £  | πολύ μᾶλλον καί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | parere dignoscitur   vel hominibus                                    |
| ď  | Βεὸν θεραπέυει, και ανβρώπους διέγεί-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | complacere. Qua propter ego Rogerius                                  |
|    | ρει πρό έπαινον; και πάντως, τάυτα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rex potens in xeo et fidelissimus hec                                 |
|    | καί εγώγε ό εν χριστώ τω Βεώ ευ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | predicta non ignorans una cum aliis                                   |
|    | were exacted as Xbrotm to hem so.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| -  | άλλοις ά, τοις απάνταν έξάδεται στό-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | χριαnis qui ea ore fideli et devoto [                                 |
| •  | שמלו, אמו שמטי ביתולאס בצמפרמו פרס-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | profitentur feci edificari templum epi-                               |
|    | των υάβρων είς τόπον λεγόμενον κε-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | scopatus ab initio fundationis sue in                                 |
|    | φαλ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | loco qui dicitur cephaludum in no-                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mine et honore salvatoris ad gloriam                                  |
| 8  | The state of the s | dei et salvationem hominum   nec in                                   |
|    | δε σωτηρίαν ανεγείρας, ου μέχρι τού-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hoc tantum stetit desiderium meum                                     |
|    | του την έφεσιν έστησα, ατελές γάρ άν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | quum bonum hoc non esset integre                                      |
|    | ήν όυτω ταγαθόν, άλλά και πρό ταυ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | adimpletum. Sed dedi predicte ec-                                     |
|    | την τήν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | clesie episcopali cum aliis necessa-                                  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | riis homines que proprio nomine                                       |
| 9  | ανβρώπους απεδαρησαμην, οσοι και ώς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in platia alia conscribuntur et cum                                   |
|    | <ul><li>อ๋เวเ็บ ฮ๋บ τῆ πλατεία ฮ๋บ ทํ κα-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | his etiam dedi ei terras in loco qui                                  |
|    | Β'ένος τουνομα έγγράφας περιφέρεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | dicitur mutata de quibus terris di-                                   |
|    | πρό τούτοις, κα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | visio et determinatio in hoc sigillo                                  |
| 10 | The state of the s | continetur.   Incipit enim a via ubi                                  |
|    | σμός ούτως έστίν                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | est quadruvium unde procedit via                                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | que ducit petraliam et castronovum                                    |
|    | ται ἀπὸ τῆς σταυρατῆς ὁδοῦ, ἀφ' ἦς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | et biccarum et panormum et hic est                                    |
|    | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | finis eiusdem divisionis a parte o-                                   |
| 11 | . Ι απέρχεται είς τε το καστρονόβον,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rijentis, inde descendit per vallem                                   |
|    | nai votnoy, nai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | respicientem ad occidentem et hec                                     |
|    | χει τὸ τέλος του                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vallis est versus orientem de casali                                  |
|    | τοιόυτου διάχαρισμού, έκ του άνκτο-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sankeci et descendit sicut predictum                                  |
|    | K:X00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | est ad occidentem usque ad collem                                     |

|    | - 42                                         | 25 —                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | υπθεία ὑπάρχει κατά άνατ                     | super man <sub>i</sub> dram zumac et inde a- 12<br>scendit per semitam respiciendo ad<br>occidentem usque ad viam qua ve-<br>niturab agrigento, et sabuco, et ducit |
| 13 | του υουνδυ                                   | panormum. Inde dividitur predicta<br>semita et   descendit ad occidentem 13<br>usque ad vallem ubi est quidam vallo                                                 |
|    |                                              | et preterit vallonem ipsum et ascen-<br>dit per vallem usque ad portam que<br>dicitur rupes cervorum et predicta                                                    |
| 14 | τέρχεται κατα δύστυ μέχρι είς<br>την καπετακ | rupes   est a parte meridiei in ipsis 14<br>terris et de casali quod nominatur<br>rahal ray. A predicta autem rupe re-                                              |
|    |                                              | vertilur respiciendo ad orientem et<br>preterit vallonem et ascendit per l                                                                                          |
| 15 | - בא זפאים מסעמות או צפר עפר עסר בא האו אמר  | serram usque ad rupem que dicitur 13                                                                                                                                |
|    | ταυαίνη                                      | themum et inde dividit terras per me-                                                                                                                               |
| 16 |                                              | dium usque ad verticem excelsi mon-                                                                                                                                 |
|    | ότ ίκα νέθεκμονό ός πρό ότ νήςδνκη οτ        | tis qui respicit super casale rahal                                                                                                                                 |
|    | με                                           | ray et est iste mons   a parte meri- 16                                                                                                                             |
| 17 |                                              | diei in prefato casali, et inde de-                                                                                                                                 |
|    | τεμμέμ. κακείθεν ισχίζει τα χα               | scendit per serram ad gar gazun et                                                                                                                                  |
|    |                                              | quot aque descendunt a parte orien-                                                                                                                                 |
|    |                                              | tis sunt episcopatus, et quot aque                                                                                                                                  |
| 18 | χαρίου, εκεί Ξεν δέ κα-                      | descendunt a parte   occidentis sunt 17                                                                                                                             |
|    | τέρχεται τήν                                 | Luce de melli. Inde descendit usque                                                                                                                                 |
|    |                                              | ad vallonem respicientem ab oriente                                                                                                                                 |
|    |                                              | gar gazun et ille vallo recipit aquam                                                                                                                               |
|    |                                              | descendentem a fonte qui est in ca-                                                                                                                                 |
| 19 | νεζίεκα . ή κκιμ έδ καυοκ                    | sali rahal   ray et inde preterit val- 18                                                                                                                           |
|    | <b>κατέρχεται</b>                            | lonem usque ad vallem prope exi-                                                                                                                                    |
|    |                                              | stentem et ascendit vallis ipsa ad o-                                                                                                                               |
|    |                                              | rientem rahal ray usque ad verti-                                                                                                                                   |
|    |                                              | cem montis qui est in capite pre-                                                                                                                                   |
| 20 |                                              | dicte vallis ascendendo per   montem 19                                                                                                                             |
|    | หละ ธังอเมือง อีเม็สองม                      | ipsum usque ad pedem montis qui                                                                                                                                     |
|    |                                              | est super fontem rahal ray et inde                                                                                                                                  |
|    |                                              | vadit ad parvam vallem que ascendit                                                                                                                                 |

|    |                                     | usque ad magnam viam qua venitur                                         |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 21 | του υουνου του όντο είς             | petralia   scilicet in loco qui dicitur 20                               |
|    | τήν κεφαλήν τής                     | hager ben challuf et inde vadit ad                                       |
|    |                                     | viam usque ad campum a parte orien-                                      |
|    |                                     | tis ad fontem qui dicitur ayn larneb                                     |
|    |                                     | et descendit per vallem que est a                                        |
| 22 | δίδει είς την μικράν υα-            | parte meri diei usque ad hager men- 21                                   |
|    | Seizv T                             | gel et usque ad haiar lifac descen-                                      |
| 23 | 1 δον                               | dendo per vallem ipsam usque ad                                          |
|    | άχρι της πεδίαδος ήγουν του κα      | flumen tortum, et inde descendit per                                     |
|    |                                     | flumen ipsum usque ad pantanum                                           |
|    |                                     | quod est in parte   orientis ad chan- 22                                 |
| 24 | χϊτζαρ έλλιφαγ'.                    | dac harse et usque ad viam que est ab                                    |
| ,  | Katepyouevn auth                    | oriente in monte excelso et inde pre-                                    |
|    |                                     | terit per viam viam usque ad viam qua-                                   |
|    |                                     | druvii unde incepit predicta divisa                                      |
| 25 | μέχρι της οδου της ουσης είς τὸν    | et ita concluditur supradicta divisa. 23                                 |
|    | άνατολίκον μερ                      | Hec predicta determinavit amiratus                                       |
|    | ar-totallor pacp , ,                | amiratorum georgius qui preerat toti                                     |
|    | , ,                                 | regno meo cum omnibus aliis qui                                          |
| ıc | ,   δε περϊώρισατο μεν.             | cum eo ibi presentes   fuerunt quorum 24                                 |
| .0 | ύ παντί τῶ κράτει , ,               | nomina hec sunt. Robertus de mel-                                        |
|    | O WILDER TO REPORTER                | lia. Guarnerius britto. Picottus. Lu-                                    |
|    | , ,                                 | cas. Riccardus de castronovo. Rob-                                       |
|    | , . ,                               | bertus de Almanesca. David de roma.                                      |
| 27 | πικόττ . λουκάς ρικ-                | Robbertus guastinel. Nicolaus de bu- 25                                  |
| 21 | κάρδος του καστρονό,                | ton. Amelinus filius Robberti. Ioan-                                     |
|    | xxpoos του xxστρονο,                | nes de la barba, loannes de carinis.                                     |
|    | , , , , , ,                         |                                                                          |
|    | ,                                   | Stephanus planellus. Guillelmus de<br>branc. Riccardus de fusco. Riccar- |
|    |                                     |                                                                          |
| 28 |                                     | dus de   sancto germano. Guillelmus 26                                   |
|    | γουλιάλμος δε υλ , .                | de carinis. Algerius filius Riccardi.                                    |
|    |                                     | Gaitus zicciri. Philippus de senescal-                                   |
|    | , , ,                               | co. Iordanus Gaitus Bunfadal. Guido.                                     |
| 29 |                                     | notarius Nicolaus. Othemm   ben 27                                       |
|    | δάνης. ὁ κάϊτος βουλφάδαλ. γίδος. ὁ | chiminie. Bucher filius rasun. Gai-                                      |
|    | νοτάριος γιασλ <b>»</b>             |                                                                          |
|    |                                     | ossen filius othemm. Assen de mes-                                       |

|    |                                          | susina. Sallem filius Corray. Abdel-         |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 30 | μουσσουρίαν. σελλέμ ὐιὐς                 | mume   filius mezic. Othemm filius 28        |
|    | έλκουραϊ                                 | mesus, cheteb luseph. Hec autem om-          |
|    |                                          | nia supradicta confirmat excellentia         |
|    |                                          | nostra sancte ecclesie cephaludensi          |
|    |                                          | presenti scripto sigillato, et precipit   29 |
| 31 | πρό τπυτην την ευώγη επίσκοκον του       | omnibus tam maioribus quam mi-               |
|    | σατήρος φημέ δή                          | noribus qui predictis terris vicini          |
|    |                                          | existunt. et qui a terris ipsis elon-        |
|    |                                          | gantur quod nullam lesionem vel              |
| 32 | nxi µi-                                  | impedimentum inducere   audeant 30           |
| -  | κροίς. γειτνιώσι τέ τουτοις και μακραν   | predicte ecclesie super predicto dono        |
|    | Appress for the real formers were pumper | nostro, neque attentent etiam palmum         |
|    |                                          | unum usurpare de toto ipsius ec-             |
|    |                                          | clesie tenimento. Scituri enim sint          |
|    | μίσει ένέως και ' μέχρι σπι-             | omnes   qui hec facere attemptave - 31       |
| 33 | Dauls γης απ' λυτύν ούν                  | rint quod non modicam penam et               |
|    | Jamis yas an autor dur                   | iacturam rerum suarum et exilium             |
|    |                                          | sustinebunt. Hec autem omnia fide-           |
|    |                                          |                                              |
|    |                                          | iubeo ego quod integre observabun-           |
| 34 | τε κράτους ήμαν, υποστήσονται            | tur   ab heredibus et successoribus 32       |
|    | άλλα δη καί παρα                         | meis et quod perpetua defensio ab            |
|    | · · · · · · · · · · · ·                  | eis inpendetur predicte ecclesie in          |
|    |                                          | loco et persona nostra. Preterea dedi        |
|    |                                          | eidem ecclesie mandram unam que              |
| 35 | της επίσκοπης, ώς ανωτέρω είρηται,       | est ultra flumen tortum que transit 33       |
|    | μέχρις αν καί                            | predictos terminos quoniam non po-           |
|    |                                          | tuit infra ipsam divisam contineri.          |
|    |                                          | Nec tamen ecclesia ipsa occasione            |
| 36 | μι' δυνατόν πε-                          | illius mandre querat   terras alias vel 34   |
|    | ρίκλεισθήναι έστυθι άλλα μι' έχει .      | pascua ultra divisam sed sola ipsa           |
|    |                                          | mandra sit contenta. Istas itaque di-        |
| 37 | μέν οὐν άνατέρω περϊόρισμον έποίησεν     | visas fecit Georgius amiratus amira-         |
|    | ο τῶν ἀ                                  | torum mense februarii. Ind. x et 35          |
|    |                                          | villani dati ipsi ecclesie sunt in pla-      |
| 38 | σι γεγραμμένοι. ἐπῖ τούτω δὲ             | tia scripta litteris grecis et sarrace-      |
|    | και προ περισ                            | nicis. Super hec autem ad veridicam          |
|    |                                          | confirmationem et maiorem securi-            |
|    |                                          |                                              |
|    |                                          |                                              |

Sul rovescio della pergamena greca si legge:

Instrumentum antiquum graeco idiomate conscriptum.

Z. n. 4.

N. 2, 1132.

Sul rovescio della pergamena latina si legge:

Copia del privilegio del Re Ruggiero dove designa la diocesi e la sua concessione nell'anno della creazione del mondo 6640 mense marci indic. x dove cita la nota dei villani sono in lingua greca e saracena.

Factu est per me.

Regis Rogerii privilegio assegnazione di termini di terre.

N. 2, 1132.

La pergamena greca è un frantume. Manca di un'intera striscia longitudinale, e quel che rimane ha lunghezza centim. 62 e larghezza 42 e 5 millim, e ciò sino al xxi centim, di lunghezza. Dal xxi in poi la larghezza è pressochè di 17 centim, il resto non v'ha, divorato dalla corrosione. Le linee regolarmente tirate equidistano 2 centim. Il carattere è rotondo diplomatico.

La pergamena latina è lunga 97 centim., larga 43 e 5 millim. Le linee equidistano un centim. e 3 millim. Il carattere è del xu secolo, non v'ha suggello o altri segni officiali. Alla versione italiana ho supplito con questa versione latina, la quale al certo non fa riupiangere l'autografo.

#### IV.

6640. Marzo. X indiz. (Costantinop.). 1132. Marzo. X indiz. (Romana).

- Privilegium domini Regis Rogerii grecum et saracenicum indultum Ecclesie Cephaludi de verbo ad verbum translatatum sicut in subsequentibus continetur.
- 2 Set non solum super hiis que iam antiquitus maiestas nostra episcopatui quem per nos ab ipsis fundamentis ereximus sub nomine Salva-
- 3 toris in Cephaludo dedit conflenti fuimus neque sacietatem accipimus in hiis in quibus divinam maiestatem novimus gratulari, verum etiam su-
- 4 per hiis et que in presenti sigillo nostro scripta sunt do|namus episcopatui ad honorem et gloriam suam. et firmamus ac potestatem damus
- atque concedimus. In primis de portu tunnariam et totam piscariam ma-5 ris ad opus suum et eorum | qui sunt in eo. et propria navigia sua et
- ipsas honorandas, de propriis laboranciís suis et omnem fructum anima- 6 lium suorum ut ex toto inde iustitiam dare | non teneantur neque eundo
- neque redeundo neque in porta cephaludi neque in aliis. Et ista navigia 7 quibus concessa sunt ista non longius vadant | nisi usque amalfiam. Navi-
- gia etiam que vadunt et veniunt a batnearia Cephaludum et a Cephaludo
- 8 ad Balneariam. nullum ius ex toto solvere cogantur [ neque in portu Cephaludi neque alibi. Et de hiis que deferunt habitatores Cephaludi pro
- 9 cibis eorum sive ligna ad construendas et edificandas | domos eorum nullum ius in portu Cephaludi tribuant. De hiis vero que detulerint
- 10 tamquam mercatores sive sint extranei sive habitatores Cephaludi | sive

in navigiis extraneis sive ecclesie, tribuant de hiis ipsi iusticias curie, de mercimoniis autem que fiunt et vendunt intus in Cephaludo episcopatus 11 idem | accipiat ab omnibus hiis pactas et debitas iusticias sicut nostri accipiunt in platea thermarum. Similiter concedimus episcopatui de om-12 nibus navigiis que veniunt | illuc et vadunt et transeunt et ponunt in portu anchora, ut ipse inde habeat anchoraticum. Set et omnia quecumque 13 de propriis monasteriis sive casalibus et rebus | propriis et de propriis laboranciis et fructibus animalium vel de calabria in siciliam deferent vel de sicilia in calabria ad opus Balnearie et Cephaludi pro hiis nullam | 14 iusticiam neque anchoraticum vel portagium in nullo loco, et de terra nullam decimam tribuant vel aliquam iusticiam, set de hiis omnibus sint li-15 beri. Hec omnia ergo | supradonata et concessa a nostra benigna et a deo coronata maiestate in hoc divino episcopatu qui nominatur sub nomine 16 Salvatoris nullus de hiis omnibus qui sunt | sub manu magestatis nostre sit ausus contraire vel disturbare vel modicum quid movere. Sciturus sub-17 tiliter quod si aliter ausus fuerit facere recipiet cog nicionem asperitatem indignacionis magestatis nostre. Set eredes et successores nostros equaliter precipimus observare hoc sigillum postrum in omnibus et defen-18 dere pro parte episcopatus usque in fine seculorum. Si aliquis homo malus maliciosus et tortuosus ausus fuerit aliquo tempore adversare predicto 19 episcopatui in aliquo | de hiis que subscripta sunt et concessa a nobis per

- ka Nos Ioannes Maltensis episcopus fatemur vidisse autenticum. de verbo ad verbum sicut superius continetur et ad testimonium sigillum nostrum posuimus in presenti scripto.

presens sigillum. Super hoc ad abundaciorem fidelitatem et confirmacionem 20 omnium bullatum est hoc scripțum bulla plumbea nostre magestatis. In

- 23 
  Nos Capitulum Panormi fatemur vidisse auttenticum de verbo ad verbum sicut superius continetur. et ad testimonium sigillum nostrum posuimus in presenti scripto.
- 24 \(\frac{1}{24}\) Ego Rogerius abbas sancti loannis heremitarum panormi fatemur vidisse auttenticum de verbo ad verbum sicut superius continetur et ad testimonium sigillum nostrum posuimus in presenti scripto.

Pergamena lunga 36 centim., larga 32. Le lince regolate equidistano un centim. Il carattere è rotondo piccolo diplomatico, All'estremità inferiore vi ha il segno dei fili, d'onde pendevano quattro diversi suggelli appesi in punti separati. Manca l'autografo.

## HI.

εχνε'. "Αυγουστος. ΔΙ Ινδ. αρμή. "Αυγουστος. ΔΙ Ινδ.

6656. Agosto, XI indiz. (Costantinop.). 1148. Agosto, XI indiz. (Romana).

Εν έτι ςχνς ινδικτιώνος τα αυ-Nell'anno 6656 della indizione xi 2 γούστου μηνός : : : : : : | στι (1) ὁ πᾶνnel mese di agosto è stato consacrato σέυαστος, γαῶς του (μεγάλου) μάρτυρος il venerabilissimo tempio del Megalo-3 (ή) πόνονως, διά γιρος του άγιστάτου στέ-Martire Iconono per mano del san- Φανου (ἐπισκόπου) μιλίτου. ἐπικρατοῦνtissimo Stefano vescovo di Milito: pos-5 τος (τίς διάκρατίσεως γαμελίνου) γαστεsedendo il territorio Kamelino Gastenel νέλ. και η ἀυτου χριστι(ανοτάτη σύνυιος e la sua cristianissima consorte Li-6 κύρα λιτίτζια) | οιτίνες αμφιέροσαν, ης titzia, i quali lo concessero alla santa (την αγίαν του θεου έκκλησίαν κραττε· chiesa di Dio di Gratteri rinnovata 7 piou) [xvxxeyio3ioxv. xar exloyiy xai tou per elezione anche di loro figlio Gu-8 ὐιου αυτών (γουλι) | άλμε, έμπροτις, εglielmo. Primieramente vi abbiamo concesso ciò che ha posseduto, il pri-9 στέρκαμεν αυτου (ἄπερ έ) | πεκρατι το πρότερον χοράφιον (και αμπελιον.) και:: miero podere, e una vigna e li abbia-10 : | δαν ης την εξουσίαν. αυτου, και πρός mo posto in potere suo e per som-11 (επι)ρεσίαν (τῆς ἐκ) κλησίας ήγονως, καί ministrazione della chiesa di S. Igo-12 ἐπροσθέσαμεν αυτου και το (χωρά) φιον no. E abbiamo aggiuntovi ancora il

το επιλεγώμενον χιμμεσις. ώς (καταυέν- podere denominato Kimmesi; come 13 γει) | εως τὸ χὰντάκη, ὡς και το ἐκρά- discende sino al Kantache. Come an-14 τοικα | ύπι τις έμις εξουσίας. έως τάνε- che l'ho posseduto sotto la mia po-15 προτάφια. (καί) κατευέννει ὑπάτεαδα (2) testà sino ai necrotafii. E discende 16 ης τον ποταμον. (και ανευέννει) | ής τά nella pianura sino al fiume e ascende τρία σικαμινα, και' συνκλει'ηστο (άλλον sino alli tre Sicamini e si è conclusa 17 μέρος) | και ταύτα έδωκα καγώ χαμιλι- l'altra parte. E queste cose ho dato 18 (νος και ή ε | μις σύνυιος κυρα (λιτίτ- io Kamelino e la mia consorte si-19 ζια) και' ὁ κυρις γο(υλιάλμος) | κα- gnora Lititzia e il messer Gualielmo τενόπιον πιστον μαρτυραν. Εραουλ τίς alla presenza di testimoni degni di 20 ρόκασι (μάρτυρ) | 🔀 γαρινός ο αδελφος fede. Raul di Rocasi testimone. Ga-21 αυτε 🔀 γουλιάλμος | (ανέψιος) αυ- rino fratello di lui. Guglielmo cu-22 του μάρτυρ 📉 οταρτος του κα | λατου- gino di lui testimone. Otarto di Calaυουθουρου μάρτυρ 🔀 ροπέρτος ο αδελ- tabuturo testimone. Roperto fratello 23 φος αυτου μάρτυρ | 📉 πενεδίττος του di lui testimone. Peneditto di Cefaκεφαλά μάρτυρ 🔀 (ρογεριος ο και αδελ- là testimone. Rogerio fratello della φος κυρας λιτίτζιας μάρτυρ) 🔀 και ήορ- signora Lititzia testimone. E Gior-24 δάνης | του::::::: μάρτυρ 🔀 ρο- dano . . . . . . testimone. Rogeri 25 γερις : ισινι : : : | (και ο κυρις) στέφα- .isini . . . e il messer Stefano vescovo 26 νος ὁ επίσχοπος του μιλίτου λεον ϊερευς di Milito. Leone sacerdote Panormitaπανορμίτις ό και' γράξας. no che anche ha vergato la scrittura,

Sul rovescio della pergamena:

Charta antiqua graece conscripta pro Ecclesia S. Iconii Gratterii.

De divisionibus sancti yconij.

Qualiter ipsam ecclesiam dederunt domina Adelicia — vir eius Anelicius.

Z, n. 5, 1148, n. 3.

Pergamena lunga centim. 29, larga 12 e 3 millim. Le linee equidistano un centimetro e la scrittura comincia dal 11 centim. e 5 millim. di lunghezza e si distende dal sinistro all'orlo destro. Il carattere era piutosto elegante e nitido, ma l'inchiostro è totalmente sbiadito e agli orli interamente scomparso. Ho supplito dove e come lio creduto usando le parentesi. Non vi ha segno di suggello pendente.

(1) Credo poter supplies (ἐνθρον)σα. Ved. Du-Fresne, glossar. ἐνγρονίζειν, ἐνγρονίζειν ecclesiam dedicare. ἐνγρονίκου dedicatio ecclesiae.

(2) 'υπατεάδα. Si può leggere anche 'υπαγεάδα. Credo 'υπατεάδα corrollamente da πλατεία per pianura.

# VI.

εχξέ. Δεκέμβρισε, β'. Π ίνδ. apre', Assémbrios, B'. IIII ivo. 6665. Dicembre, 2. V indiz. (Costantinop.). 1156. Dicembre, 2, IV indiz. (Romana).

κεν ονόματι του πατρός και' τε υικ και τε άγιε πνεύματος:

¥ σίγνο γειρός κυρου όδδάςδου. και τερρέρη (1) της χώρας (2) | ά το σίγνον του τιμίου σταυρου οίκεια χειρί ἀυτόν | καθύπογρά Lavres σύν της συμβίου άυ-3 του έμμας | την παρούσαν έγγραφον. άπογή ἀπόταγήν και | τελείαν διάπρασιν, τυθέμεθα, και ποιώμεν εξκούσιον abbiamo nosto e facciamo di nostro ήμων τη γνώμη, και οίκεια τη προ|κί- libero animo e deliberazione e non ρέσει, καὶ οὺκ εκπιώμεν τὸ παράπαν ά]- facciamo onninamente per necessità, νάγκης, ή βίκς, ή δόλου, ή γλέυες, ή ο violenza o dolo o frode o malizia e 10 ραδιόργίας | φάγατου τε άγνοίας, καί per ignoranza di fatto e fuori giuδικολογίας έκτος. | ότι ὁ πολὸν έκδικος diciaria; poichè chi vende legale è

In nome del padre e del figlio e dello Spirito Santo.

Segno della mano di messer Oddardo e Terreri della terra di ec. il segno della onorabile croce di propria mano sottoscritto una alla sua consorte Emma, la presente scrittura, apoca, quietanza e perfetta vendita έστιν, και ὁ άγχεράζεν άναμοι | βολής e colui che compra conosce di comέκ του πολούντος άγκράζαν είδεν, όθεν prare senza ambiguità da chi vende:

φενόμε Σα ήμε το οι προγεγραμμένοι κύ- d'onde compariamo noi soprascritti 13 γυνής χυρκς έμμας. πολούν τα προς σέ moglie signora Emma di vendere a θολαμαιε (3) τους οίκους ήμαν, όπου 3- lomeo le case nostre dove sono con 20 πχρουσιν κεκολλυμένα μετά του | οί- tigoto congiunti. La fabbrica della αὐντῆς όδου τῆς ἐισόδου τῶν οἶκων | καί strada, che è nella entrata della casa. 25 πο | χείρας αυτου είς τάς έμας, έποιή- prezzo dalle mani sue nelle nostre, σαμέν άυτε | τελείαν και πληρεστάτην cosi gli abbiamo fatto perfetta e pie-Γα, 11 πράσιν, του έχειν αυτους από την σή- nissima vendita. Ad averla dal giorμερον ημέραν και άραν. πουλην χαρί- no e dall'ora di oggi. Venderla, doζην Ι και άνταλλάττην και είς πρίκαν narla e permutarla e gratis darla come διδάναι, ός ὁ | κύρους και' την ἀυτου padrone e la proprietà di essa da έξουσίαν παρ ύμων είληφοτές. | και' ή noi avendo ricevuta. E se taluno comτις φοραθή παρανοχλών, ή έμποδίζων 5 ήτε ης μετάμελον έλβόν, είς τιν άυτην πράσιν, Ι σχή το ανάθεμα παρά πατρός και ύτου και άγιου πνεύματος | και τα έξής. ζημιούσθω καί είς το δεμόσιον νομίσματα | τριάκοντα έξ. και ή-Βουτα, στεργείν και έμμένειν την | παρούσαν πράτιν, ός ὑπάρχει άρτίας παρ' 10 ύμεν | ότι τένια έποιήταμεν, έμπροσθεν ευλαβετιά την ϊέρεων και καλλι στευώμενων γερόντων | και πιστωτάτων μαρτύρων. έν α:- (5),

H lohannes presbyter lonbardus testi sum.

¥Ego Guarnerius canonicus sancti Petri de | sclafa interfui et confirmo.

ρος όδολρδος | τερρέριος σύν της έμης messer Oddardo Terrerio colla mia τὸν χυριν πρευετε πέτρον του άγίου βας |- te messer prete Pietro di S. Bartoπάργει συν | του οίκου του στρατηγου la casa dello stratigoto Gaito Kuseen κάι η χουσέην, είς | χρυσούν ταρια per tari trenta d'oro, I confini poi τριάκόσια, τὰ δέ συνόρια τῶν | οἴκαν ὑ- delle case sono colla casa dello straκου του στρατηγού τον τείγείον ύπάρ- casa che è congiunta sono le mura delle γουν τε Ι οίκου τα δετιχεία τον οίκων case di oriente e di settentrione e di της αναιολής. | και άρκτρου, και της occidente. La fabbrica propria della δύτεως, οίκεικ (4) τῶν το χαν τα τύχεία casa sono le mura che confinano colla ώς ἀπολάυαμεν το δίκαιον τήμιμαν α- E siccome abbiamo ricevuto il giusto parirà reo di perturbarlo o impedirlo o di esser venuto a pentimento di siffatta vendita, si obbia l'anatema dal padre e dal figlio e dallo Spirito santo ecc. e sia condannato in pro del fisco a trentasei numismi. E cosi stia ferma e rimanga la presente vendita, come ora lo è la di noi mercė; perchè queste cose abbiamo fatto alla presenza di religiosissimi sacerdoti ed egregiissimi seniori e di fede degnissimi testimoni.

Ego Bartholomeus sacerdos huius | cartule testis.

¥ σχ3αρίνος μαρτυρόν ὑπεγρα↓εν \* עסקניבוס עסומוז לי

¥ πέτρος ↓υχρός μαρτυρυπεγρα↓α, Α τό τορές σουλάριος μαρτυρ υπεγρα-

la. Η μανουήλ μαρτυρ, καί άυτη ή αγαρασία άπο τε τερ-

δουλίας έπτο ύπαρχε:. Η πρεπερής βοργιος (6) μαρτυρ Η ρα-

Tanchedus sacerdoti testes. ¿γράφη δια χειρος νοταριου φιλιππου το- per mano di notaro Filippo Tovecte υεκτης | ιέρεος, έν ετει ε χ ξε ινδικτιώνος sacerdote, l'anno 6665, indizione v ε ημερας β είς τον μήνα δεκεμυριον \* addi 2 del mese di dicembre.

Sabarino testimoniando ha sottoscritto la onorabile croce.

Pietro Psychrò testimone soscritto. Giosfre Sulario testimone mi sono sottoscritto. Manuele testimone.

E questa è la compra da Terreτέριου έκ τού-ου έλευθερα έκ πασης rio. E quindi libera di ogni servitù sussiste.

Preperes Borgios testimone. Ranaldo νάλδος ρουγουλλυτος μαρτυρ υπεγρα 4 Rugulluto testimone sottoscritto.

È stato scritto

Quest'atto si è ricavato da uno dei tre codici in pergamena (cioè n. 1). È in picciolo formato, costa di pag. 16, non ha frontispicio e coperta, contiene la esemplazione di pochi diplomi, greco il solo soprainserto, e la scrittura è del secolo xui.

Nella parte inferiore della prima pagina sta scritto in carattere antico misto a più moderno:

> Libellus octo paginarum continens instrumenta, et acta diversa antiqua An. A. 1157, Bosone Episcopo Cephalud. 1167 cioè. Willelmo ti Regnante 1171, 1173, 1175,

Sopra si è detto, ved. pag. 32, che i codici in pergamena recuperati nella sopraîntendenza generale degli archivi în Palermo dallo archivio vescovile di Cefalù surono tre; uno questo qui accennato, un altro che ricorderemo più sotto nelle osservazioni al num, vm. ed è di 38 pagine, e l'ultimo più importante è quello formato per opera di Tommaso di Butera vescovo di Cefatú nel 1329 e costa in tutto di pag. 120, oltre le prime tre che sono senza numerazione.

I primi due contengono esemplato un diploma greco per ciascuno; cioè num. vi e viu della presente serie, e l'ultimo ha la parte latina del diploma num. x.

(1) Teppépa. Sembra accennare a cognome, come si è avvertito sopra n. 1 di questa serie, ved. pag. 410 (8). In quest'atto due volte incontra la medesima parola. In primo luogo stando scritto όδοάρδου, και τερρέρη της χώρας pare, toglia dirsi di Oddardo e terrazzano del comune di ecc. In secondo (linea 14) κύρος όδδάρδος τερρέριος, messer Oddardo Terrerio si accenna evidentemente a cognome. In un diploma del 1096 appartenente alla chiesa di Messina e che pubblicherò fra non guari vi ha upia rodo re epoble vai role i pia vi refreque, tanto i miei sacerdoti, quanto dei miei terrerii, cioè dei soggetti alla mia giurisdizione feudale; ms. della Biblioteca Com. di Palermo. Qq. 114, fol. 319 retro, linea 12 13. Ove si voglia in questo diploma e nell'altro riferito sopra n. 1, seconda serie, riferito e rerazzano, dipendente importi la parola reppéro o reprépios, il che non mi pare, allora nel n. 1 di sopra, loc. cit., debbe intendersi, comeché a strage di quei terrazzani si riferisca.

- (2) Xipar. Il copista omise il nome della terra o castello.
- (3) Too ayloo Bapholaquais, Pare accenni a terra o a casale.
- (4) Olusia ecc. Tutta questa proposizione è un bisticcio.
- (3) 'Ev a. Non so cosa s'intenda qui accennare con tal sigla. Le note cronologiche sono trascritte più sotto.
  - (6) Πρεπερής βοργιος. Nel codice sta scritto: 🔀 πρεπερής βορ.

## VII.

ςχος', 'Ιούνιος, Ι Ινδ.αρξή, 'Ιούνιος, Ι Ινδ.

6676. Giugno. I indiz. (Costantinop.). 1168. Giugno. I indiz. (Romana).

¥ έπει δεί κατά τον ἰούνιον μίνα Poichè nel mese di giugno della **รกุร** เหอิเมรเฉียอร ฉี. อียรส์ย ทุ้นฉีย รฉัย พลindizione 1. Essendo noi Catepani τεπάναν (1) χάρας τῆς ἐυσεβεστάτης ρηdella terra della piissima regina e 2 γήνης και μαϊστόρων φοριστερίων | του maestri foristerii, cioè Eufemio di τε ευφήμιου της δράίνης και γουλιάλ-Draina e Guglielmo de Muritze da μου δὲ μοῦρίτζη το ἀπο της πετρα-Petralia nella città di Palermo hanλίας (2) έν τη πόλει πανόρμου. έποίησαν no fallo di noi andare alla presenza 3 ήμας ἀπέλθειν | ενώπιον ἀυτῶν οἱ αρ- loro gli arconti del secreto, cioè il χόντες το σεκρέτου ο ται κύρις ιωάννης messere Giovanni e Gaito Bulchatak καί καίτος βούλκατάχ (3), καί είπον e ci hanno detto, che il vescovo ήμιν, ότι ὁ ἐπίσκοπος της μάλτης | di Malta, cioè il messer Giovanni 4 ο τε κύρις ισώννης και' ο κύρις υός e il messere Bosone vescovo di Ceὁ ἐπίσκοπος τε κεφαλούδου. ἐπαρέ- falù ci hanno supplicato molte coκλήθησαν τμικ πολλά λέγοντες, ő- se dicendo, affinchè a buona ra-5 περ δικαΐας | τε θεού άγάπη παραχα- gione per amore di Dio consentisέπμεν άυταν δούναι εις τον γαόν του simo ad essoloro di dare al tempio

6 περ ο νοτάριος ρο | πάλδος έξ ηκείων quale sopradetto tempio il notar Roαυτου πέναν και αναλομάτων ανίκοδο- paldo di sue proprie fatiche e spese μησε, και έστερξεν έσεσθαι (4) τον προ- ricostrui e concesse di essere anco 1 ρηθέντα γκὸν | και έπισκοπω κεφαλού- al vescovo di Cefalù; di dare quivi δου, τε δυύναι έκεισει χωρέφιον ζεύγεος un podere di un jugero. D'onde vi · ένος : οθεν προστάτιωμεν ύμας του ά- ordiniamo di andar quivi sul luogo 8 πέλ Σιν | έκε το αι έπιτο πίως εις τον καπίτ- in Capizzi, in cui anche l'onorabilisζην (3) έν ω και ὁ τιμιώτατος ναὸς του simo tempio del Salvatore è, e diviσατήρος έστην και διάχαρήσετε από derete dai poderi di quivi, della fo-9 των εκεισε χωραφίων της φορέστας (6) resta, un jugero e lo consegnerete alζεύγαρία ένὸς και ἀπόδόσοτε τουτα l'onorabilissimo tempio del Salvatore. εις τον τιμιώτατον γαόν του σωτήρος. Ε questo al certo sarà di proprietà 10 και τάυτα νά έσονται | εις τον άυτον dello stesso tempio per la beata reναὸν ὑπέρ μακαρίας κημίσεας του μα- quie del beatissimo Conte Rogerio καριωτάτου κόμιτος ρογερίου. και ύπερ e per la beata requie e remissione 11 μακαρίας | κημίσεας και αξέτεας άμαρ- dei peccati dell'eccelsissimo Re Roτιών τε ύξιλωτάτου ριγός ρογερίου, και' gerio e per la beata requie dell'ecυπερ μακαρίας κημίσεας του υψιλατά- celsissimo nostro padrone e Re Gu-12 του | ήμων αυθέντου και έργος γουλιάλ- glielmo e per pregare in esso semμου. και του έυχεσ βαι αυτόν αεί ποτε pre e perpetuamente pel santissimo καί εις το διηνεκές, τε άγιατάτου ήμων nostro padrone ed eccelsissimo e po-13 αυθέντου | και ύξιλατότου και κρα- tentissimo re Guglielmo. E però noi τίστουρηγός γουλιάλμου, ήμεις δέ κατά a seconda del comando degli arconti την κέλευσιν τών αρχόντων και σεκρε- e del segreto, cioè del messer Gio-14 του του τε κυρου ιαάννου | και καίτου vanni e Gaito Bulchatak siamo andati βούλκατάχ, ἀπτίλ Βομεν έπιτοπίας έν sul luogo nella terra di Capizzi, in τή γώρα καπίτζου έν ω εστί ὁ τιμιά- cui è l' onorabilissimo tempio del 15 τατος ναός του σωτήρος παρόνταν | μεθ Salvatore, presenti con noi anco gli ημών και ἀπὸ τῶν αρχόντων της χάρας arconti della terra, dei quali i noεντινών τὰ ὀνόματα κατῶτέρας διλοθή- mi più sotto saranno dichiarati; abσυνται. ἐποιήταμεν αυτούς διάχωρήσαι | biamo fatto, che essi dividessero un 16 χαράριον ζευγάριου ένός και ἀπέδοκαμεν podere di un sol iugero e lo abbiaαυτό εις του ριθέντα ναόν του σατή- mo consegnato al detto tempio del ρος. εξ ων άρχεται ὁ διάχχμησμός ά)- Salvatore. Perciò comincia la divi-17 τῶν ἔτως. | ἀρχεται έν πρώτοις (7) ἀπό sione di esso podere cosi. Comincia τον δρόμον εν ω άρχεται ι άγαγος του primamente dal corso, in cui comincia

συτήρος τον όντα εις τον καπίτζην ον- del Salvatore, esistente in Capizzi,

μύλου έξ ον κατέρχεται το ύδωρ, και α- il condotto del mulino, d'onde di-18 περγεται τὰ ισα τον Ι Δυτόν δρόμον, scende l'acqua e sen va su dritta-19 του, και στρέ ] φεται και αναβέννη τά mo Romigro di Trisoreto e volge e 20 μέγαν δρόμον, και ἀπόδι | δεί εις την scende lo stesso grande corso e piega και διερχεται την όδον όδον άπο την mo Romigro e passa via via dalla 21 κεφαλήν του κείπε | και άπεργεται τά testa dell'orto e sen va su su diret-22 γουλιάλμου βρμίγρου, και ἀπό το Ιού- di Guglielmo Romigro e dal con-23 μέγαν δρόμον, και | ἀπόδιδει εις τον il grande corso e piega insino alla 24 τέρχεται τά ίσα και | άποδιδει έν ω rettamente e ripiega là ove si mescoταμού, και διέρχεται τον ποταμόν | 25 ποταμόν και ἀποδιδεί εις τον δρύμον έν ὁ ἄργιται ὁ άγαγός τε μύλου όθεν ที่ อังฉอะีเร อังอังอาก หลี อีเล่งของกรุมซี ผลเ 26 συγκλύει. καὶ απεστήμιμεν (9) ὁ πρόρι-Jeis συνόριασμός των ριβέντων χαραφίαν παρ' έμε ευφημίου και γουλιάλμου μούρί : ζη τής πετραλίας και παρόν-27 την συν ημών όντων αρχόντων και γερόντων καπίτζου τον αριθμόν μοδδίων δέκα και έξ. ομίας άπεδοκαμεν αυτου 28 τε νοιαρίου πάλδου τε έγειν | είς αυτον τον τιμιωτατον ναόν το σωτήρος.

απὶ ἀπόδιδεί εις τᾶ σύνορα τῶν γωρα- mente per lo stesso corso e piega φίων γουλιάλμου ρομίγρου (8) τρισορέ- pei confini dei poderi di Guglielίσα και πποδιδεί εις τον μέγαν δρό- ascende su direttamente e piega inμον. κακείθεν κατέρχεται τον αυτόν sino al corso grande. E di là diκεφελήν τε κεί πε γουλιέλμου ρομίγρου, insino alla testa dell'orto di Guglielίσα ίσα τον δρόμον, και απέργεται και tamente insino al corso. E sen va e άποδιδει άχρι τε συνόρε τε χαραφίε piega insino al confine del podere νορον γουλιάλμου ρομίγρου άνεργεται fine di Guglielmo Romigro salisce τὰ ἴσκ ἴσκ και ἀπόδιδεῖ είς τον μέγκν su su direttamente e piega insino al δρόμον, και ανερχεται πάλιν τον αυτόν grande corso. E salisce di bel nuovo μέγαν γετάριν οπερ υπάρχει έπάνω της grande serra, la quale è sopra della έξυκς βόνοδούντας, και έκείθεν κα- folta boscaglia ed indi discende diσμίνη γυνται τά δύο φύακια, και κατέρ- lano i due torrenti e discende i due γεται τους δύους ρύακας άγρι το πο- torrenti insino al flume e sen va flume siume e ripiega insino al corso in cui comincia il condotto del mulino, d'onde si sece il principio della divisione e conchiude. E certamente fu disintegrata la soprannominata divisione dei detti poderi da me Enfemio e Guglielmo Muritze di Petralia e presenti seconoi essendo arconti e seniori di Capizzi, la quale divisione fu in numero di moggi sedici. Similmente abbiamo restituito allo stesso notar Paldo di avere lo stesso onorabilissimo tempio del Salτον κόμπον του κπειχομένου υσυλδου- vatore il campo del defunto Vuldu29 ρίου | ροπάλδου και ὑπάρχει μοδδια ζ. notar Ropaldo ed è moggi 7. Ed in καὶ ἐγίνοντο ἄπαντα τὰ χαράφια τὰ δο- totale sono riusciti tutti i poderi dati θέντα εις τὸν τϊμιώτατον γαὸν του σα- in favore dell'onorabilissimo tempio 30 τήρος μοδδια κίγ. | καί-τάντα τά γω- del Salvatore moggi 23. E questi poράφια ἀπεδόκαμεν τη προστάξει των αρ- deri abbiamo restituito per ordine χόνταν της κόρτης και σεκρετου κυρου degli arconti della Corte e del segreto ιωάννου και καίτου βοϋλκατάχ, παρόντων Giovanni e Caito Bulchatak. Presenti 31 συν ήμεν και | έπιτοπίας λέγω δεί κυ- con essonoi e sulla faccia del luogo. ρουνοταρίου πέτρου καπίτζου, και γου- dico già messer notar Pietro di Caλιάλμου της φλανδέιας (10) και ικάννου pizzi e Guglielmo di Flandria e Gioτής ποτένζιας, και σανσούνου και αν- vanni di Potenzia e Sansone e An-32 σέλμου καβαλλάρη. | καί ικάνγου γραμ- selmo Cavallare e Giovanni Grammaματικου και χατζ νοταρίου καίτου ρα- tico e Katz notaro, Caito Ranaldo e νάλδου, και νοταρίου αυδερράχωεν της notar Avderrakmen di Petralia e Guπετραλίας, και γουλιάλμου σκουτέριου glielmo Scuterio, Caito Ranaldo e Oto 33 καίτου ρανάλδου. καί | ότου του κόμιτος del Conte di Galea e Raimondo di της γαλαίας, και ραϊμούνδου δέ πούμου Pumo e Guglielmo Leotardo e Gioκαί γουλιάλμου λεοτάρδου, καί ισάγγου vanni Saporito e Roperto Spalto-Muσχπουρίτου, και ροπέρτου σπαλιου μού- stro e Bezo Karier e Filippo Greco e 34 στρου. | και βήζου χάριερ. και φιλίπ- Bizanzio e Guglielmo Davellian e Guπου γρέκου, καὶ βηζαυτίου, καὶ γου- glielmo Romigro; c appresso a molλιαλμου δαβηλλιάν, και γουλιάλμου jo- tissimi che sono stati intervenienti 35 μίγρου, και πρός πλείστων τών έν- abbiamo fatto il presente sigillo in τυγγανόντων εποιήταμεν το παρόν σι- favore dell'onorabilissimo tempio del γίλλιον είς τον τιμιώ: ατον γκόν τε σω. Salvatore esistente e posto nella terra 36 τήρος τά όντος και διακειμένου | είς τον di Capizzi avendolo confermato i noκαπίτζην, κυρώσαντων των ευγενέτων bili Eufemio di Draina e Guglielmo de ευρημίου ό της δραίνας και γουλιάμου Moritze più sotto coi segni delle proδέ μορίτζη κατώτερως τών σήμιων ή- prie mani; il qual sigillo anche è 37 xeixes | xepriv ei tes xxi expápet ev stato scritto nell'anno del mondo 6676 हेरहा इं पूँठ इं रेप्रठेशमराव्या के \* \*.

🙀 γουλίπλμος κατά τον καιρόν καĕγра∮х наі ёнирата. \*

ρία χάλκου τε ύ.οῦ τῆς συμβίε νοτα- rich Kalco figlio della consorte di nella indizione 1.

Guglielmo al presente Catepano τεπαίος χώρας τής ένες 3. επτάτης ρη- della terra della piissima regina e γήνης ο και μαίστωρης φηρεστέριος, maestro foresterio ho scritto e confermato.

Η ο κατεπάνος ευφίμιος, της πάσης γώρας ευσεβεστάτης ρηγήνης, και μαί- terra della piissima regina e maestro στωρ φαρεστέριος, εκύρασα,

Il Catepano Eufemio di tutta la foresterio ho confermato.

Sul rovescio della pergamena si legge:

Instrumentum sive privilegium graecum antiquum.

Privilegium quoddam | grecum.

Graeca.

Z, n. 2,

N. 4. 1168.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga centim. 81 e 5 millim., larga 29 e 4 millim. La linea scritta si distende dal 19 centim, sino al xxviii. Le linee regolarmente tirate equidistano tra loro un centim. e 4 millim., comprese le firme. L'inchiostro è nero e non molto scolorato; i caratteri in piccolo diplomatico sono alquanto crassi, e talvolta sono macchiate le lettere per la copia del liquore. La scrittura è inelegante.

- (1) Karsadrov. Catapanus, catepanus, capitanus idem quod capitanus, praeses, praefectus provinciae vel civitatis. Ita appellabantur qui in Italiam ab imper. Bizantinis mittebantur recturi provincias et urbes... Du-Fresne , glossar, graec. Calipani in Apulia plures urbes et oppida aedificasse ac constituisse, ipsamaus regionem usque hodie capitaniam ex suo nomine dictam. Romualdo Salern, chronic. In Sicilia maestri giustizieri, capitani giustizieri, che volgarmente catapani anche si chiamarono. In progresso di tempo le loro attribuzioni furono arrogate ai baiuli e ai segreti. În fine i catapani rimascro ministri bassi del magistrato della grascia e serventi degli uffiziali civili incaricati a giudicare le liti insorte nei mercati e a conservare in essi il buon ordine e la polizia.
- (2) The mergalize, Due sono le terre in Sicilia, dette Petralia Soprana e Petralia Sottana. Petralia Soprana è più antica e conosciuta anche sotto il dominio romano. e par di essa qui intendersi. Petralia Soprana oggidi è capo mandamento, alla cui giurisdizione appartiene Petralia Sottana. Desso è un comune avente popolazione at di sotto di 6000 abitanti, in provincia di Palermo, circondario e diocesi di Cefalu, soggetto sotto il dominio feudale alla famiglia dei Montecateno e ai Toledo grandi di Spagna.

(3) Boolnardy, Nell'originale è scritto Boolk le volte che incontra e l'ultima volta coll'accento circonflesso sul k.

<sup>(4) &#</sup>x27;Ersona vor, Nell'originale sta des order.

- (5) Καπίτζην. Capizzi, città celebre ai tempi di Cicerone, urbs Capitina, Capitium. Occupa il giogo di elevato colle verso libeccio, appartenente ai Lancellotto Castello principi di Torremuzza, oggi capo-mandamento in provincia di Messina, circondario di Mistretta e diocesi di Patti, avente una popolazione al di sotto di 5000 abitanti.
- (6) The coolers. Manca questa voce nel glossar, greco del Du-Fresne. Nel glossario latino vi ha: foresta, sattus, silva, nemus, unde forestarius, qui forestas seu silvas curat. In Sicilia delli maestri foresterff.
  - (7) Ev mporous, Nell'originale de a.
- (8) 'Ρομίγρου. Nell'originale le volte che incontra sta scritto: 'ρομ. ed una volta senza il punto in fine.
  - (9) Aπεστημιμεν. Nell'originale sta: απεσημη meglio se scritto άπέσεν, μέν.
  - (10) Τῆς φλάνδριας, Netl'originale e : τ φλαν

# VIII.

εχα'. Φεβρουάριος, κ'. Π ίνδ. αροβ'. Φεβρουάριος, κ'. Π ίνδ. 6680. Febraro, 20. V indiz. (Costanlinop.). 1172. Febraro, 20. V indiz. (Romana).

Pag 30. 1172 In nomine sancte et individue trinitatis. AMEN.

Anno incarnationis dominice Mo. Co. LXX. II. Indictionis v. | Regnante domino nostro gloriosissimo Rege. | Wilelmo secundo anno regni eius vii. Cum ipse dedit terras | pro plantandis vineis burgensibus siracuse, dedit | 10 similiter terram ad plantandam vineam virgultum et | ortum faciendum. ecclesie sancte lucie siracusane, nominatim | terram de pantano quod est in termino bigeni, petitione | et obsecracione. Bosonis primi episcopi cephaludi, et l aliorum eiusdem ecclesie canonicorum. Quia locus ille sibi 15 et casali | suo agulie plurimum erat vicinus, et utilitatibus ecclesie ! sue pro vinea plantanda virgulto et orto faciendo satis | idoneus. Unde ego. Gaufridus femeta tunc temporis siraculse stratigotus, regio precepto et dominorum curie, et maxi me domini Gaufridi secretarii, ad cuius 20 bajuliam hoc poltissimum pertinebat, cui ego respondebam de bajulia l mea adsignavi predictam terram cum terminis suis canonicis I cenhaludi, terram scilicet que est inter mare et viam puplicam | que ducit si -Pag-34 racusam, a puteo qui est super terram saline domini | episcopi siracuse. et turre lapidea que vocatur agulia. I usque ad caput pantani usque siracusam. ubi sunt iuncci (?) | plurimi. Et quoniam particeps procul dubio 5 mercedis | existit. qui bonorum se optimum exibet adjutorem. ne | de hac regia donatione aliqua in posterum suborialtur dubitatio. Ego Gaufri-

dus femeta tunc sira/cuse stratigotus. hanc memoriam scribere feci. cum | subscriptis testibus qui nobiscum adfuerunt cum ego ut | predictum

10 est regio precepto et dominorum curie. quorum | dispensationi hoc potissimum pertinebat, prefatam | terram tradidi canonicis chephaludi, in manu I magistri rogerii qui tunc erat prior sancte lucie siracuse.

🔀 Ego iohannes de sancto stephano castellanus chephalu di interfui et testis sum. De burgensibus siracuse.

🔀 Ego iohannes de fusco tunc vice comes siracuse. 🔀 Ego | Rogerius de fulcheredo. X Ego iacobus miles.

🛧 Ego Guido merchator. 🛠 Ego Petronius. 🛠 Ego Willelmus | escacerinus interfuimus vidimus, et audivimus et | testes sumus. De sarracenis 20 siracuse. 🔀 Ego Gaitus | maimon. et Ego abderahamen gener suus inter fuimus. De sarracenis augulie. Ego Gaitus hamar. | Ego Bocher binsarcus. Ego Gaitus brahim. Ego mai|mondus filius eius. Ego abdelali. et multi alii.

Κάγω τόσορες φημέττας, στρατιγός Par. 32. 5 πισκόπου κεφαλουδίε | σύν τῆς διά- Cefaludio col suo territorio all'ogπέλην. ος καθότι διλοί ήγραφή | του me dichiara la scrittura del segreto σεκρετικόυ κυρου "ίστορέ, και Βεόρυ- messer Giosfre e del custodito da λίμτου και κυρου νικολάου. διά μαρ- Dio e messere Nicolao: per testimoτυρίας ϊαάννου | φούσκου βεσκόμη συ- nianza di Giovanni Fusco Viceco-10 ρακούσης. και γοίδε | της μεσσήνης. καὶ γολιάλμου σκατζαρί[νου. καὶ ρογέρι φουλκουρίτου, και πετρού/νοι, και "ικαί στρατιότοι. και κάττι μα τμούν. και ο γαμβρός του νοτάρι αιδερρα χμέν. και κάϊτ αυδερραχμέν έβην μου-15 χού μμετ. και άζουζ έπβην χατδαίϊέ. και άλι | έπβην μέζηρι και φηττάχ επβην μούσε. | και άυται υπάρχουν Muse e questi sono i testimoni: addi μάςτιρες, κε Γνδικτιόνος, ε. του έτους 26 gennaro, indizione v dell'anno εχά. | και την γραφήν την έλαβεν. 6680. Ε la scrittura la prese dalla 20 ἀπό του μέ ρους του σεκρετικου, έγράφει parte del segreto. Fu scritta nel 20 φευβρουπρία | x. της αυτης ινδιατιο- febbraro della stessa indizione v. vos. # : K foropès gilulitas :

Ed io Giosfre Femetta stratigo di συρακού σις, απόδοκα το παντάνον όπου Siracusa ho restituito il pantano, che ὑπάρχει | είς τὸ μετεξύ τῆς ἀγουλίας esiste nel miluogo di Agulia e di Vutκαι του υου:ζένοι, Ι του τιμιότά:ου έ- zeni all'onorabilissimo vescovo di κρατήπεως αυτου, δια το φυ|τέυσε άμ- getto di piantarvi una vigna, siccomite di Siracusa e di Goido di Messina e di Guglielmo Scatzarino e di Rogeri Fulcurito e di Petruni e di lacob milite e di Caito Maimun e del genero suo notar Avderrakmen e del Caito Avderrakmen di Eben Mukummet e di Azuz Epben Katdeïe e di Ali Ephen Mezeri e di Fettak Ephen-Giosfre Fimetta.

Estratto dal codico contenente pag. 38. Ved. sopra pag. 435, nota. Quest'atto è elitto da Rocco Pirri, Sic. sacr. notit. Cephaludensis ecclesia.

## IX.

botomo.

sxud'. Maprios. IIII iva. apas'. Maprios. IIII ivo. 6694. Marzo. IV indiz. (Costantinop.). 1186. Marzo. IV indiz. (Romana).

Segno della mano di Michele il Fle-

Confesso io Michele che ho ven-

¥ σίγνον χειρός μιχαηλ του φλεβοτόμου. όμολογώ. καγώ μιγαήλ, ώς ετι πεπρακα πρός σέ τὸν κυρίν ἰωάννην | τον ένδούλσιν κανάνικον και τρισορέριον τής μεγάλης εκκλησιας πόλεος πανόρ- chiesa della città di Palermo la mia 3 μου | τον έμον έγραστηριον του σε- officina dello svenato, di flebotomia, μάτου (1) το είς το άκρον της ρίμνης Sita alla sommità della piazza Kalfun, 4 χαλφούν (2) το κάτα θεν | του ο κου σου ed è sotto della casa tua, per tari είς ταρία εικοσι κοκκου α και απέλαβα venti di un cocco ed ho ricevuto da ϊ άπο σου τχυτα | δέδοκά σοι το ρηθέν te questi tari vēnti. Ho dato a te la εγραστήριον καθώς περιέχει και διλα- detta officina siccome contiene e di-

duto a te messere Giovanni Endulsi canonico e trisorerio della grande 6 ποιεί | τὸ έγγραφον του σεκρέτου του chiara la scrittura del segreto. Per έχειν σε εξουσιαν ποιείν έξ αυτου είτι avere tu potestà di far di essa ciò 7 βουλη σοζομέναν τών συμφώνων (3) | του che vuoi, salvi i patti della nominata έιρημένου έγγράφου της δουάνας, και scrittura della Duana. E quindi tela 8 δη εκδικήσω σοι αυτό άπο παντός | προ- difenderò da ogni persona estranea σώπου ξένου τε και ίδίου. εί δ'ουχί δι- e consanguinea, se no ti raddoppiero πλάσω σοι τίν τιμήν και' ενάλλως. | il prezzo, e non altrimenti; e pagherò 9 και είς τὸν διμόσιον νομίσματα Χε. al fisco nomismi 36. Così stia ferma 10 φέν μηνί | μαρτιω ινδικτιωνι Δ΄ προτρο- di marzo, indizione iv a sospinta πη χυρου κωνσταντινου πρώτοπάπα πο- di messer Costantino protopapa della λεος πανόρμου χειρί ιφάννου ιερεως γρα- città di Palermo, scritta per mano di DEN SYUS ETEL

Η αβράμιος διός ήνσίο μαρτυρώ υπο τὸν σταυρον:- 💥 ὁ ἐυτελης ιερεὺς φίλιππος υπεγραφα. \*

Η γικόλαος ο τε χριστοδουλου ιε-· ρεως υιος μαρτύρω και υπεγρα μα. Κό stodulo mi sono soscritto. έυτελης ιερευς φιλιππος ο τε κεραμου μαρτυρώ:-

¥χριστοδουλος ύιἐς μιχαηλ μαρτυρ υπεγρα τα. Τη γεοργια υιο νικολαου mone mi sono soscritto. Giorgio fiμακδις μαρτυρ.

Η κανσταντίνος ει' και' ανάξιος πρώτοπάπα πόλεος πανόρμου υπέγρα (a. città di Palermo mi sono soscritto.

Sul rovescio della pergamena v'ha: Strumentu grecu di unu trappetu hi funi datu per tari xx granu i a miser iohanni di dulzi trisurieri di la

matri clesia di palermu etc. hec scriptura per omnia minuta. carta de taberna de fretario guillo. Instrumento greco trappetu com-

pratu da iohanni dulci tesoreri majoris eclesie panormi.

Graeca Z n. 3 .- 1186 n 5 1186 charta graeco saracenica. -

είτα έρφως Βαι το παρόν εγγραφον γρα- la presente scrittura scritta nel mese Giovanni sacerdote nell'anno 6694.

> Abramio figlio di Giuseppe attesto sotto la croce. L'umile sacerdote Filippo testimone mi sono soscritto.

Niccolò figlio del sacerdote Cri-

L'umile sacerdote Filippo di Ceramo testimone.

Cristodulo figlio di Michele testiglio di Niccolò Macdis testimone.

Costantino e indegno protopapa della

Pergamena lunga 46 e 4 millim., larga 24 e 5 millim. Le linee equidistano un ceutim. e 4 mitlim., tranne l'intestazione e le firme che conservano distanze irregolari. Carattere intralciatissimo e un po' crasso, inchiostro nero e vivo, senza suggello.

(1) Too courtou. Cosi interpetro la sigla fatta qui incidere: Semalus, a, um, voce annotata nei glossari latino-greci, semia- (T nimatus, semiracuus, huixevov. L'emblema delle officine dei salassatori non vediamo essere tuttora qui in Palermo la figura d'un uomo giacente a letto, con aperte tutte le vene e stremato di forze?...

- (2) Xalqoov. Sulla piazza e sul vico di Chalfun ved. Morso Saiv., Palermo antico. pag. 291 e 292.
  - (3) Συμφώνων, Συμφώνησιε, pallo, contratto. Du-Fresne, glustar, greco.

# X.

Involuçios, i. AIII ivo.

Gennaro, 8. XIII indiz.

Goffridus de modac palatinus camerarius, et magister regie duane de 2 secretis, et duane baronum. Universis baitlis l'et portulanis sicilie, calabrie, et principatus salerni, quibus littere iste fuerint ostense, amicis l 3 suis, salutem et amorem. Per hoc presens scriptum notum facimus vobis, 4 quod dominus venerabilis episcopus cephaludi, panormum | veniens, ostendit nobis quoddam privilegium domini magnifici Regis Rogerii recolende 5 memorie, in quo I ecclesie cephaludi pie concessit, ut de omnibus vascellis 6 eiusdem ecclesie, usque amalfiam euntibus et inde re deuntibus frumento. leguminibus, aliisque necessariis ad usum fratrum ibidem deo servien-7 tium, et de aliis que l'de redditibus ipsius ecclesie perveniunt oneratas, 8 in introitu vel exitu portuum nullum ius exigatur. | venditiones autem, et emptiones, que fiunt pro utilitate fratrum eiusdem ecclesie ac pro 9 necessitate ipsius | ecclesie, liceat libere contrahi et absolute. de his au-10 tem, que per terram fuerint ad prefatam ecclesiam | vel ad obedientias eius allata, vel inde pro utilitate eius asportata, nullas iusticias licitum 1 11 sit auferri vel exigi. Unde mandamus vobis et firmiter precipimus, qua12 tinus omnia que l'in privilegio predicti domini gloriosi Regis Rogerii in-13 clite memorie continentur, quod insi ecclesie I indulsit, et superius con-14 tinetur et dictum est, prefate ecclesie observetis et attendatis, nec | huic concessioni aliquis vestrum obviare presumat. Exemplar autem predicti 15 privilegii verbo | in presenti scripto fecimus declarari, pro eo quod ipsum 16 privilegium non potest eo deferri, quo fuerit | necessarium. data panormi in regia duana de secretis octavo ianuarij tertie decime indictionis.

💥 έπι τε μεγάλου σεκρέτου καί έπι της σεκρετίας των αποκοπόν (1). 10300 ες της μοδάκ ο παλατίνος (2) κα-18 μεράριος, πάσι | τοις έξουσίασταίς, και παραθυρίταις (3), σικελιας, και καλαβριάς, και τε πριγκιπάτου, σαλερίνου. 19 τοις έντυγγανουσι τοίς, παρουσι γράμμασι, φίλοις αυτόν γαίρειν, γναστόν έστω ήμιν δει ο έυλαβέστατος έπίσκο-20 πος τε κεφα λουδου, ε'λθαν εις την πάνορμον, ὑπέδιξιν ήμιν σιγιλλιον, του αξεί μνήστου ρηγός ρυγερίου, έν δ ξ-21 στερξε τή έκκλησια | το κεφαλούδου. οποι άπαντώτιν τα πλοία, του τε σιτιριου, και οσπριού, και τῶν ἐτεραν χρη-22 ( użyav. λέγα των | άδελοάν της ρηθεισής μονής, και έτέραν πραγράταν. άπ οσών έργομέναν εις την άυτην μονήν. 23 γαί είσοδού, έλευθέραν εί Ι σέλευσαϊ uzi efekeuszi eyorto, ets tous kimevás oinedias nai nadabpias, nai të 21 πριγκηπάτου, σελερινου, ώς | άυτάς και άπο πάσης πρασεας, και άγαρασιας, τῆς γινομένης λέγω των προρηθεντάν ά-25 อัยวิจุตัง รกุร รอเฉบรกุร ผองกุร. | อับอิร ่ รัง κουμερκίου (4), ή έτερον τι δίκαιον. απετιθήσετε. δυτε φαλαλαγγατικόν (5), falancatico nè qualunque altro dritto 26 δυτε έτερον | τι δίκαιον των πληαν dalle naviloro. Similmente della robάντων, ἀσάντὸς και των πραγμάτων. ba di frutta secche, che entrano nella

della segrezia degli eunuchi. Giosfre di Modac Palatino camerario a tutti gli uffiziali e portulani di Sicilia e di Calabria e del principato di Salerino, ai quali saranno presentate le presenti lettere, amici suoi salute. Noto sia a voi che il religiosissimo vescovo di Cefalù essendo venuto in Palermo ha dimostrato a noi un sigillo del sempre memorabile Re Rogerio, per il quale sigillo egli concesse alla chiesa di Cefalù, dovunque s'imbattessero le navi e di frumento e di legume e delle altre vettovaglie, dico, dei fratelli (canonici) della detta mansione e delle altre cose da qualunque luogo giungessero nella stessa mansione ed entrata lihere avessero ad entrare ed uscire nei porti di Sicilia e di Calabria e del principato di Salerino. Similmente da ogni vendita o compra fatta dico dai prenominati fratelli della stessa mansione nè alcun tributo o qualunque altro dritto richiederete, nè τῶν εισέρχομένων διὰ ξηράς (6) εις detta mansione o nella dipendenza

Sotto del grande segreto e sotto

28 δίκκιον | άπαιτιθήσεται. άπ αυτάν. άλλ rete da loro; ma liberi escano e di al-

29 ὀφείλοῦς, | είναι ὅθεν στέλλομέν ὑμίν mandiamo a voi e fermamente or-

30 οσα έν τω σιγιλλίω | της προριθησης α- che è nel sigillo della prenominata γιας μονής προσέχετε, όπερ ο προριθεις santa mansione attendiate; sigillo che aciunnotos pne porepios, Exemporas, E-

31 στερξε | τη προρηθηση. αγια μονή, και ανωτερας παρεχετε, έκπληρασιτε. και

32 πρατίσεται, και προσέχετε. | μι', άντικρούσιτε, μιτε έναντιώσιτε, την προριθίσαν στερξιν. διά τουτο επίτθι άυτοις 33 τὸ παρόν σιγιλλιον, δια τὸ τὸ μεγάν

σιγιλλιον (1) του μακαριστατου ρήξ ρογεριου οὐ δινονταί ἀυτοι δίξειν εἰς πάντά

31 τόπον, απείχομένους άυτης και έισερ-ומאיסט אףופט א ואסנאדומיסה וץ. \*

Sul rovescio della pergamena:

Per la franchezza di | Doana le navi che | portano vettovagli al | vescorato di Cefalu et I alli canonici e franchezza di dogana | ed altri oneri per tutti li frutti | del vescovato sino ad Amalfia ecc. | per un privilegio del Re Rugiero | veduto dal Regio Segreto delle | Dogane del Regno in linqua latina e Greca, ed per comezato l alli Baiuli e segreti di Sicilia, Calabria | e di Salerno.

Latina et greca.

Facta a fol. 53 data est quod hic greca est.

Privilegium pro canonicis intrandi et exeundi | ad comunem substentationem. -Z, n. 7-n. 6.

27 την | ρηθήσαν μονήν, ή είς τὸ αυτής della stessa, ovvero che si escano, μετόχιον. ἡ εξερχομέναν λέγα, τῶν ά- cioè dai fratelli della stessa chiesa (dai δελφάν της αυτης εκκλησιας ουδδ έν canonici): nè alcun dritto richiedeελευθερα. και χαρίς τινός κεμέρκια, cun onere non siano debitori. D'onde και στερράς προσταττομέν. α απάντα diniamo che ad ogni qualunque cosa il sempre memorabile re Rogerio misericordiosamente concesse alla predetta santa mansione e come sopra vi apprestiate, adempiate e mantenghiate eattendiate, nè violiate, nè avversiate la predetta concessione. Perciò si è fatto loro il presente sigillo, per non poter eglino mostrare in ogni luogo il gran sigillo del beatissimo re Rogerio, lungi recandosi e entrando; χομένους, και έδόθι έν τι πανορμε. e si è dato in Palermo in gennaro addi 8 della indizione xIII.

#### ANNOTAZIONI.

Pergamena lunga 47 centim., larga 24. La scrittura si distende per tutta la linea orizontale e comincia al 11 centim. della linea verticale. Le linea regolarmente tirate equidistano tra loro 14 millim. L'inchiostro è nero, il carattere latino è nitido, non così il greco, cho è inclegante e crasso.

Non ha segno di sigillo pendente e non ha nota di anno, ma semplicemente di mese e d'indizione a mo' degli atti di questo genere. Goffredo di *Modica* era maestro segreto nel 1172, come è a vedere dal contenuto del diploma riferito in questa serie al num. viii.

Dal presente atto si lia, che la famiglia dei Conti di Modica è molto più antica di come la stabiliscono gli scrittori nostri di genealogia.

- (1) Των Δασικοπόν. 'Απόκικους, castratus, ο όνως χος, extratus. Eunuchi a' tempi normanni erano addetti all'amministrazione della segrezia della Dogana di Sicilia.
- (2) 'O «xilativos xxuszápos. La Dogana sollo i normanni amministravasi da un camerario assistito da giudici e da notai. Riconosceva per capo il Gran Camerario. Vedi Inventario officiale del Grande Archivio di Palermo, segrezia della Dogana, pag. 80.
- (3) Παρχ'ργίτας. L'officio del maestro portulano consisteva nell'amministrazione di tutti i caricatori di Sicilia. Ved. Inventario officiale del Grande Archivio di Sic. maestro portulano, pag. 83.
- (4) Koyuşşalov. Koyuşşalov, noyuşşalov. tributum, vectigal pro mercibus exsolvi solitum. Du-Fresne, glossar. ad script. med. et inf. graecit.
- (5) Фэлэлэүүлсийг, Per фэлэүүлсийг, Falancaticum species tributi fortè exsolvendi pro mercibus quae fulangiis expontantur. Du-Fresne, glossar. lat.
- (6) Διά ξηγάν, Εηγά, ή, Arida substantive, Lexic, graeco lat, lac, Tusani, Εηγοί καρποί, fructus aridi. Du Fresne, glossar. D'onde qui usata della voce sostantivamente.
- (7) Δια τὸ τὸ μέγαν σιγθλίου. Non si è conservato sino a noi il diploma autografo, cui qui si accenna. Sopra però a num. iv di questa scrie ne abbiamo riferito un'antica versione latina.

# XI.

#### 1286. Agosto, S. XIV indiz.

- t XIn nomine domini amen. Anno dominice Incarnationis millesimo, ducentesimo, octogesimo, sexto, mense augusti, quinto eiusdem, quarte decime
- 2 Indictionis. Regnante serenissimo domino nostro, domino lacobo dei | gratia Inclito Rege Sicilie, ducatus apulie et principatus Capue. Regni vero eius anno primo, feliciter amen, nos thomasius grillus, Iudex civitatis panormi.
- 3 notarius Benedictus publicus tabellio civita[tis eiusdem. et subscripti testes ad hoc vocati specialiter et rogati. presenti scripto publico notuni facimus et testamur. quod ad nostram accedens presenciam providus vir Gualterius
- 4 de Bonentendi Civis panormi ob|tulit et ostendit nobis nomine et pro parte Reverendi patris domini luncte venerabilis cephaludensis Episcopi quoddam scriptum factum pro mandato quondam Secreti Eugenij de calos.
- 5 qui in lingua arabica vocabatur | Buttáy b. in quo scripto notatum est de littera greca et arabica in carta membrana signatum signo consueto predicti secreti eugenij. contencio Infrascripta. petens ipsum scriptum pro
- 6 parte dicti domini episcopi | a nobis auctoritate Iudiciaria et per manus mei dicti tabellionis | ad cautelam predicti domini episcopi et ecclesie sue cephaludensis et robur sui juris de lingua et scriptura greca et sarrace-
- 7 nica in latinam transverti et in publicam redigi | formam, ac apud omnes plena Intelligentia et fides ex ipso tamquam a vero et originali transum-

pto possit assumi. Cuius peticionem ut pote justam ex officio nostri de-8 bito annuentes, pro eo quod nobis non erat I adeo plena cognicio et intelligencia scripturarum arabicarum atque grecarum, quosdam probos viros subscriptos cives panormi scientes legere et interpretari utramque litteram et linguam grecam et arabicam coram nobis fecimus accersiri videlicet l 9 presbiterum michaelem procuratorem grecorum panormi, notarium lohannem de naso clericum grecum, notarium philippum busbus, et notarium theodorum de ecclesiastico scientes litteram et linguam grecam et 40 latinam tantum, notarium lucam de maramma I notarium Georgium a Iohanne bono magistrum muse medicum judeum et magistrum shymuel medicum ludeum, scientes legere et interpretari litteram et linguam arabicam et latinam tantum, viros utique fide dignos ac omni exceptione l 11 et suspecione carentes, qui omnes ad nostram presenciam accedentes et jurantes corporaliter yeani scilicet ad sancta dei evangelia et ludei ad torale movsis de fideliter legendo et interpretando nobis predictum scrip-12 tum in latinum. In terpretati sunt nobis per eorum sacramentum et fidem. quilibet corum per se, pari et una voce concordes, dictum scriptum per totum in forma subscripta, et facta interpretatione ipsa tam de littera 13 greca, quam de littera arabica, et predictis omnibus | cum luris sollempnitate diligenter inspectis, quia vidimus dictum scriptum forma non abolitum, non abrasum non cancellatum non in aliqua parte sui vicium 14 aliquod imminere, et translatum, examinatum, relectum et aus/cultatum cum originali predicto in hanc presentem formam publicam latinam redactum per manus mei predicti tabellionis ad cautelam predicte cephaludensis ecclesie fideliter duximus transcribendum. Tenor autem de de-13 serinta continencia greca I talis est. § Mense augusti presentis indictionis octave, anno mundi sexto millesimo, sex centesimo octogesimo tertio. Veniente me Eugenio secreto dicto de cales ad casale charse propter con-16 troversias quas | habebant inter se villani de ottumarrano et casali charse. de confinibus existentibus intus predicta casalia et precipiente ut congregarentur senes da Regimine terrarum adiacentium. Videlicet de casali mi-17 chiken et de | casaba, et de cassaro, et de Gurfa, et de biccaro et de chiminna et de petralia, et de calatabaturo, et de policio et de camarata et de cuscasino, quorum nomina subscribuntur in fine huius scripti, sarracenici 1 18 et abierunt in locum ubi erat questio, et ibi precepi predictis senibus ex parte potentis et sancti Regis, ut dicerent veritatem de eo quod sciunt super huiusmodi confinibus. me autem tenente in manibus scriptum 19 querens huiusmodi fines | quod detulit Sanson huius temporis Báiulus octumarrani a deo custodito secreto l' doane, et legente, et senibus ostendentibus. fines inventi sunt sic. Sicut ascendit per flumen flumen quod 20 descendit ad casale zy et | tendit usque ad mandram que dicitur zumách. et inde ascendit ad muddac, et inde vadit usque ad serram dictam nadur lacséf. et inde descendit ad vallonum qui dicitur chándae ettarfe· |-21 vallonus bruce. | quod descendit ad miste al balát, et transit vallonum insum, et ascendit per serram serram habentem lapides tres immobiles usque ad portam que dicitur belelgeramine idest porta cervorum ubi est 22 Rocca, in qua est antrum quod | dicitur gár legibe, et inde descendit ad fontem qui dicitur ayn saddit. qui est prope mandram elgeramine. et inde descendit ad vallonum megel. idest cisterna. et inde ascendit per ser-23 ram serram usque ad Gar'ilme vocatum megin. ex parte septemtrionali. et mandra prenominata et megin, in meridiana parte octumarrani, et ascendit per serram serram usque ad caput montis dicti mikal sintil. videntibus 24 autem om nibus confines predictos et dicentibus quod veri hii sunt prenominati confines, et affirmantibus eos per sacramentum. yrani et sarraceni. manifestata est causa, et scriptum fuit nostro mandato mense augusti 25 vicesimo selptimo. Indictione et anno prescriptis. § Tenor autem scripture arabice contente in eodem scripto originali talis est. Hoc fuit tempore 26 vicesimo sexto mensis augusti Indictionis octave, presentati sunt selnes yerani et sunt notarius Basilius Cephaludensis, et notarius nicolaus de petralia tusticiarius, et presbiter calolannus de biccaro, et syr bonomus de 27 custasino, et syr Ricalinus de calatabuturo, et sy'r loannes socer Belnedicti. et abbas Biccari churagnatus, et presbiter petrus de biccaro, et Bernardus presbiter de Camarata, et Johannes Sassus de Camarata, et amatus de Camarata, et Benedictus corbisius de Camarata et Basilius hagius de Cama-28 rata | et de senibus sarracenis. Gaytus Rahmun de michiken. et senex alv filius vehie de michiken, et senex chali'f, filius humur de michiken, et 29 senex ahmed filius habdelmumen de michiken | et Gaytus humur de michiken, et Gaytus aly elbonifati de Gurfe, et frater eius ahmed elbonifati de Gurfe, et Gaytus abdelguayti filius abdesselem de Gurfe, et ebulfa-30 ragius filius abdesselem africanus de | Gurfe. et Gaytus aly petruliti. de casali vhale et Bubiker filius succentoris de casali yhale et frater eius hasen de casali yhale, et Gaytus chuseyn filius abdelmuchsen de cassari et Bra-31 hym filius humur de | cassaro super divisa que est inter flumen marrani et charse, et presentavit Sanson Báiulus, in flumine marrani scrip-

tum dohane mamur idest doane secreti continens declaracionem divise 32 predicte, et fuit lec|tum in presencia istorum prenominatorum xeranorum et sarracenorum qui sciebant nomina istorum locorum. quod continet divisam predictam ey'da, idest eamdem, et viderunt ad oculum idest quod 33 continet scriptum ipsum quod in | in scripto inter declaracionem divise in loco verborum que ceciderunt inter gentes fluminis marrani et inter gentes charse, et est scriptum in dicto scripto sic, transit turones tres, et de-31 scendit septemtrionaliter ad flu|men quod descendit de casali zey'et ad caput demnec zemmah. et demnec zemmáh est intus in divisa. et dixerunt isti senes predicti quod hec divisa est locus in quo steterunt et co-35 gnoverunt et affirmaverunt hoc. I deinde ascendit ad muddác, quod est via. revertitur occidentaliter ad turonem nominatum nadur lacséph. idest custodia daynitellorum, et hic turonus apparet in loco, et testimonium pe-36 rhibuerunt hii predicti quod idem | tergitur per nedutilacseph et descendit inde ad vallonum tarfe, idest bruca descendentem de miste elbalat, et transit vallonum predictum, et ascendit per serram serram per viam el-37 chafuc, usque ad portam hayn | elgeramine idest fons cervorum et in hac serra sunt tres lapides, et in alto rupis que est in bebelgeramine predicto est cripta que dicitur Gar ellevbe, que interpretatur cripta loculatricis, et 38 postmodum descendit inde lad avn sadid hoc est fons rubiginis, propinqua dimnet elgeramine, hoc est locus cervorum et hoc dymne est in divisa fluminis marrani, deinde descendit ad vallonum quod descendit ad 39 vallonum (megel) | hoc est vallonus cisterne cognite per Garilme hoc est cripta aque, et transit per vallonum et ascendit per serram serram serram predictam ad latus migre elmegil hoc est cursus cisterne, ex parte septem-40 trionali, opposita ad rupem I tecamén, el similiter aqua cisterne eiusdem intus divisam fluminis marrani, et ascendit per serram serram ad caput mekel senti'n et tandem steterunt cogetantes istorum senum super divi-41 sam predictam et nomina locorum predictorum | et confirmaverunt ea cognitione eorum eyèhe, hoc est particulariter, deinde luraverunt super hoc aliqui de veranis et sarracenis insis et confirmatum est inter eos firmiter 42 super eo quod dixerit in presencia senis Biccay b magistri I doane de secretis qui arabice dicitur duen tahki'k elmama, hoc est doana veritatis tempore precedente predicto, et posuit signum suum in hoc scripto, ad confirmandum et roborandum ipsum, que has bine allah que ne hem elukil l 43 hoc est spes mea deus, et gratia dei, et talis tenoris est signum dicti secreti. Eugenius ad huius autem supradicti ex dicto originali

- 44 de verbo ad verbum transumpti fidem apud alios faciendam | presens publicum instrumentum exinde sibe factum est per manus nostri predicti tabellionis meo signo signaíum. subscriptione mei qui supra ludicis. et dictorum interpretum. et subscriptorum testium subscriptionibus et te-45 stimonio roboratum. I scriptium panormi.
  - ¥ Ego Thomasius grillus qui supra ludex me subscripsi:.
  - X Ego philippus de bushusio qui supra Interpres predictam scripturam grecam contentam, in dicto scripto originali vidi legi et transtuli in latinum una cum predictis Interpretibus ut dictum est et me subscripsi.
  - ★ Ego presbyter Michael procurator grecorum panormi qui supra interpres testans me subscripsi. ★ Ego Symuel medicus judeus qui supra interpres. predictam scripturam arabicam transtuli in latinum et me subscripsi
  - \*\*Ego notarius lohannes de naso clericus grecus qui supra interpres. predictam scripturam grecam contentam in dicto scripto originali vidi legi et transtuli in latinum una cum predictis interpretibus ut dictum est et me subscripsi
  - ★ Ego magister muse medicus qui interpres dictam scripturam arabicam transtuli et me subscripsi:
  - Ego theodorus de ecclesiastico qui supra interpres scripturam grecam transtuli et me subscripsi \* Ego nicolaus clericus de Simone vocatus vidi dictum originale et illud audivi interpetrari et testis sum
  - \* Ego Lucas de notario thoma de maramma qui supra interpres scripturam arabicam dicti scripti ipsam scripturam transtuli de verbo ad verbum una cum predictis interpretibus et me subscripsi.—
  - ★ Ego notarius Georgius de Iohanne bono qui supra interpres scripturam arabicam dicti scripti vidi et legi dictam scripturam arabicam et illam transtuli ut supra dictum est et me subscripsi —
  - \*\* Ego Simon de deumiludedi predictum originale scriptum vidi et audivi legi et interpretari in latinam formam a dictis interpretibus ut superius dictum est et me subscripsi ut testis
  - K Ego Franciscus de mineo predictum originale scriptum vidi et audivi legi et interpretari in latinam formam a dictis interpretibus ut superius dictum est et me tanquam testis subscripsi:-
  - ₹ Ego philippus de ecclesiastico supradictum originale scriptum vidi et audivi legi et interpretari scripturam arabicam et vidi et legi scripturam grecam contineri ut superius continetur et me subscripsi ut testis:-

- X Ego bartholomeus de milite vidi predictum originale scriptum et audivi ipsum interpretari a dictis interpretibus et testis sum. —
- ★ Ego notarius vintura de succentore predictum originale vidi. et illud audivi legi et interpretari a dictis interpretibus sicut superius continetur et me tamquam testis subscripsi.—

Presentatum Cathanie penes acta magne regie curie xxiii novembris xiii indicionis| pro episcopo cephaludensi in questione quam habet cum filiis et heredibus comitis Francisci de Aragonia.

★ EGO BENEDICTUS puplicus tabellio panormi. qui supra rogalus scripsi et meo signo signavi. \*\*\*

Sul rovescio della pergamena si legge:

Fines Casalis seu pheudi charse | ex instrumento arabico et grecu in latinum converso.

1286.

Transumptum latinum chartue antiquae graece et arabice conscrip|tae, qua designantur confines feudi charsre de anno | 1286. Regnante in Sicilia Jacobo Araganum.

4 Aug. 14 Ind.

I. N. 84.

N. 47

Transumptum de divisis Charse.

Grecus.

N. 47.

Anno 1286.

Pergamena lunga 58 centim., larga 42. Le lince equidistano un centim. e regolarmente tirate si distendono dall'uno all'orlo opposto di larghezza; cominciano al 11 centim. dal vertice. Il carattere è piecolo diplomatico, l'inchiostro nero alquanto scolorato; consistente la pergamena, meno di essere maltrattata in un punto della estremità destra.



# INDICE

| Leuera ai cav. prot. Salvatore Cusa | • •     | •    | •    | •           | • | •   | Pa   | ıg. | a  |
|-------------------------------------|---------|------|------|-------------|---|-----|------|-----|----|
| SULLE PE                            | RGAMI   | ene  | GR   | EC          | Н | €.  |      |     |    |
|                                     | I.      | _    |      |             |   |     |      |     |    |
| Codice diplomatico siciliano        |         |      |      |             |   |     | Pa   | g.  | 7  |
|                                     | H.      |      |      |             |   |     |      |     |    |
| Diplomi ed istoria                  |         |      |      |             |   |     |      | n   | 17 |
|                                     | HI.     |      |      |             |   |     |      |     |    |
| Studi sulle pergamene               |         |      |      |             |   |     |      | n   | 30 |
|                                     | IV.     |      |      |             |   |     |      |     |    |
| Illustrazione esegetica             |         |      |      |             |   |     |      | n   | 55 |
| LE PERGAMENE GRECHE                 | ECC.—   | PRIM | A SE | RIE         | _ | - M | ONIS | STE | RO |
| DI S. FI                            | LIPPO D | I FR | AGAL | <b>A</b> '. |   |     |      |     |    |
|                                     | I.      |      |      |             |   |     |      |     |    |
|                                     |         |      |      |             |   |     |      |     |    |

6600 Ruggiero i Conte a petizione di Gregorio abate concede la mansione di 1091 S. Talleleo per dipendenza al detto abate e al monistero di S. Fi-

**5**8

| lippo di Demenna, soprannomin                                                                                         | ato di Meletiro e le possessioni vicine                                                                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a S. Talleleo e ne descrive i con                                                                                     | •                                                                                                                                                         |                   |
|                                                                                                                       | 11,                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                       | site nel territorio di Mueli e ne de-                                                                                                                     | Ott. ind. ( 1     |
| scrive i confini. — Annotazioni                                                                                       |                                                                                                                                                           |                   |
|                                                                                                                       | ш.                                                                                                                                                        |                   |
| 6603 Ruggiero i Conte a petizione di Greg<br>1094 per dipendenza S. Niccolò della<br>ne descrive i confini. — Annotar | come an tarecounte e p. appoint e                                                                                                                         | Dic.12, ind.( 111 |
|                                                                                                                       | IV.                                                                                                                                                       |                   |
| 6603 Ruggiero ecc. (É conforme al pr<br>1094 zione dell'anno). — Annotazioni                                          | rcedente diploma meno la indica-                                                                                                                          | Dic. ind. ( 111   |
|                                                                                                                       | Y.                                                                                                                                                        |                   |
| 6610 Adelasia Contessa una ai figli Ru                                                                                |                                                                                                                                                           | Ott. ind. ( x     |
| rata santa di nuggiero e per a                                                                                        | iltri motivi concede al monistero ecc.<br>gne site nelle contrade, Oria, Vagitza                                                                          |                   |
| ed Erepi; lihertå di erger muli                                                                                       | ni nel fiume Panagia e un podere di                                                                                                                       |                   |
| quattro moggi da detrarsi dal fo tera. — Annotazioni                                                                  | ndo di Pauliano, di Galati e di Pa-                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                       | VI.                                                                                                                                                       |                   |
| sigli. Si loda principalmente di                                                                                      | . dispone per testamento, lasciando<br>Teodoro Studita ammonizioni e con-<br>Ruggiero Conte, di Niccolò Camer-<br>genio e di Adelasia Contessa. — An-<br> |                   |
| 6613 Gregorio abate del monistero ecc                                                                                 | . aggiunge una specie di codicillo al                                                                                                                     |                   |
| di Simone Conte e del piccolo                                                                                         | uggiero Conte, di Adelasia Contessa,<br>Buggiero; ed enumerando le dinen-                                                                                 | magg. ind. XIII   |
| denze del detto monistero le                                                                                          | dichiara irremovibili. Raccomanda la                                                                                                                      | 100               |
| e di Niccolò Camerlengo. — A                                                                                          | Ruggiero Conte, di Adelasia, dei figli                                                                                                                    |                   |
|                                                                                                                       | VIII.                                                                                                                                                     |                   |
| 6618 Ruggiero 11 Conte a petizione di                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
| nistero di S. Barbaro di Deme                                                                                         | nna reintegra il detto monistero nei                                                                                                                      | Seit. Ind. ( I    |
| sione e descrive i centini dei p                                                                                      | essersi perduto il diploma di conces-<br>oderi restituiti.— Annolazioni > 215                                                                             |                   |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                   |

# IX.

| Niccolao Buscemi intitola al principe di Trabia la pubblicazione del di-<br>ploma                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6618 Adelasia Contessa e Ruggiero n Conte a pelizione di Gregorio abate<br>del monistero ecc. confermano un diploma, che pure inseriscono<br>dell'anno 6603 (di G. C. 1097), pel quale Ruggiero i Conte conce-<br>dera al detto monistero il monte dei Nudi, il bosco di ghiande e il<br>campo per seminerio e ne descrivono i confini. | Apr. ind. 111   |
| х.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 6620 Adelasia Contessa e Ruggiero 11 Conte confermano a Gregorio abate 1112 del monistero ecc. un diploma, pel quale Simone Conte concedeva taluni poderi alla chiesa di S. Maria della Gullia e ne descrivono i con- fini già precedentemente designati. — Annotazioni » 229                                                           | Marzo ind. v    |
| XI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 6621 Adelasia Contessa e Ruggiero II Conte concedono a Gregorio abate del 1112 monistero ecc. cinque villani indicati a nome e soggetti alla Camera Reginale. — Annotazioni                                                                                                                                                             | Nov. ind. ( v   |
| XII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| Adelasia Contessa e Ruggiero 11 Conte in piò di questo diptoma del-<br>l'anno 6607 (di G. C. 1099), pel quale Ruggiero 1 Conte a petizione<br>di Gregorio abate del monistero ecc. concedevagli tatuni villani in-<br>dicati a nome, n'ordinano la conferma. — Annotazioni 237                                                          |                 |
| XIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 6624 Eleazaro Malubre di Galati concede al tempio di S. Pietro di Galati di 1116 Mueli un uomo indicato a nome e taluni poderi e ne descrive i confini. — Annotazioni                                                                                                                                                                   | Magg.22, ind.1x |
| XIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| 6625 Ruggiero 11 Conte in piè di questo diploma solenne dell'anno 6598 1117 (di G. C. 1090), pel quate Ruggiero 1 Conte, inteso il consiglio di stato, concedeva piena libertà, immunità e privilegi a Gregorio abate e al monistero ecc. aggiunge la sua omologazione e conferma.  Annotazioni ed inserzioni di due transunti 245      | Magg. 7, ind. x |
| XY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Matteo di Creun e Domalda sua moglie concedono a Gregorio abate e<br>al monistero ccc. Santa Anastasia e il territorio di Amistrato e ne<br>descrivono i confini                                                                                                                                                                        |                 |

# XVI.

| ind. XV          | monistero ecc. la mansione di S. Anastasia sita sul luogo di Amistrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | una alle possessioni e ne descrivono i confini-Annotazioni. Pag. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mar. 18, ind. in | 6633 Guglielmo arcivescovo di Traina e di Messina, esaminato il giusto, ittolo, 1125 concede al monistero ecc. di possedere i poderi di Limina, di Castro e di Storiano. — Annotazioni                                                                                                                                                                                                          |
|                  | XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Agos. ind. xiv   | 6641 Romano stratigoto di Demenna dopo maturo esame e lagale istruzione<br>1136 decide giudiziariamente essere il monistero di S. Barbaro di S. Marco<br>dipendente a quello di S. Teodoro di Mirto. — Annotazioni . a 263                                                                                                                                                                      |
|                  | XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Genn. 18, ind.   | 6676 Guglielmo 11 re e Margherila regina comandano essere libero e non<br>ostacolato il pascolo nelle terre del regio demanio a 2000 pecore,<br>200 vacche, 100 giumenti e 500 porci del monistero ecc. Annota-<br>zioni                                                                                                                                                                        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | <b>XX.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ind. 11          | 6678 Filippo Orsino vende otto tumoli di terreno vicino il monistero ecc. a<br>1170 Niccolò Xero per 57 tari portanti la impronta di Guglielmo ii re e                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | gliene rilascia apoca e quietanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nov.27, ind. ( ) | 6680 Margherita regina, inleso il parere del consiglio di stato, conferma a 1171 Bonifacio abate e al monistero ecc. tutti i dritti e privilegi concessi da Ruggiero i Conte col solenne diploma dell'anno 6698 (di G.C. 1090) e ne specifica taluni contrastati. — Annotazioni 273                                                                                                             |
|                  | XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nov. ind.        | 6683 Guglielmo u re concede allo abate del monistero ecc. i regli dritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | suna canna e suna catoara govuti nena nera dei comune di San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  | XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ging. ind. xv    | 6690 Beatrice signora di Naso in esceuzione del sovrano rescritto di Gugliel- 1182 mo u re restituisce a Panerazio abate e al monistero ecc. un monte esistente entro il suo territorio, concesso loro da Ruggiero i Conte e Ruggiero re e loro usurpato dai predecessori di lei. Di più concede ai medesimi una cultura di otto gumari sita nel luogo denominato di S. Talleleo. — Annotazioni |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# XXIV.

| X 6691 R<br>1482 | olando di Maletta regio giudice e Filippo d'Eufemio regio giudice e<br>maestro foresterio per ordine di Guglielmo 11 re e dietro analoga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sett. ind. ( 1    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | istruzione aggiudicano appartenere al monistero ecc. il monte e il podere di S. Talleleo è ne descrivono i confini-Annotazioni. Pag. 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                  | XXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 6691 A<br>1183   | damo podesià e Andrea Raimundo stratigoto di Centuripi in esecuzione di due lettere della Corto e dietro analoga istruzione determinano e descrivono i confini del podere di Malarentre in pro del monistero ecc                                                                                                                                                                                                                                               | Apr. ind. 1       |
| 1183             | ranerio sacerdote e Omenessa sua moglie vendono a Panerazio abate del monistero ecc. il podere denominato di Flaciano con altre limitrofe possessioni per tari 400 d'oro, portanti l'impronta di Ruggiero Conte e ne descrivono i confini. Ne rilasciano anco opoca e quietanza, cioè per tari 70 ricevuti in contanti e per tari 30 donati e rilasciati per ispirituale salvezza di una figlia loro » 297                                                     | Agos, ind. 1      |
|                  | XXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| 1187             | uglielmo 11 re a petizione di Pancrazio abate concede al monistero<br>ecc. le terre sito nel territorio di Centorbi e propriamente nel casale<br>di Malaventre e ne descrive i confini» 301                                                                                                                                                                                                                                                                    | Apr. ind. v       |
|                  | XXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 6697 N<br>1189   | iccolò presbitero (sac.) e suo figlio Teodoro con Panerazio abate del<br>monistero ecc. permutano due pezzi di terreno » 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Genn.24, ind. vii |
|                  | XXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| 6701 Ta<br>1192  | ancredi re conferma a Pancrazio abate i diplomi concessi dai suoi predecessori al monistero ecc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dic.26,ind. ( xı  |
|                  | XXX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| 1217             | ostantino d'Eufemio imperiale camerario della valle di Demenna, per incarico d'Ugo Capasino imperiale gran giudice al di qua del fiume Salso e in esecuzione di rescritto imperiale di Federico datato in Foggia in gennaro v indiz. e qui pure trascritto, dopo analoga istruzione aggiudica in pro del manistero ecc. e contro l'altro di Maniaci il diritto di pascolo nella possessione di S. Marchetto e dell'acqua inserviente al mulino di Gullia » 309 | Apr. ind. v       |
|                  | XXXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                  | arlino giudice e Andrea di Pagonotto baiulo in esecuzione di lettera<br>qui inserta di Federico imperatore e datata in Messina addì 22 ot-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Giug. ind. x1 4   |

| duto il diploma, qui pure inserto, di Guglielmo re (è quello riferito sopra n. xxvii, pag. 301) aggiudicano in favore di detto monistero i dritti e I privilegi e specialmente quelli derivanti dal riferito diploma di Guglielmo 11 re. — Annotazioni                                                                                                                                                                                                               |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6732 Nicolao Lidorà, Mercurio Sichia notaro e Giosfrè genero di Siroto, stra- 1224 tigoti di Naso, in esecuzione di rescritto di Federico imperatore e re qui inserto ad istanza di Filoteo abate del monistero ecc. e dietro analoga istruzione aggiudicano il possesso del monte di S. Talleleo in pro di detto monistero. — Annotazioni                                                                                                                           | Giug. ind. x11     |
| 6734 Niccolò maestro di Granaterio di Demenna (Graniti), a discarico di una 1223 lettera qui inserta di Matteo di Galati e di Niccolò di Traina, Catapani ed in esecuzione degli ordini emanati da Marcislo arconte maestro, ad istanza di Filoteo abate del monistero ecc. e dietro analoga Istruzione aggiudica in pro del detto monistero il mulino Miga, costruito a spese del medesimo nel fiume di Panagia                                                     | Sett, ind. (XIV    |
| 6733 Filippo d'Eufemio imperiale foresterio di Sicilia, a discarico di una let- 1245 tera di Roberto Fallamonica arconte e gran secreto emanata ad istanza di Filoteo abate del monistero ecc. e dopo l'annloga istruzione giudi- ziaria descrive e assegna i confini delle possessioni pertinenti al detto monistero nel territorio di S. Marco a seconda i diplomi di conces- sione e di conferma di Ruggiero Conte e re e di Federico imperato- re. — Annotazioni | Agos. ind. 111     |
| XXXV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| 6166 Matteo Garresio signore di Naso e di Pietraperzia omologa e conferma<br>1257 a Pafnuzio abate del monistero ecc. il diploma di Beatrice e di Matteo<br>di lui padre, per i quali la prima concedea e l'altro confermava le terre<br>dette della coltura site nel territorio di Naso. — Annotazioni . » 341                                                                                                                                                      |                    |
| XXXVI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| 6171 Filagatone abate del monistero di S. Niccolò di Etalico e procuratoro dell'arcivescovo di Messina nella valle di Demenna, dopo maturo esame, dichiara il cumpo dello Sclesais, sito nel territorio di S. Marco, e piantato a vigueto dal suc, Giovanni Schevdo esser posseduto da costui con giusto titolo, e non appartenere all'arcivescovado di Messina, — Annotazioni                                                                                       | Agos. 25, ind. xıı |
| oma, manotazioni , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

| XXXVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6788 Maria Cattune, assistita da Niccolò Franco procuratore di lei, vende a<br>1279 Giacomo abate del monistero ecc. per tarì 45 d'oro un suo podere                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ott. ind. ( vii |
| sito nel territorio di Mirto e nella contrada Oliveto, ne descrive i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| confini e ne rilascia apoca e quietanza. — Annotazioni . Pag. 353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| XXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 1280 Adelasia, già moglie del fu maestro Giovanni Ferraio, assistita da maestro Leone Carpenterio da lei scello ad hoe per suo procuratore e muntuatbo, ricevendo l'abito angelico e professandosi nel monistero ecc. concede e dona diacomo abate e al detto monistero due sue case terrene site nel comune di S. Marco e un suo podere sito nella contrada di Luri e descrive i confini di essi immobili.—Annotazioni » 339 | Agos. ind. viii |
| XXXIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Cartulario e Margherita sua moglie vendono a Nifone abate del moni-<br>stero ecc. un loro podere sito nella contrada dell'Ogliastro per sei<br>rubbi di grano, ne descrivono i confini e ne rilasciano apoca e quie-<br>tanza. — Annotazioni                                                                                                                                                                                  |                 |
| . XL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| 1441 Matteo Camarzano giudice annuale di Randazzo e Giovanni di Carduchio regio pubblico notaro ad istanza di Mario Monteleone abate del monistero ecc. rogano la interpretazione in lingua vernacola fatta da Biasco de Biasio di cinque diplomi greci sopra ricordati ai numeri xxvII, III, XIX, XIV, XXII                                                                                                                  |                 |
| XLI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| 1510 Giuliano Castellano regio segretario, visitatore e commissario delegato, e Francesco di Silvestro notaro, in esecuzione delle istruzioni emanate da Ferdinando re e della deliberazione del sacro regio consistio, esem-                                                                                                                                                                                                 |                 |

plano la versione latina del diptoma greco dell'anno 6653 (1145 di G. C.), pel quale Ruggiero re confermava a Bonifacio abate ecc. quasi

tutti i diplomi antecedentemente concessi al monistero ecc. 1 379

## APPENDICE PRIMA.

Diploma - frammento. Adelasia Contessa concede al monistero ecc. datle saline di Castrogiovanni sale bastevole per tutto l'anno. » 385

II.

Postille e firme greche nelle pergamene latine del monistero ecc. » 387

# APPENDICE SECONDA.

ī.

| 1491 Innocenzo viii papa annelle ed incorpora tutti i beni, dritti e perti- Lug. 1, ind. i                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| nenze del monistero ecc. all'ospedale grande di Palermo Pag. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1742 Titolo e stato materiale della chiesa e del monistero ecc n 395 Sett. ind. (vi                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| APPENDICE TERZA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1309 Ferdinando re manda istruzioni a Giovanni Luca Barbieri segretario e Lug. 30, ind. xi maestro notaro della real Cancelleria di Sicilia, per le quali tra altro ordina la esemplazione di tutti i diplomi dagli archivi delle chiese e dei monisteri dell'isola, relativi alla pruova e alla tutela del regio patronato sulla chiesa del regno di Sicilia |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1510 Ugo de Moncada vicerè delega Giuliano Castellano segretario a visita-Genn. 22, ind. xu tore generale per eseguire lo incarico reale a norma delle istruzioni di sopra                                                                                                                                                                                    |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1799 Ferdinando III re nomina duca di Bronte l'ammiraglio inglese lord Ott.10, ind. (III Orazio Nelson, gli concede tutti i beni, i dritti e le pertinenze una volta posseduti dal monistero ecc. e poscia annessi e devoluti all'ospedale grande di Palermo e gli accorda la prerogativa di sedere nel braccio militare del parlamento siciliano » 401       |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1811 Stato dei beni e delle pertinenze e loro rendita annuale concessi al-Giug. 30 ind. xw<br>l'ammiraglio lord Orazio Nelson a seconda il rivelo presentato dal ca-<br>valiere Antonio Forcella, procuratore di Nelson                                                                                                                                       |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1815 Piano geodetico di tutti i beni immobili concessi per ducea all'ammi- Lug. 9, ind. 111 raglio lord Orazio Nelson                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# SECONDA SERIE - CHIESA E VESCOVADO DI CEFALU'.

I.

| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 6631 Ruggiero n Conte assistito dal protonobilissimo Cristodulo, dal giudice 1123 Niccolò di Reggio, da Giovanni Zecri e Kammetta, da Alcadio di Palermo, dal Gaito Roddao e da altri, componenti tutti la sua alta Corte, aggiudica appartenere a Moriella dei Patterani il mulino esistente sut fiume Sulla tra Livrici e Ciminna contro le pretenzioni di Vumadare di Petterrano e dei cugini di costui. — Annotazioni Pag. 409                                     | Genn. ind. 1              |
| II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 6640 Ruggiero re concede alla chiesa e al vescovado di Cefalù un gran nu- 1132 mero di villani indicati a nome. — Annotazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Febr. ind. x              |
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| /ld. Ruggiero re edifica il duomo di Cefalù in onore del SS. Salvatore, lo istituisce a cattedra vescovile e descrive i limiti della nuova diocesi » 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mar. Id.                  |
| IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Id. Ruggiero re concede alla chiesa e al vescovado di Cefalù la franchigia doganale di terra e di mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fd. Id.                   |
| 6656 Kamelino Gastanel, Letizia sua moglie e Guglielmo loro figlio edificano 1148 un tempio in onore del Megalo-martire Iconono e lo mettono sotto la dipendenza della chiesa di Gratteri; vi assegnano dei beni rustici e ne descrivono i confini. — Annotazioni                                                                                                                                                                                                      | Agos, ind. x <sub>1</sub> |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 6665 Oddardo Terrerio ed Emma sua moglie vendono al sac. Pietro di San<br>1156 Bartolomeo per tarì 30 d'oro le loro case, no rilasciano apoca e quie-<br>tanza e descrivono la località di dette case. — Annotazioni . n 433                                                                                                                                                                                                                                           | Die. 2, ind. 1v           |
| VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 6676 Eufemio di Traina e Guglielmo de Moritze da Petralia, Catapani regi- 1168 nali e maestri foresteri in esecuzione d'ordine del segreto Giovanni e del Gaito Bulchatak e ad istanza dei vescori di Malta e di Cefaltà restituiscono al tempio del SS. Salvatore della terra di Capizzi, già dipendente dalla chiesa e dal vescovado di Cefaltà, i poderi preceden- temente stati assegnati e descrivono la quantità e la limitazione di detti poderi. — Annotazioni | Giug. ind. 1              |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |

## VIII.

6680 Goffredo Femetta stratigoto di Siracusa ad istanza del rescovo di Ce-1172 falù e per ordine del segretario Goffredo restituisce al detto rescovo la terra del pantano, esistente tra Agulia e Vulzeni per piantarvi vi-

|                    | gne, boschetto e giardino, stata precedentemente concessa alla chiesa<br>di S. Lucia di Siracusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mar. ind. 1v       | 6694 Michele Flebotomo vende a Giovanni Endulsi canonico e tesoriere del 1186 capitolo di Patermo per tari venti d'un grano la sua officina di blebotomia, sita e posta in Patermo nella città recchia piazza di Kalfun e gliene rilascia apoca e quietanza. — Annotazioni » 445                                                                                                                                  |
|                    | X: •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Genn. 8, ind. x111 | Goffredo di Modica camerario del Palazzo e maestro segreto della Do-<br>gana, ad istanza del vescovo di Cefalù ordina a tutti i baiuli e por-<br>tulani di Sicilia, di Calabria e del principato di Salerno, perchè in<br>esecuzione del real diploma emanato nel marzo del 1132 i legni del<br>vescovo e della chiesa di Cefalù abbiano entrata ed uscita libera nei<br>porti e non siano tenuti ad onere veruno |

XI.

1286 Tomasio Grillo giudice della città di Palermo e Benedetto regio pub Agos. 5, ind. xiv blico notaro, ad istanza di Gualterio di Bonentendi per nome e parte di luncta vescovo di Cefalu rogano la interpretazione in lingua latina di un atto greco-arabo dell'anno del mondo 6683 (1176), 27 o 26 agosto, indiz. viu; per il quale atto Eugenio segreto della Doana dopo analoga istruzione descrive ed assegna i confini del feudo della Charsa, pertinente alla chiesa e al vescovado di Cefalu. Gl'interpreti della parte greca dell'atto furono Michele procuratore dei greci di Palermo, Giovanni di Naso chierico greco, notar Filippo Busbus, notar Teodoro di ecclesiastico: e di quella araba notar Luca di Maramma, Giorgio di Giovanni Bono, mnestro Muse medico giudeo e maestro Simuel medico giudeo.



### AVVERTENZA.

Ad onta della diligenza impiegata nella rivisione sono scorsi alcuni errori di stampa (1). Così per esempio:

```
80 Lin. 16 (IIvdE)
Pag.
                                                    per (Πνέξ)
              13 '(37242)
                                                     - torausvou
               22 MI IXI
      88
                                                     - IMI IHI
              23 INI IXIH
      ivi
                                                     🗕 मां मांस
     105
              19 # dry
                                                     - «ávo
     144
                1 x e p
                                                     - x e p
     447
               17 canoni conciliati
                                                     - canoni conciliari
     455 n
               32 esenti dal . . . gravate dalle
                                                     - esenti di . . . gravate d'
     167
              33 (ved. dipl. vii e viii)
                                                    - (ved. dipl. vi e vii)
     168
              16 il diploma (v)
                                                     - il diploma vitt
    200
          19
               12 duantines
                                                     - dvanktau
      ivi
               17 così della giovinezza ha pietà. E co- - così della giovinezza ha pietà. E co-
                  mechè torni di bel augurio a tutti,
                                                         mechè sopravvenga ben naturale o
                  secondo il divino profela e di bel
                                                         equalmente a tutti, secondo il di-
                  suono:
                                                        vino e canoro profeta (2):
               16 Siratego.
                                                     - Stratego.
    231
                4 husey
                                                     - tudiy
```

(1) Se difficoltà incontrano fra noi le edizioni di testi greci, molto più è a considerare, se si voglia riprodurre fedelmente la lezione di un testo barbaro. Laonde tralascio avvertire le inesattezze incorse nelle note, riproducendo le parole testuali, dovendosi intendere per lezione genuina la parola del testo e non l'altra della nota.

(2) Il testo è: καί ότι ου' ἀυφίσης κάσην ἐκάρχεται κατά τόν γαίον κεροφίτην καί κολοκθαζον. Nei proemi delle antiche edizioni greche del Salterio di David si leggono gli epiteti a lui meritamente conferiti di dirino e di canoro: δείος καί καλοκθαζος. Come poeta lirico Davide sta accanto a Pindaro e a Sofocle so pur non Il supera. Ved. Mattei avv. Saverio, versione dei salmi di Davide.

| ť'ng.    | 232 | Lin. | 13 | ad mpostnátny,                                                      | per | ad «postátny,                                                                               |
|----------|-----|------|----|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| p        | 236 | 10   | 29 | il Du-Tresne                                                        | _   | il Du-Fresne                                                                                |
| 1)       | ivi | n    | 32 | da 'pzudus,                                                         |     | da 'paißde,                                                                                 |
| p        | 245 | 3    | 1  | 6645.                                                               | _   | 6625.                                                                                       |
| 79       | 270 | В    | 1  | I 158 I indiz.                                                      | _   | III be III indiz.                                                                           |
| 1)       | ivi | 2    | 2  | I lod I indiz.                                                      | _   | III 108 III indiz.                                                                          |
| b        | 288 | )    | 5  | essere sepolta nelle sacre e sante                                  |     | per la mia spirituale salvezza e per<br>essere annotala nei sacri e santi vo-               |
| »        | 307 | 19   | 16 | vostre sepolture.<br>Tancredi fu figlio bastardo di re<br>Ruggiero. | -   | stri dittici (1).  Tancredi fu figlio bastardo di Rug-<br>giero primogenito di re Ruggiero. |
| 5        | 315 | 33   | 2  | 1223. Giugno. x indiz.                                              | _   | 1223. Giugno, xı indiz.                                                                     |
| 33       | 336 | n    | 35 | καί ή πλάκα                                                         | _   | nai ή mhána                                                                                 |
| N        | ivi | 29   | 36 | ή μεγάμη                                                            | _   | ή μεγάλη                                                                                    |
| <b>3</b> | ivi | 2)   | 37 | μαρίναε                                                             |     | papivae,                                                                                    |
| 3)       | 431 | 1)   | 1  | 111                                                                 |     | V                                                                                           |
| 39       | 436 | Я    | 17 | Jacobo Araganum.                                                    | -   | Jacobo Aragonum.                                                                            |

(1) Il testo è: "υπόρ ψυχημής συτηρίας μου, του άναφέρεσζαί με, αν τε τοῖς εεροίς και άγίοις δυπτύχοις 'υμόν. I dittici, Δίστυχοι, erano o due cilindri, in cui come usavano gli antichi, avvolgevansi le pergamene, o due tavolette unite insieme a forma di libro che si riplegavano l'una sull'altra. I dittici si distinguevano in profani e sacri. Alla prima classe appartenevano i registri, sui quali inscrivevansi in Roma i nomi dei consoli e dei magistrati ed erano formati di più tavolette che si ripiegavano le une sulle altre. I dittici sacri furono impiegati dai primi cristiani e per la forma rassomigliarano alle tavole della legge, colla quale è rappresentato Mosè. In una delle due tavolette di esse notavansi i nomi dei cristiani viventi, e nell'altra quelli degli estinti per leggersi in chiesa dopo la consacrazione delle specie eucaristiche, Ignorasi il tempo lu cui fu dalla chiesa adottato l'uso di questi dittici, ma non si possono far risalire al di là del 111 secolo ; giacché se nelle persecuzioni non era gran male che cadessero in mano ai persecutori i nomi dei fedeli trapassati, era gravissimo danno, se essi s'impossessassero del nome dei viventi. Nei dittici notavansi anche i concilii economici; però col volger del tempo non trovaron posto se non i martiri, i defunti e i vescovi, il clero, i sovrani e i benefattori insigni. Ai nostri tempi in occidente fa le veci dei dittici il memento del sacerdote; mentre in oriente, sebbene non nella forma antica, sono tuttavia in vigore. Imperocchè nella protesi trovansi i dittici, ove sono notati i nomi dei benefattori, di cui il sacerdote è tenuto far menzione in quel primo preparamento dei divini misteri; ma nel punto in cui gli antichi faccano la lettura dei dittici solo vanno nominati o i patriarchi o i metropolitani o i vescovi col sovrano del luogo e il sacerdote che celebra la mistagogia. Queste notizie ho ricavato da un ms. sulla liturgia greca dell'egregio prof. Niccolò Camarda che egli gentilmente mi ha fatto vedere nella occasione di correggere ed illustrare questo passo.



a e per anti 10-

li Rogggiero.

le perdittici reransi rano le mo alle itavansi asaeraesti dilion era danno, ci; però sovrani erdole;

protesi enzione lettura l luogo n greca fi cor-





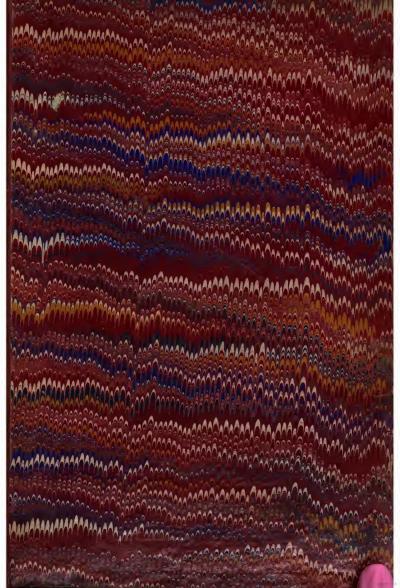

